

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

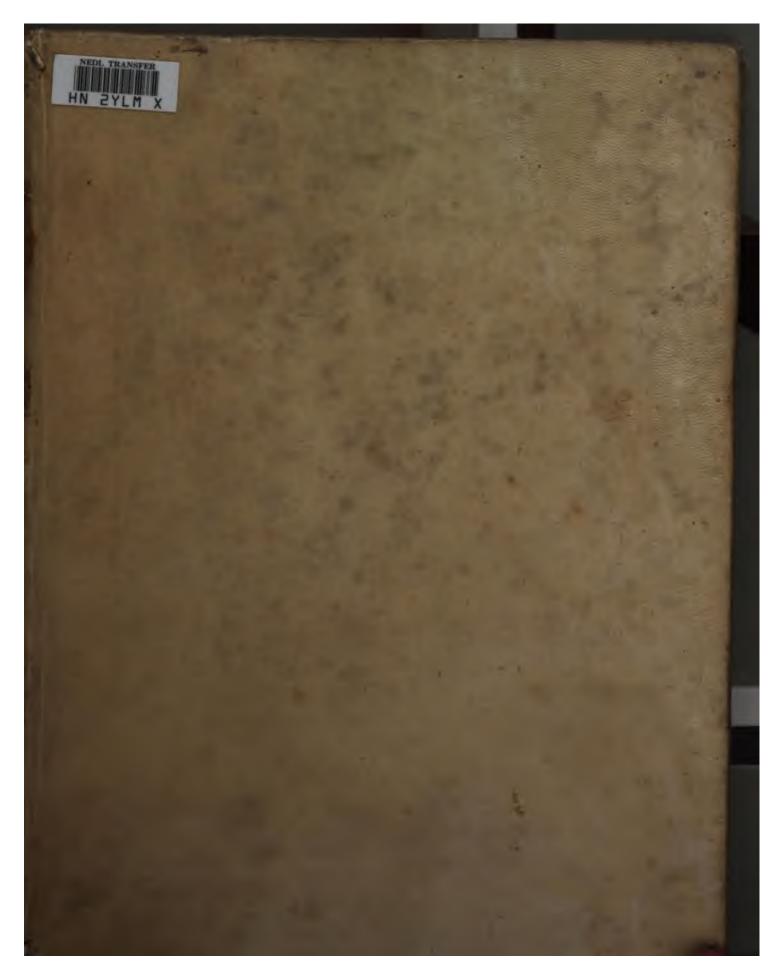

tal 3822.14

KF816

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE GIFT OF

## **NORTON PERKINS**

CLASS OF 1898

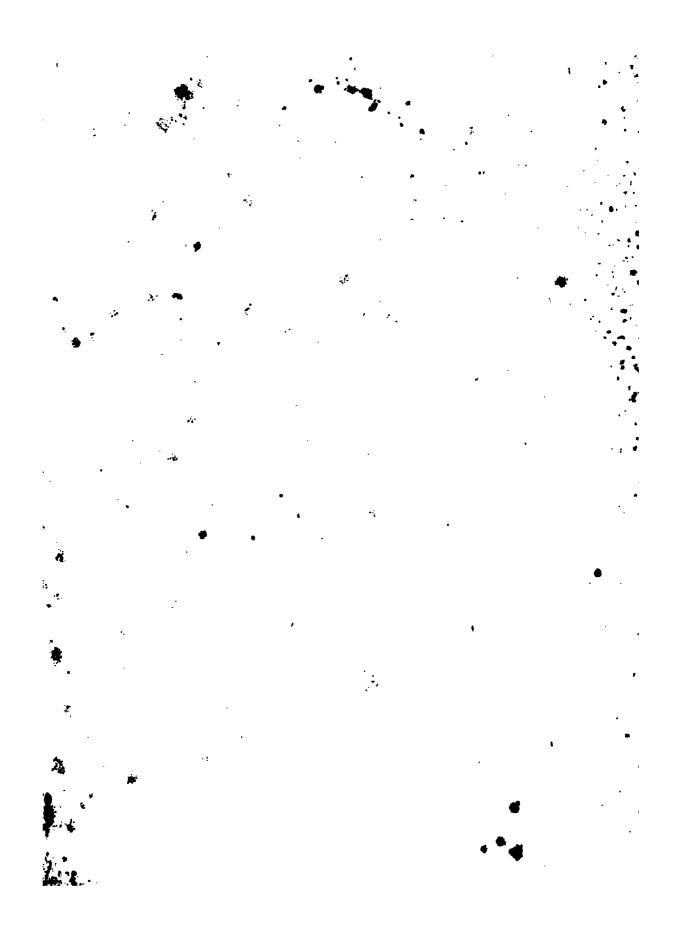

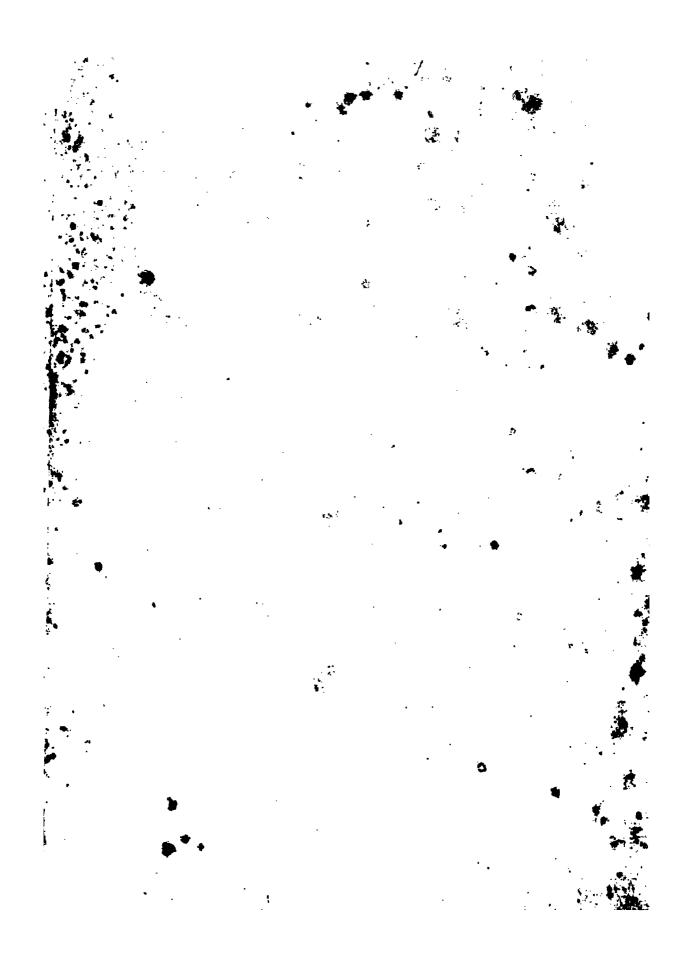

# RACCOLTA

DITUTTI

# I PIU RINOMATI SCRITTORI

DELU ISTORIA GENERALE

D.E 👃

# REGNO DI NAPOLI

Principiando dal tempo che queste Provincie hanno preso forma di Regno;

DEDICATA

ALLA MAESTA' DELLA REGINA

MOSTRA SIGNORA (D.G.)

TOMO DECIMOSETTIMO.



## NAPOLI

Nella Stamperia DI GIOVANNI GRAVIER.

M. DCC. LXX.



Ttl:3822.14

JUN 17 1925

LIBRARY

Sift of

Pronton Perkins

l'edizione de migliori Storici Napoletani raccolti insieme, ed esattamente stampati in una Collezione. L'ambizione di farla comparir decorata d'un illustre ed augusto nome, mi dà l'ardire di mettervi in fronte quello della M. V. Mi lusingo, che tra i diversi titoli, onde sarà la mia impresa per guadagnare l'approvazione del Pubblico, sia questo forse il principale, dacchè sa ognuno il gusto singolare, che ha V. M. per le Scienze e le belle Arti, e'l distinto favore, che lor si compiace di accordare. I vostri fedelissimi sudditi non cessano di ammirare e decantar questa tra le altre belle qualità, che adornano il vostro eccesso ania mo; ed io per parte mia non vo' Masciar indietro agli altri nel render pubblica testimonianza ad effs,

licitarla con continue prosperità e contentezze. Tali sono gli ardenti voti, che mandano incessantemente al Cielo tutti i vostri Sudditi, e con ispezialità

Di V.M.

Napoli 23. Maggio 1770.

]) Voftro **Ü**mil. **A** Offe**t** Serv. e Veffalk GIOVANN**L** GRAVIER.

siano stati diversi valentuomini, ch'abbiano cercato d'illustrata, non abbiam però Scrittori, che si sieno presa la pena di scriverla ordinatamente e a disteso in Italiano, siccome v ha de tempi posteriori allo stabitimento della Monarchia. Il cominciamento adunque di quella sarà ancora il principio della nostra Raccolta, e con ordinata serie darò alla luce prima gli Scrittori, che han compilata la Storia de'Re Normanni, e degli Svevi, indi que' degli Angioinì, in appresso que' degli Aragoneli, e finalmente gli ultimi, che hanno trattato la Storia de Re Austriaci; coll' avverienza però d'inserirvi solamente i migliori e i più accreditati, lasciando da banda que che non hanno pregio nessuno da esservi messi e mescolati insieme con gli altri. In ostre non ho trascurato yeruna diligenza per acquillar delle Storie inedite, e de' Manoscritti rari, con cui arricchire quessa Compilazione, e darte maggior pregio; e debbo qui rendere pubblica testimonianza all'impegno, che ha sempre dimostrato, e specialmente in questa occasione il Signor Cavaliere Vargas Macciucca Caporuota del S.C., e Delegato della Real Giurisdizione pe'l bene del Pubblico, avendomi egli proccurato dalla cortesia del Signor D. Vincenzo Bonito Principe di Casapesenna, la seconda parte manoscritta della Stòria de' Normanni del Capecelatro, più ampia ed accresciuta, che non è già la stampata, la quale venne in luce dopo la morte dell'Autore non so per opera di chi tronca, ed abbreviata. Agli stessi rispettabili personaggi è ancora debitore il Pubblico della Terza e quarta parte, impressa la prima volta da'miei torchi. Dal loro esempio si son mossi altri illustri personaggi a comunicarmi alcuni rari e pregevoli Manoscritti per farne parte al Pubblico, siccome ho fatto, sampando per la prima volta in questa Raccolta la Storia d'un Incerto Autore, che comprende un considerabile periodo della nostra Storia sotto gli Angioini, e la Storia di Notar Antonino Castaldo, che minutamente, e con singolar esattezza ed eleganza descrive i fatti avvenuti in questo Regno nel tempo dell'Imperador Carlo V., e nel Viceregnato di D. Pietro di Toledo. Da ciò spero, che non mancheranno altri di entrar con essi in una nobile emulazione di voler arricchire la mia Collezione di altri Manoscritti, che forse avranno in lor potere, affinchè per opera loro sia la mia impresa pes esser sempre più ben ricevata e savorita da tutti gli amatori delle patrie Memorie, e contribuiscano meco, a promovere il comodo e'i vantaggio del Pubblico, al quale è unicamente diretta; il di cui favore se avrò in quello la sorte di ottenere, mi darà coraggio in appresso, terminata che sia la presente Raccolta, di por mano all' altra delle Cronache e delle Storie originali e particolari di questo Regno, onde sono state compilate le Storie generali, che al presente do in luce. Gradite, cortes Letteri, il dono, e vivete felici.

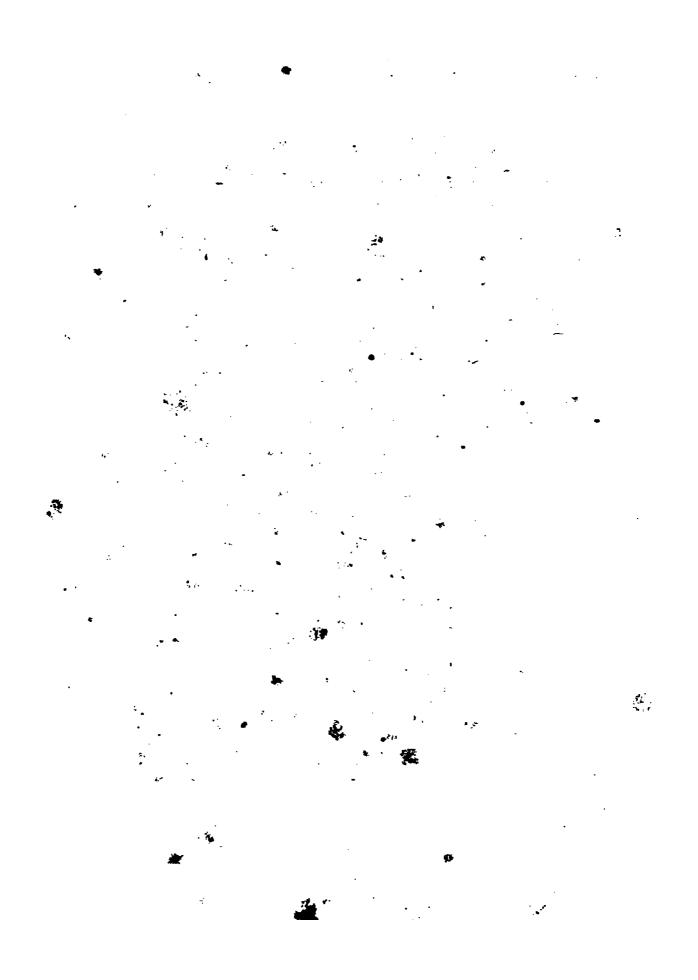

Juddito e vallallo; ancorche umile e ballo, vellito nondimeno dell'abito della virtù, le comparisca dinanzi con sì fatto dono, perchè s'ella per avventura si degnerà di dar un'occhiata a quest' opera, quando gli altissimi suoi pensieri occupati nel reggimento di tanti Reami, che sottogiacciono alla sua Corona, glielo concederanno, vi troverà largamente registrate le gloriose gesta, non che i nomi de suoi Regii, ed Imperiali progenitori. Vi troverà, dico, la singolar prudenza, la giustizia, la religione, e la bontà del gran Re Filippo II, suo degnissimo genitore; le gloriole imprese, e vittorie dell'invittissimo Imperad. CARLO V. suo avolo, siccome degl' Imperadori Ferdinando, e Massi-MILIANO, Pun fratello, e l'altro nipote dello stesso Carlo; e le celebratissime gesta del gran Re Ferdinando, e della Reina Isabella sua moglie, che meritarono d'acquistargli il titolo di Cattolico, posseduto poi da suo successori, siccome oggi lo possiede la M. V. Troverà similimente come questo Ferdinando diede l'unica sua figliuola GIOVANNA per moglie a FILIPPO primogenito dell' Imperador Massimiliano il vecchio, per mezzo del quale venne a propagarsi in Ispagna l'Imperial Casa d'Austria. Progenie tanto bene avventurata e selice, ch'.è giunta ad un segno, al quale non le n'è veduta mai giugner altra, avendo già prodotti undici potentissimi Imper. cioè Rodolfo che su il primo, due Alberti, due Federighi, due Massimiliani, CARLO, FERDINANDO, RODOLFO, e MATTIA, in persona del quale ritiene tuttavia, some sua cosa propria e particolare, la stessa Imperial dignità. E così dal grandissimo pregio di queste sì degne, ed alte memorie verrà in un cerso modo ad eller ricompensata la bassezza non men del dono, che del donatore, il quale con ogni debita umiltà inchinandosi a' piè della Regia e Cattolica Maestà V. finisce con pregare Iddio, che per univerfal beneficio de' suoi sudditi la conservi lungamente in vita. Da Napoli

Della Sacra, Regia, e Catt. M. V.

blico. Veggasi trall'altre cose quel mio discorso di Giovanni di Procida autor del Vespro Siciliano, ch'è nel quinto libro del Collenuccio; quell' altro della fondazione dell'Annunziata di Napoli nel primo libro della seconda parte di quest' opera, ed il successo del Croccsisso del Carmine, ch'è nel festo libro della prima parte , lasciando per brevità molte altre cose tolte di peso, così da questi, come da altri miei scritti, che vanno attorno stampati. Voglio perciò inferire, che uscita poi suori l'opera del Summonte, non vidi, che in parte veruna d'essa vi si facesse, per segno di gratitudine alcuna menzione di me. Anzi vi è un luogo, dove non la-Sciò di tacitamente mordermi sotto nome dell'autore dell'Istoria di Montevergine fatta da me, nel quale quanto egli, o chi che si fosse abbia parlato malamente, mi riserbo a mostrarlo in quella medesima opera, come si ristampi. Per ora dirò, che abbattutomi un giorno in lui gli ridussi a memoria le cose dette di sopra da me fatte in suo benesicio, e secigli confessare quello, che in vero negar non potea, cioè d'essersi in gran parte servito delle mie Annotazioni e supplimenti, e poi non resamene quella gratitudine che doveva. E dico in gran parte, perchè nel rimanente scri-🗪 molte minuzie non punto necessarie in un volume d'Istorie, dove non s' hanno a mettere altro che gli avvenimenti pubblici e notabili, e non andare investigando, con attestare seritture d'archivi, per acquistar credito appresso de forestieri, cose occulte e pregiudiziali, non dico a persone private e partisolari, ma a famiglie pregiatissime e grandi come fec' egli. Perciocche quel libro ( lascio stare gli altri suoi difetti molto ben conosciuti dagl' intendenti ) è tanto pieno di così fatto veleno, ch' io mi maraviglio che sia lasciato leggere, e se l'autore fosse vissue infino ad oggi ne avrebba patito notabilmente , comeche egli si scusaffe quelle cose esservi state messe da altri. Era il Summonte persona di buona e retta mente 3 ma come alieno dalla profession delle lettere, aveva pagato alcuni scrocconi, che facessero per lui quelle aggiunzioni, di che aveva bisogno il libro del fratello, acciocche in cotal modo venisse a diventar suo. Con questo dunque mi si scusò con giuramento, siccome soleva far con altri, affermandomi ch' era stato puro difetto, e mancamento di que' tali, non essendosi egli impacoiato di altro che di pagarli, ed essi avevano scritto, e fatto a lor modo, e ne mostrava segni invero di non sinto dispiacere. All' incontro io sorridendo lo racchetai, certificandolo ch' io riputava le sue scusazioni per verissime, e che quei tali col lor animo invidioso e mas ligno eran concorsi con un certo instusso simile, al quale molte altre delle cose mie si sono vedute esser sottoposte, siccome per una mia lettera ch'è nel mio volume stampato in Napoli, me ne condolsi a lungo col Campana istorico. E che ciò sia vero o Lettori, in sine della presente opera mi riserbo a farvi, se alle corresie vostre piacerà di leggerla, o d'udi un' altra non minor querelassis questa : intanto state sani.

relazioni dell'Indie. Guglielmo Vescovo di Tiro, e nell' iftoria della guerra sacra. Guicciardini, nell'istorie. Jacopo Voragine. Istoria dell'Argentone. Istoria di casa Orsina. Istoria di Montevergine. Laramento del Re Roberto. Leggenda di S. Gennaro, e di S. Agnello, di S. Aspremo. Lettere di diversi. Libro in penna, detto del Duca di Monteleone. Libro in penna delle cole di Amalfi. Libro de luoghi Pii di Napoli di Pietro di Stefano. Libro de' Privilegi di Napoli. Libri dell'Incurabile di Napoli. Lionardo Aretino, nell'Istoria Fiorentina. Lodovico Dolce, nel Giornale. Lodovico Guicciardini, nella giunta al supplimento delle Croniche. Fra Leandro Alberti, nella descrizione d'Italia. Lucio Marineo, nelle Croniche d'Aragona. Marco Guazzo. Marino Frezza. Martirologio Romano. Matteo Palmieri, nella sira Cronologia. Matteo Villani. Mourelico. Michele Riccio Napolitano. Niceta nelle Istorie Greche. Niceforo Gregora, che segue il detto Notamenti giornali in penna. Oberto Fogliera, nella congiura de Fielchi. Onofrio Panvinio. Paolo Emilio nell'Istoria delle cose di Francia. Petrarca, nell'itinerario, nell'epistole, e nelle rime. Pietro Bembo, nell'Istoria Veneziana. Pietro Giustiniano nell' Istoria Vene-

ziana .

Pietrojacopo Toledo, nell'incendio di Pozzuolo. Pio Secondo, ne' Comentari. Pietro Messia, nelle vite degl'Imperadori. Platina, ne'Pontefici. Plinio, nell'Istoria Naturale. Pontano, nella guerra di Napoli. D. Pietro Martire Milanele. Procopio Cesariense. Registri del Tribunale di S.Lorenzo di Napoli. Ricordano Malespini. Sabellico, nelle Decadi, e nell' Istoria Veneziana. Sannazaro, nell' Arcadia. Sebastiano Munstero, nella Colmografia. Scipione Ammirato, negli alberi, e nella vita di Ladislao, e di Giovanna. Sigisberto. Simone Porzio, dell'incendio di Pozruolo. Simone Fornari, nel discorso supra il Furioto. Scritture presentate in processo nella banca di Felice, ed in quella di Carbone in Configlio. Fra Stefano Lufignano, nella sua corona istorica. Supplimento delle Croniche di Fra Jacopo Filippo da Bergamo. Tarcagnota, nelle Istorie, e nel sito 🕏 Napoli. Tito Livio Tommaso Fazello, nelle Istorie di Sicilia. Tomaso Porcacchi, nella vita del Sannarato. Valerio Massimo. Ugone Falcando. Vita di Papa Innocesso IV. scritta da Paolo Panía, e data fuori da noi. Vita del Principe Doria di Lorenzo Cappelloni. Vite di Pittori, Scultori, ed Architesti di Giorgio Vafari. Vittoria navale di Girolamo Bardi. Vittoria Colonna Marchele di Pelcara.

Volaterrano.

Zurita, nelle Croniche di Spagna.

Napoli, ove il fiore della fanciullezza, e gioventie sua in giorios eleccizi trapasso, e principalmente dell'inclien Re Alfond I. d'Aragona, col quale familiermente, de in gran favore elle visse. E quantunque tutti noi, che conversiamo inella sua onoratissima Corte, sappiamo, niun' istoria Latina, o Greca trovarsi, ch'ella letta, ed intesa con diligenza non abbia, nientedimeno perchè con molta varietà, e interrottamente le cole di quel Regno da diversi si trovano scritte; nè le cure importan-Mime del governo, e stato di Vostra Eccellenza le cattedono quella sottile diligenza, che si ricercherebbe per ridurre istoricamente in un ordine, e in un corpo tutto quello, che di esse Regno si ritrova scritto, le parve di dare a me questa cura. Piaccia & Dio, che a tal' elezione di lei, e dell'ardentissimo desiderio mio l'opera corrisponda. Io certamente volentieri ho tolta l'impresa : e tuttocchè tal'istorie seno intrigatissime, e van rie, e disperse, e per questo malagevoli a ridusre ad ordinate narrazione; nondimeno il farlo volentieri, e dilettarmi nell'opera, ogni fatica mi fara leggiera,

Dico adunque, che le mutazioni degli Stati, e le varietà de' Governi, in niuna parte d'Italia più si veggono a' di nostri, che in quella del bellissimo Reguo di Napoli, Onde pare, che satal sia a quella Provincia avere non che spesso, ma sempre tirannie, sedizioni, persidie, ribellioni, guerre, fovine di Città, rapine, ed incendi, e tutte le altre calamità, che dall'avarizia, ed ambizione, vere produttrici di tal pete, proceder sogliono. Il che non lolo d'tempi nostri per la présente istoria, in più modi li comprendent, ma meora a' tempi antichissimi esserle stato si proprio leggiamo, che Strabone, scrittore, e Geografo Greco dice, che non per altra cagione i Poeti già finsero, ne .campi Flegrei, che sono in Terra di Lavoro e già detta Campaaia, esser state le battaglie, e gesta de Giganti, se non che auel paese di sua proprietà è disposto a muovere, e suscitar le querre. Ed appretto Tito Livio, Publio Sulfizio Confolo Romano, volendo dilaberare la spedizione contra Bilippo II. Re di Macedonia, dice, che tanto stanno questi Regnicoli sensa ribellione, quanto man hanno a chi ribellarir. Ed in un altro luogo egli dice, la perfidia effer propria, è naturale a quel di Campania. La qual cota sa ancora a che manco mi maravigli, se

Regno di Puglia, e Regno di Sicilia di qua dal Faro. I suoi termini d'intorno son'oggi questi. Prima per la via di terra è la linea, and i confini, per li quali detto Regno si congiugne a - Maremma, e Campagna di Roma, che oggi son terminate al fiume di quà da Terracina chiamato Usente, e dalla bocca del detto fiume, ov' entra nel mar Tirreno, procedendo in su ver' so l'Appennino col Lazio, e parti della Sabina: e passando il monte Appennino, con parte dell' Umbria, e del Piceno, detto Marca d'Ancona, insino a'confini d'essa, ch'è il siume Tronto. ov' entra nel seno Adriatico. La qual linea, perchè non è stesa, ma si va piegando, e torcendo da un fiume all'altro predetti, per li termini di queste Regioni, si fa di lunghezza intorno a 150. miglia andando, cioè da Terracina per li confini del Regno a Ponte Corpo, e Ceperano: e per li confini di Rieti ra il Contado di Fagliacozzo, ad Interocrea [ oggi Interdoco] a Cività Realo, e la Matrice, e di la per lo fiume ad Ascoli, fin poi in bocca di Tronto. La qual linta, quando dritta si tiralle, appena faria cento arenta miglia, ed ancor manco di lungherza.

Per la via del lido, e marittima, è terminato il Regno intorno, come Penisola verso Mezzodi, dal mar Tirreno, e mare Siciliano, e dal mare detto Adriatico dalla parte di Levante, e di verso Tramontana, parte del mare, e Seno Jonio, insino al Monte Gargano, oggi detto Sant'Angelo, e parte al Seno Adriatico, dal Gargano al Tronto. E li suoi lidi con questi mari tutto il Regno cumunica, come più chiaramente appresso notoremo. E' di lunghezza questo giro dall'Usente al Tronto per ri-

viera in tutto 1218. miglia.

Perocchè da Terracina a Napoli sono miglia \$2. da Napoli al Capo del Golso di Policassiro miglia 147. dal Capo di Policassiro a Reggio di Calabria, miglia 183. da Reggio al Capo di Spartivento già detto Erculeo 133. dal Capo di Spartivento al Capo delle Colonne, già detto Lacinio 195. dal Capo delle Colonne a Taranto 200. da Taranto a Capo di Leuca [già detto Salenzio] tranta. Dal Capo di Leuca al Capo di Otranto 26. dal Capo di Otranto al Capo di S. Angelo, già detto Gargano 222. Dal Capo S. Angelo all'ultimo suo confine, ch'è il siume Tronto, miglia 200. Le quali somme insieme raccolte sanno di

Partito dal Cipo dell'Armi, voltando verlo Traspontana al Promontorio Erculeo, oggi detto Capo di Spartivento, per riviera difino a Paranto per entro sopra il mare Adriatico, succesde la Magna Grecia, ancor'ella in quello tempo detta Calabria, della quale principali terre surono, e ancor sono, Sillaceo oggi detto Squillaci, Cotrone, e Taranto.

Appresso la Magna Grecia, seguita la Regione de Salentini sopra il seno di Taranto, infino al Capo di Leuca, già detto promontorio Salentino, della quale più nota Città è Gallipoli,

ed Ugento.

Ed a'Salentini si continua voltando al cape di Leuca, verso Tramontana infino a Brindisi il paese, il quale dagli antichi propriamente su detto Calabria, sopra il Mar Jonio. Famose Città delle quali erano, ed ancor sono Aleccio, oggi Lecce, Brunduso, oggi Brindisi, ed Idrunte, oggi Otranto nominate. E queste due Regioni Salentini, e Calabria, sch'è quella lingua di terra, che si stende verso Levante, tra il seno Tarentino, e' il Mar Jonio songiunte inseme per un nome son'oggi chiamate Terra d'Otranto; ma anticamente Japigia, e Mesapia. Ed è Penisola, perocchè da Taranto a Brindisi, che sono sopra i due mari, per via di tenta più di appringlia non sono.

Seguita tra Brindili, e l'Aufido fiume, ogni detto l'Ofanto, ancor sepre il seno Jopio, Apulia cognominata Peucezia, e da abcuni Etolia, oggi per riuiera dema terra di Bari; ed Egnatia,

ora detta Giovenazzo', ed infra terra, Vencia:

E' contermina a questa poi, tra l'Osante, e'l figure Fitter no, oggi detto Fortore, sopra il Seno Jonio, insia passato Cappe S. Angelo, e da quello sopra il Seno Adriation sino a Fortores. l'altra Apulia cognominata Daunia, oggi per gran parte della Puglia piana. Della quale le più note terre alla riviera erano Salapia, e Siponto, e Mansredonia terra nuova; ed infra terre. Luceria de Saracini, e Canosa. E per la maggior parte tutta da detta Buglia piana oggi è chiamata Capitanata.

Dal Fortore infino al fiume Saro, oggi detto il Sanguine, fiegue il paese de Frentani, pur sopra il Seno Adriatico, del guale più samose terre anticamente surono, Istonio, che ancora Estorai sechiama: ed infra serra Litrino, ed Anxeno, oggi dettico Landina.

Tm

anticamente Hirpini, le quali co' Picențini, Lucani a ed Apuli confinence, e com eggi di Principato e Basilicata partecipano. Delle quali crano terre più nota, Avellino, e Aquilonia, oggi detta volgarmente Aguene, chi in Leatino notareles a Caprus de Anglona.

Questi surono li Sanniti, fortissima nazione d'Italia, i quali mel principio della dibertà Romana quarantenon anni continui affaticarono Roma, et in fine langhissimo tempo dipoi, avendo per molto centinaja d'armi ritenuto in le l'odio contr' a' Romani, surono estinti da Lucio Silla Dittatore, il quale prima vi andò coll' esercito, e senz' alcuna misericordia gli armati, e difarmati, e quelli ch'erano presi, e quelli, che si mendevano, fece uccidere, e tre mila, ovvero quattro [ secondo alegni ] che aveano buttate l'armi in terra, e si erano ridotti a Roma, egle li tece rinchiudere, in un luogo chiamato gli Qvili, e milevi dentro li suoi armati, ed in tre di li sece tutti ammazzare; sece poi la proscrizione de Sanniti, cioè pose lor la taglia, in modo, che tutti furon morti, o sconosciuti si levarono d'Italia, e le loro terre, e Città fece tutte rovinare. E maravigliandoli alcuno di tanta crudeltà, rispose, che si sapea per esperienza, che pur un'uomo Romano non potrebbe giammai aver pace ripolo, finche i Sanniti si potessero adunare insieme. Per la qual cosa in queste modo gli estinse.

Queste sons le Regioni in terra serma, che sanno il Regno, di Napoli; le quali benchè tante sieno, e con questi ordini, e nomi degli antichi Latini, e Greci descritte, nondimeno a questi tempi, in sette parti principali, o provincie, che vogliamo dirle, tutto il Regno di Napoli è ridotto; le quali sono, Terra di Lavoro, Principato, Bassicata, Calabria, Terra d'Otrangto, Puglia, ed Abruzzo.

S'aggiungono ancora al detto Regno, sotto le medesime appellazioni, alcune Isole, le quali più vicine, ed all'incontro o intorno gli sono, come nel Maro Tirreno a rimpetto di Terracina, è Gaeta, Ponza, e Pandataria, oggi detta Palmarola, e al diritto di Mola, Partenope, oggi detta Betentè, e l'Isola d'Ischia all'incontro di Pozzuolo, la quale anticamente avea tre nomi, Pitecusa, Inarine, ed Enaria.

Ed appresso Ischia, l'Isola Prochita, oggi detta Procida, e.

dall'Isola, d'Eiber, espi detta Negroponte, venuero prima ad Ischia, poi edificaron Cuma a e di la partisi edificarono in dua volte Nupoli in diversi tempi: abitando an due Città una vicina all'altra una popolo medesimo e chiamandola prima Pales poli e che in Grecor signa antica. Città si e la seconda Napoli, cioè Città nueva. Busche, alla prima ponessero in principio nome Partenope e per la sepolitura risuna delle tre sorelle meretrise i famose chiamate Sirene, sh'era nominata Partenope, che in quel luogo arovarono seppellita. Onde poi cancellato in sutto il nome di Palepoli, solo è rimasto Napoli, da' poeti qualche volta usato Partenope.

Capua è ancora antichissima Città: alla quale tal nome per quattro ragionit fu impetto Paima dal fondator di effa, che fut Capi Trojano successore di Inea Poi dall'augurio, che nel fondarla videro, che fu Capi, uccello nobile; che in lingua Etrusca significa Falcone. Appresso dalla boatà, e sertilità de catte pi, onde non Capuani, ma Campani erano detti. Ed ultimamente detta: Capua, per esser Capo di undici. Città principali di Campania. E' Capua: terra in tanto di molti beni dotata, che M. Tullio Cicerone dice, che appresso Roma, queste tre Città avranno-stato; e condizione d'aver Pimperio del Mondo, Capua, Corinto, e Cartagine. Benchè Capua al de d'oggi non sia, ove anticamente su posta, ed ove le vestigia; e rovina d'essa due miglia lontano a S. Maria della Grazia di Veggono alcora antiche, e nobili Città, Benevento, ula detto Malevento, e da Greci Malezio, fatto prime, da Diomede Greco, che si trove alla guerra Trojana, restaurato poi da' Romani.

Taranto , da Falante Lacedemonicie Spartano, ottavo succelfore per diritta linea da Ercole: Colenza edificata per Metropoli de Bruzi: Reggio da Calcidesi predetti, che edificarono Cusma: Crotone da Miscello Greco d'Acaja, a consorti, e am-

monizione dell' Oracolo di Apollo.

Otranto dagli pomini dell'Isola di Creta condotti in quel luogo da Japige figliuolo di Dedalo; Brindisi similatente da Candiotti ediscato, li quali insieme con Tresto dell'Isola si partirono, ed il luogo chiamarono Brundusio, che in lingua Messapia, che era antica in terra d'Otranto, significa Capo di Cervo, come il luogo colle corna disegna: Ortona, pietra de' Corsali,

no Canulio, e Foggia pen conserva de somenti dagli agricoltoni. così detta, per lo gran nuntero delle fosse, che ad uso de grana) vi sono 🖈 e altune altre ignobili di Puglia! Delle quali e certa fame, che da Oltramontani, Albanefi, Schiavoni, e Dalmatini sieno state edificate. Nè di bassa condizione sono l'Aquila e Manfredonia, trasferita da Siponto, amendue opera de Germani, e-Troja da' moderni Greci, e Melfi, ed Averla da' Normanni; delle quali tutte a'loro luoghi fi farà special menziome. Nè in questo tacerò Amalsi, picciola terra, e Capo della Costa di Picentia, alla quale tutti quelli, che'l mar cavalcano, uffiziolamente eterne grazie debbono riferire, essendo prima in quella terra trovato l'uso, e l'artificio della calamita, e della bussola, colla quale i naviganti la Stella Tramontana infallibilmonte mirando, dirizamo: il lor corlo, siccome è pubblica sama, e gli Amalfitani, si gloriano, nè senza ragione dalli più si crede essendo ensa certa, che gli antichi tale istromento non ebbero; ne essendo mai in tutto sallo quello, che in molto tempo, e da malti« il divulga.

COSTO. T E provincie, in che oggi il Reame di Napoli d'diffinto, sono queste. Terra di Lavoro, detta altrimenti Campagna Felice: Principato Ciera, che su il Picentino: Principato Ultra, cioè parte degl'Irpini; Basilicata, che contiene la Lucinia, e, parce de Puglia : Calabria Citra, Facse de Bruzi Calabria Ultra, già detta Magna Grecia; Terra d'Otranto, ch' ebbe anco nome Calabria, Messapia, Salessina, e Japigia; Terra di Bari, la qual fu detta Ausonia, Puglia Peucezia, ed anco Etolia: Capitanata, cioè Puglia Piana, dagli Antichi chiemata Daunia: Contado di Molise, ch' è una parte del Sannio, e propriamente de' Frentani : finalmente Abrezzo Citra, ed Abruz-20 Ultra', ild quali due Provincie compresero tutti que Popoli addimandati Frentani, Caraceni, Peligni, Marrucini, Veltini, Pretuzi, Marti, Irpini, e con più chiaro nome Sanniti.

Che Terra di Lavoro sosse così detta, secondo alcuni, da quegli antichi Campi Meborini menzionati da Plinio, ch'erano all' intorpo, di (Capua; e socondo altri dalla proprietà, e bontà del terreno attiffimo a lavorarsi; l'uno; e l'altro stimo esser vero, potendo vinil mente aver avuto prima origine cotal nome

( come s'è detto ) al lavorare traesse il nome, comeche

cupi (e non so perchè) paja strano.

Ha questa Provincia venticinque Città con Vescovadi, ed Arcivescovadi, centosessantalei tra Castella, e Terre murate, e da centosettanta Casali. Le Città oltre a Napoli, e Capua accennate, per principali dal Collenuccio, sono le seguenti: Nola, che siccome prima non cedeva all'altre e di grandezza di circuito, e di magnificenza di edifici, così ora piena e di nobiltà, e di ricchezze non cede a nessuna d'antichità. Pozzuolo, detto anticamente Dicearchia, le famose reliquie della quale, testimoni delle sue passate grandezze, tirano giornalmente gli uomini vaghi delle antiche memorie da Paesi lontanissimi a vederle, e mirarle con pari diletto, e maraviglia. Aversa anch'ella, e Sonrento abitate da nobili, e pregiate famiglie, alcune delle quali si sono con le nobilissime di Napoli congiunte in parentado. L'altre Città poi sono, Gaeta, Fondi, Ischia, Sessa, Castell' a Mare di Stabbia, Massa, Vico, Acerra, Alise, Aquino, Sora, Tiano, Cajazzo, Calvi, Telese, Venasro, Carinola, Caserta, e Larino, che dal Contado di Molise su nell'ultima divisione delle Provincie dalla Regia Corte annoverata in Terra di Lavoro. Le Metropolitane, cioè quelle, che hanno Artivescovadi, son tre, Napoli, Capua, e Sorrento.

Principato Citra ha dugentosessaria fra Città, Terre de Cassella. Le Città sono in numero diciassette, cio Salerno, Amalsi (queste due son Metropolitane) Sarno, la Cara de Nocera, Campagna, Cangiano, Capaccio, Castell'a Mare della Bruca, Aterno, Capoleuco, Policastro, Ravello, Minore, Lettere, Scala, a Capri. Principato Ultra ha centocinquantatre fra Terre, e Castella, e undici Città, cioè Consa, ch'è Acivestovado, Cedogna; Avellino, Ariano, Bisaccia, Montemarano, Monteverde, Nusio, Sant'Agata de'Goti, Sant'Angelo Lombardo, e Vico della Barosia. Le Terre, e le Castella della Provincia di Basilicata; la quale, dice il Pontano, dopo altri men verisimili pareri, aven preso cotal nome da Basilio sortissimo guerriero, che la posse dette; sono in numero da novantatre, e le Città dieci; la Caprenza, Melsi, Venosa, Potenza, Tricarico, Lavello, Montepes loso, Marsico, Rapolla, e Muro. La Cerenza è quella, che ha

la dignità dell' Arcivescovado , ancorchè l' Arcivescovo, stia in

Matera, intitolandali dell'una, e dell'altra Città.

che sono l'Aquile. Atri, Civita di Penna, Campli, e Terame. Sebbene in fine di tutta l'Opera li noteranno, per maggior soddie fazione de curiosi, non pur le Provincie distintamente, ma tute de lo Città Terre, e Cassella, che in quelle si comprendono.

Non surero in quarto fuogo allungarini molto, nelle lodi del i MUCCIO Regulo in volet harrare quanto sa in molte, passi ameno, dislettevole de salubie, quant opportuno alle cole marittime, quanso fertiles oil opalento di tutte le cole, che alla vita degli yon mini sono necessarie, essendone sutt i libri Coltre a quello, che seine vede pient; cagion forle, perche tanto da molti sia state to desiderato, e. da' suoi abitatori per troppa copia, ed abbondan-22, sì spesso messo mess qual capione, da che memoria di scritture Latine, e Greche si trova, sempre le nazioni straniere si sono ingegnate occuparlo ed i nuovi abitatori, cacciando li vecchi, l'hanno ulurpato. Siccome ede'più antichi parlando gli Enotri, i Pelaffi, gli Ausoni, gli Aurunci, gli Etrusci, gli Osci, gli Opici; i nomi de' quali l'antichità dalle menti degli uomini ha già scancellato; oltre a i Liburni, che sopra la riva del Tronto edificarono già una: Città di quel nome, che ora è estinta, ed oltre gl'Illirici, de quali essendo passati in Puglia nove giovani con nove denzelle a detti ora Pediculi, ed ora Peucezi, in ispazio di tempo di loro produssero in quelle regioni tredeci Popoli, tra' quali Bari, e Giovenazzo ancor furono; ficcome ancor quelli, di chi fretta me moria infino a questo tempo si serba; e noi nel processo dimostreremo, quali l'hanno per modo tale occupato, (come surono Greci, Goti, Longobardi, Saracini, Normanni, Garmani, Francesi, e Spagnuoli) che veramente si può stimare "che niuno al di d'oggi del detto Remo sia naturale, nè che famiglia; o popelo alcuno per antica origina, di quello sia nativo zama, più tosto da genti e nazioni straniere tutti discesi.

Lasceremo ancora di raccontar gli uomini militari di questo Regno che hanno portato pregio di virtu d'armi, come Adriano Imperatore, per origine d'Atried' Abruzzo; e Cajo Mario da Arpino, essendo pubblica consessione d'ogni uomo; che sore dissimine nazioni di tutta Italia sieno li Peligni, Frentani, Marsi, e Sanniti; sapendosi ancora come nelle guerre di Archidamo, e. Cleonimo Spartani, e di Agatocle Siciliano, e di Alessandra.

•Epi-

brievemente per più chiarezza preporremo, in fignificar chi fettero, e donde venissero quelle Genti, e Nazioni, delle quali principalmente abbiamo a ragionare, e le quali esser entrate in questo Regno dimostreremo, per non lasciar dubbio veruno nella mente de'Lettori, acciocche printa informati delle qualità de'Popoli, sossan poi le lor gesta, e de conditioni del Regno più chiasamente, e senz' alcuna ritardanza comprendere. Le Nazioni adunque delle quali abbiamo principalmente a parlare sono queste, Goti, Vandali, Longobardi, Saracini, Normanni, Svevi, Francesi, Cataluni, Aragonesi, e Turchi, lasciando i Gresi, come nazione notissima, ancorche di loro nell' istoria menzione si faccia.

I Goti suron detti antichissimamente Geti, che da molti Scrittori sieno detti Sciti per origine, nondimeno secondo le vere descrizioni de' Geografi, essendo la lor' origine in Europe, non possono esser Sciti, che sono nazione Asiatica, perciocche uscirono d'un Paese detto Scandia da Greci, Gottia dagl'Italiani da molti Latini istorici Scandenavia, e da Tedeschi Gotthlant, the in loro lingua suona Terra de Gori, ed è nell'Oceano Germanico all'incontro di Sarmazia di qua dal siume Tanai, termine dell'Asia, e dell'Europa per grande spazio; è in ambiguo, se dee esser nominata Isola, o Pestisola, perchè si tiene per una lingua, ovvero braccio di terra assai stretto con Svezia, ovvero Norvegia, e secondo il susso del mare, si cuopre, e discuepre quella lingua in modo, che ora pare Isola, e Penisola, ed è più del tempo Penisola per lo ghiaccio, che li stringe si l'acqua di sopra, che sono basse, che par ch'ella sia terra contienovata.

Di questa turra anticamente nscirono i Goti, con incredibili moltitudine d'uomini, e femine, e discelero in Sarmazia, oggi in buona parte detta Polonia, e sino al tempo di Lucio Lucullo, e poi di Augusto cominciarono ad esser conosciuti, e dare qualchessospezione di se all'Imperio Romano. Poi di tempo in tempo sacendosi imanzi, per sorza d'arme soggiogarono le Provincie vicine verso il Ponto Euxino, detto il Maggiore, e verso il Danubio; in tanto che al tempo di Domiziano, avendolo passato occuparono la Pannonia, e vinsero i Capitani Romani mandati da Domiziano per cacciarli. Trajano poi li superò, e

loro incontro Valente in una gran battaglia apprello Adrianopoli fu rotto, e bruciato in una casa d'un Villano. E non è dubbio, che i Goti in quel tempo si sariano satti Signori dell'imiperio, se non che Graziano Imperadore, che succedette a Valente. chiamò di Spagna Teodosio, uomo valoroso, e se lo sece compagna nell'Imperio. Il quale venuto a Costantinopoli, in varie battaglie dome i Goti e riduffeli a pace con l'Imperio, con tutte quelle condizioni, e stipendi, che volle. Perseverarono poscia i Goti nell'amicizia, e stipendio degl'Imperadori Romani, per fino a Radaguso, ed Alarico, che tenne la Spagna, e prese Roma, ed infin' a Teodorico II. Re, nipote d' Alarico, il quale venendo insieme con Fillemiro suo compagno nel Regno di Spagna, e di Gallia, debellò i figliuoli d'Attila, Re degli Unni in Pannonia, e fece amicizia, e pace con Leone, il quale su primo di nazion Greca, che imperasse in Costantinopoli. Di quello Teodorioù e di Arileva sua concubina su figliudo Teodorico, nobilissimo giovane, e vittoridio, tanto amata da' Romani, il quale effendo di età di 18. anni, mandato dal Padre con l'esercito in Sanhazia, passò il Danubio, e debellato, e morto Babacco Re de Sarmati, al Padre: che-allora era în Mesia, con splendida vittoria gitornò : e poi da Zenone Imperadore, successor di Leone su fatto Patrizio, e gli dedicò una statua equestre in Costantinopoli, e secelo Re d'Italia, e su cognominato Magno. Dopo la morte del quale intorno a'70. anni furon le successioni, e guerre de Goti in Italia, come nel processo dimostreremo.

Questo è brevemente quanto mi è paruto di trascorrer dell' origine, e successo de' Goti, i quali 700. anni gloriosissimamente in molte guerre, e paesi si portarono, de'quali intotno a 200. conversarono co' Romani. Aggiugnerò ben questo per notizia, che prima al tempo di Valentiniano Imperadore, e de due loro Re, Frigidervo, e Alarico, essendo tra loro divise le amministrazioni delle Provincie, e della moltitudine della lor gente, su introdotto che i Goti, li quali praticavano la parte verso Levante, si chiamassero Ostrogoti, che in lor lingua sonava Orientali Goti, e quelli di Ponente si chiamassero Visigoti, cioè Occidentali Goti. Questo per notizia or basti de's Goti, li cui successori ancora nella Spagna, e in parte d'Italia,

eggidì regnano.

zia, ed in Germania, ove occuparono alcune Provincie, sforzando, e vincendo i lor primi abitatori; ed essendo prima chiamati Vinnuli, furono detti Longobardi, perchè soli tra tutte le nazioni Germaniche usavano le barbe, e le nodrivano lunghe, e però detti quasi Longibardi, ed in Germania abitarono intorno al Reno dalla parte Settentrionale, tra li Cauci, e li Svevi: e di loro dice Cornelio Tacito, ch' erano pochi, e nobili, e ch' essendo posti tra gagliardissime nazioni, si viveano sicuri, mon perchè compiacessero, nè si mmiliassero a' lor vicini, me per stare sempre in armi, e guerre, e colla spada mantener sa loro libertà. Costoro sotto dieci Re, molte Provincie conquistarono, e tra le altre, la Rugalianth, e la Bulgaria, e la Panmonia infino ad Alboino Re. Fu costui chiamato da Narsete Eunuco, Capitano di Giustiniano Imperadore, il quale vinti li Goti stava a Napoli. Ond' egli movendo di Pannonia insieme con gli Ungari, nazione Scitica, poco innanzi venuta in Panmonia, che da loro ebbe poi nome Ungaria, passò in Italia, e venne a Verona, e tanto prosperarono dopo i Longobardi, che satto molti altri Re, e Capitani, tennero l'Italia tutta, suorche Roma, intorno a dugento trentadue anni, finche sotto l'ultimo Re Desiderio, sicono da Carlo Magno debellati, come al suo luogo ricorderemo

I Saracini altro non sono per prima origine, che Arabi, e la loro nazione è questa. Abramo Patriarca Marito di Sara, ebbe di una sua serva chiamata Agar, un figliuolo chiamata Ismaello: i discendenti di questo Ismaello crebbero in gran generazione,e tennero per loro abitazione tre gran Pach, o Provincia tutte dette Arabias una cognominata Felice, l'altra Petres, e la turza Deserta. Ne altro vuol dire in lor lingua, Arab, che delleto. Sono confinate queste tre Arabie dal seno Persico, e Arabico da due bande; dagli altri lati hanno Babilonia di Affiria, e parte di Mesopotamia, e di Soria, e di Giudea, intento si son distesi, ch' insino al di d'oggi tengono le Montagne di Soria, e la maggior parte de dilerti d'Egitto, e di Libia; furono da principio chiamati ora Ismaelini dal loro Autore, ora Agareni dal nome della Madre d'Ismaello. Poi questi vergognandosi di quei nomi, usurparono il cognome dalla Moglie logittima di Abramo: chiamandosi da Sara, Saracini, e dal nome de loro Regni sono chiamati-

gesi chiamare messo di Dia. Così con l'autoriti della religione, con la forza della spada, con le litenza del vivere a lor modo, e con la relevazione de tributi, si sottomise la Media, la Persia, la Siria, la Giudea, l'Egitto; e l'Africa, e quasi tutte lo Provincie Cristiane dell'Oriente, ampliando il nome, e la legge, e la riputazione de Saragini. Questi sono i Saracini. I suceessori de quali, grandissime guerre, e danni secero all'Imperio Costantinopolitano, e passarono poscia in Italia; come a suo luogo diremo, ed ancora molti paesi tengono; sebbene suron supethei da' Turchi dieci anni, o poco più, prima, che si facesse il gran passaggio oltra mare al tempo di Gossiredo di Buglione. Duca di Lorenz, ed ora sotto l'Imperio de Turchi si trovano, and hanno in parte mutato i nomi. Perciocchè i nobili, e' posenti, che hanno grado verso l'Asia, e la Persia, si chiamano Turcomeni. Ed i popoli, che abitano la Soria, e la Giudea, e L'Egitto, si appellano Saracini ; e quelli, che abitano l'Africa, per rispetto della Mauritania si chiamano Mauri, e Mori, Quelli, che stanno alle montagne, e non hanno Città, ed anche pochi Castelli, o Casali, ma vanno scorrendo i paesi di Soria, di Giudea, d'Arabia, d'Egitto, e d'Africa, rubando ogni nazione, si hanno ritenuto il nome d'Arabi; gente fiera, ed inumana; iquali sempre della lor' origine infino al presente, hanno vivuto, e vivono di cacciagione, e di rapina, menando la lor vita con tutte le lor famiglie all'aere sotto tende, e trabacche: mutando il paele, come fanno gli Sciti. Altre arme non hanno, che il cavallo, e targa, e l'arco, e le saette, e la lancia, le quali sanno d'una sorta di canne, che appresso loro nascono piene di midolla solide, e durissime. Sono di statura giusta, di corpi asciutti, che quasi pajono senza umori; il volto bruno, e sosco poca barba, e rara. Il lor gesto, e andare, o portamento di persona, - pieno di gravità, e di riverenza, di forza, di destrezza, e d' lagilità di corpo quali a miuna pazione sono inferiori. Questo brorettiente per notizia de Saracini sia detto. 🛶

I Normanni per antica lor'origine sono Goți; i quali occuparono quella Penisola grande nell' Oceano Germanico, anticamente chiamato Cimbrico Chersoneso, oggi in Latino dettă Dania, e dal volgo corrottamente detta Dazia; e però i moderni . Re di quella Provincia s'intitolano Re de' Dani, e de' Goti.

. 2.

mero in Italia colla sua compagnia, Roberto, e Riccardo, e gli altri; de' quali avemo a ragionare. Non voglio lasciar di dire un piacevole, e ridicolo atto, che sece Rollone predetto, notato dagl' Istorici, in questa forma. Il di che Carlo, gli diede Gilli per donna, e li sece la consegnazione di Neustria, su da circostanti esortato a baciare il piede al Re, secondo l'usanza Regale in simili atti. Rollone non degnandosi d'inchinare se ginocchia per farlo, prese il piede del Re, ed alzandolo se l'accostò alla bocca, e baciollo; ma in tal modo l'alzò, che'l Recadde resupino a rovescio sopra la sedia. Il che vedendo i Normanni, tutti levarono un gran riso; ma i Francesi turbati dimostrandone ira, e sdegno, aspramente lo ripresero. Tuttavia sa simputato quell'atto a semplicità, perciocchè Rollone iscusandosi disse, sotal modo di baciare, esser antica usanza della sua Provincia.

I Svesi sono di mazione Todesca di quà dal Reno tra la Franconfa : la Baviera, e la valle dell'Eno, e'l Contado di Tisoli : Giulio Cefare la chiama grandiffima nazione : dicendo che ibitavano conto ville, io calsti, e ch' erano bellicolissimi tra' Germani; perchè stimavano somma gloria cacciare i vicini, ed estendere lungamente i lor confini, e lasciar li deserti, parendo der cola di molt'onore non subre vicini, che ardire avellero di loro accostarsi. E però si dice, che da una banda di Svevia erano 600. miglia di solitudine. E Cornelio Tacito li sa grandisfima nazione, distinta in più nomi, in modo che ottengono la maggior parte di Germonia. Oggi è tenuta umana, civile, e mobile nazione quella, che tra i detti confini ha ritenuto il noane di Svevia, loggetta alla Casa d'Austria, e di Baviera, e de' Marchesi di Bada, e de' Duchi di Vitenberg, ed ha molte nobili Città, tre le quali è Campidonio, e Memingen, ed Ulma, e molte altre: ed ha il fiume Lico, ed il Flavio, e lo llaro, e la fonte dove nasce il Danubio, nel monte d'Arnoba in una Willa chiamata Daneschingen, che in lingua Alamannica vuol dire Lavadoro del Danubio. Tra questi Svevi era uma famiglia mobile de valorola nell'arte militare, chiamata casata di Stausfem, Alla quale effendo un Frederico, uomo molto illustre ne mestieri dell'armi. Enrico IV. Imperadore gli diede per donna, Agnesa sua figliuola, nata per madre, della casa di Francia, e seccio Duca di Svevia. Di questo Frederico Duca di Svevia, nacque

acquistare, fatto un buon esercito passò in Gallia, rotti e dissipati i governatori del Regno co' loro eserciti, e ricevuto benignamente da Teodorico fu creato suo Maggiordomo, la quale dignità era allora la prima nel Regno. Morto Pipino, succedette Carlo Martello suo figliuolo, uomo gloriosissimo, e che sece gran fatti, e nondimeno altro titolo non ebbe, che'l paterno di Maggiordomo. Dopo il Martello, succedette suo figliuolo Pipino II. il quale niente dissimile al padre, ed all'avolo, sece grandissime sole per Childerico suo Re. Nondimeno essendo Childerico inetto a tanto Regno, che si sosse l'autore, o i Baroni, o pur Pipino, su operato in modo, che con l'autorità di Zaccaria, allora Pontefice Romano, Childerico fu deposto dal Regno, e Pipino II. su satto Re di Francia, il quale su poi padre di Carlo Magno. Così in Childerico mancò la linea de'Merovei nel Regno di Francia, e cominciò quella de' Carli, nell'anno di Cristo 751. essendo poi succeduti molti Re della stirpe de Carli, e mancata quella nell' anno 992. Ugo, cognominato Giapetta, Conte di Parigi, su coronato del Regno di Francia; e i suoi successori per diritta linea infino all'anno 1327. regnarono; e dopo Filippo detto Valois, ben propinquo per malcolina, ma non diritta linea a quelli del Giapetto, cominciò a regnare; li sucsessori del quale al di d'oggi nel Regno perseverano; essendo proffimamente creato Luigi Duodecimo di questo nome Regio Duca d'Orleans, nell'anno presente 1498.

Questa è l'origine, e processo de Francesi; della quale surono chiamati Re nel Regno di Napoli, siccome al suo luogo si dirà; nobile nazione per una singolar proprietà, ch'è sola tra tutti gli altri Regni avendo avuto da Meroveo infino al presente 55. Re, e regnato oltre a mille anni sempre inviolabilmente senz'alcuna infezione di eresia, ha serbato la sede, e la religione Cristiana, per la qual cosa i suoi Re s'han satto proprio il nome di Cri-

Rianifimo.

I Catalani, ed Aragonefi, benchè ancor'essi assai sien noti, nondimeno qualche cosa occorre, ch'è bene a saperla. Sono nazione Spagnola di quella parte di Spagna, ch'è detta anticamente Tarraconele, ovvero Citeriore. I Catalani furono così chiamati, perchè al tempo d'Onorio Imperadore quando Alarico Goto in Italia prese, e saccheggiò Roma: gli Alani, Svevi, e Vandali;

mato Ranimiro, figliuolo bastardo di Sancio maggiore, del quale prole legittima non era restata; e lo coronarono Re d'Aragona nella Città d'Osea, e su primo Re d'Aragona della casata de'Goti, e cominciò a regnare l'anno 1017. E gli diedero per donna una sorella del conte di Poiters, della quale ebbe una figliuola chiamata Urracca. Fece poi alcune guerre co'Mori, e vinle, e pacificò il paele, ed essendo assai semplice, e infidiato da fuoi baroni, raccomando fe, e 'l Regno, e la figliuola, finchè fosse in età da marito, ad Alfonso settimo Re di Castiglia, e tornò nel monistero, ove finì la sua vita, Urracca sua figliuola a tempo su data per donna a Ramondo Conte di Barcellona, il quale mediante la persona della moglie, succedette nel Regno d'Aragona, e in questo modo Catalogna, ed Aragona rimalero allora unite in un Regno; nel quale poi vacando la linea del Conte Ramondo, fuccedettero quelli, di chi nell'istoria parleremo. Una cosa trovo scritta di questo Ranimiro, la quale per un poco di digressione intendo di narrare. Essendo egli come abbiamo detto, molto semplice, ed avendo d' andare contr' a' Mori, i suoi Baroni lo armarono, e'l pofero à cavallo, poi nella man finistra li diedero la targa, e nella destra la lancia, porgendoli poi le redini della briglia, disse Ranimiro, dattemele in bocca, perchè le mani sono occupate; del qual atto, ed altre sue cose fanciullesche, ridendosi smoderatamente i suoi Baroni, e senz'alcuna riverenza bessegiandolo, Ranimiro deposta un di la sua naturale, e monacale semplicità, sece venire in Osea, undici de'suoi nobili Baroni, e fece loro tagliar la testa, non dicendo altre parole in sua lingua, che queste, NO sa be la volpeja, con quien troppeja. Il qual proverbio in volgar nostro Italiano vuol dire, non ia la volpetta con chi ella scherza,

I Turchi per la loro prima origine funono Sciti, secondo Pomponio Mela, e Plinio: ma per la loro ignobiltà, poco conosciuti per l'addietro, ed appena ricordati alquanto al tempo di
Eraclio Imperadore, che militassero con Costroè Re de' Parti.
la Nazione su Aquilonare di là da'monti Caspi, ove abitavano
per deserti, e solitudini grandissime, senza Citale, Castelli, o
Ville, senza umanità, o sorma alcuna di Republiche, mutavano luoghi seconducil'esbe, e la pastura, vivendo di cacciaggione,

e di

quella occuparono, e sempre l'hanno tenuta, chiamandola Turchia, continuando sempre di far guerra con Persi, e con Saracini fino all'anno 1080, ed in fine stracchi delle guerre, ed indeboliti i Saracini, vennero a pace con queste condizioni, che i Turchi confessassero, e tenessero la legge Saracina di Maometto; ed in questo furono molto contenti i Saracini d'esser dominati da' Turchi. Doppo questo, Belzetto, potente Re d'Oriente venne con innumerabile moltitudine di Turchi e di Persi, e d'altre mazioni verso l'Asia nell'anno 1071. dando per tutto il guasso dove andava, e fatto in Alia un grandissimo fatto d'armi con l'Imperadore di Costantinopoli chiamato Romano Diogene, lo ruppe, e diffipò il suo esercito, ed occupò l'Asia, e la Soria, ed esso Romano sece prigione, e qualunque volta facea consiglio con li suoi Baroni, lo tenea postrato in terra innanzi a se, e uno de' piedi suoi li tenea sopra la gola per magnificenza, la qual cols avendo fatto più giorni in fine le liberò. Ma tornato che ifir a Costantinopoli, i Greci sdegnati di sì vile Imperadore, gli cavarono gli occhi, e lo deposero dall'Imperio.

Poi in quattre luoghi pose Belzeto quattro suoi Capitani per difesa, e tutela delle Provincie che avea preso; a Solimano Suo nipote diede la Turchia, come per un confine, ed un muro tra l'Imperio, ed i Persiani; a Duccatto consegnò Damasco contro il Galiffa d'Egitto, se qualche movimento si facesse da quella banda! in Antiochia mise Aussich Turco; in Aleppe po-le Assagur. Occupati adunque questi buoghi principali, e debilitati i Greci, li fu poi facile occupare il Ponte, la Cappadocia, la Bitinia, la Frigia, la Pisidia, l'Asia, la Caria, e la Panfilia; e tutte quelle Provincie, che oggidì si chiamano per nome Turchia, e Anatolia da'Greci; che tengono per lunghezza, dalla Cilicia infino al braccio di San Giorgio allo'ncontro di Costantinopoli trenta giornate, e per larghezza in alcun luo-📆o dieci, ed în alcun luogo quindici. Ora intorno a dieci anni di poi i Principi Cristiani passarono alla recuperazione della Città Sants, ed all'esterminio della setta Maomettana; ed allora comme molto a distendersi per l'Europa, ed intendersi in Italia di Imme de' Turchi. Perchè essendo l'una, e l'altra nazione Turchi, e Saracini uniti infieme alla comune disesa, gran battaglia fecero i nostri con loro, e gran rotte lor diedero;

\*

\*

e la Provincia d'Atene, e di Tebe; e conquistò la Tessaglia, e la Macedonia; passando molti paesi, ed in ultimo assedio Costantinopoli, e tanto la strinse, che l'Imperadore usci suori della Città, e andò in Francia a dimandar soccosso. Il popolo vinto dalla same già pensava di darsi, e l'avrebbe già satto, se non sosse, che'l Tamerlano, Rè de'Tartari passato in quel tempo in Asia con innumerabile moltitudine, e rovinando, e pissilando ogni cosa, strinse Baisetto a levarsi dall'assedio, e passare in Turchia alla disesa degli stati suoi. Fu al sine vinto Baisetto in una gran battaglia dal Tamerlano, e preso, e menato un buon tempo incatenato dietro all'esercito, e quattro sigliuoli di Baisetto suggendo in Grecia la calamità del padre, surono presi dall'armata Greca, e menati in Costantinopoli.

Rilasciato mondimeno da Greci il maggior suo figliuolo chiamato Calapino, sicuperò il Regno paterno, partito già il Tamerlamana contr' a Calapino andato Sigismondo Imperador Romano, par disordine de Francesi, che avea nel suo esercito, sa antro da Turchi appresso Nicopoli, e perdette l'esercito, e i carriaggi, e vituperosamente suggì; e Giovanni Duca di Borgogna satto prigione, con una gran somma di danari si riscosse.

A Calapino succedetté Orcane II. suo figliuolo pupillo, sotto sutela de suoi Capitani; ma su morto da Moise suo Zio, fratello

di Calapino, il quale occupò la Signoria.

Regno dopo lui Maometto I. suo fratello: il quale affisse molto i Cristiani, che abitatano nel suo Regno, e tolse gli Stati a molti Signori de' Turchi, e per sormi d'antal sece tributaria la Valacchia maggiore di là dal Danubio. Succedette a Maometto I. Amuratte II. suo figliuolo, e volundo passare in Tracia, ebbe per un tempo gran satica impedito dalle armate de' Greci, i quali li mandarono incontro Mustasa quarto figliuolo di Baisetto. Nondimeno Amuratte vinse, e uccise Mustasa; e possato in Europa prese Salonicchi, grossa terra, e potente, ed occupa il Despotato, ch'era l'Epiro; e spianò da sontamenti il anuro dell' Eximilia; entrò nella Morea, ogni cosa bruciando, e pustandos e soggiogò quasi tutta la Servia, ed ebbe per donna, tra l'altre sue, una figliuola di Giorgio, Dispoto di Servia. In tan satto d'armi suppe i Cristiani a Vanta, luogo di Tracia,

1.

so, sece gran satti, e ampliò lo Stato di due Imperj, di quattro Regnì, e di 22. overo ventiquattro Provincie, e più di dugento Città grosse. Morì nell'anno mille è quattrocento ottantatre, lasciando dopo se due suoi figliuoli, cioè Bassetto II. il quale vive, e regna in tutto lo Stato paterno pacissco, e Zizimo, il quale a Roma vedemmo, e in Campagna morì. Questo è il sommario dell'origine, e processo de'Turchi, de'quali quanto al Regno di Napoli appartiene avremo nel processo a parlare. Una breve digressione sarò, per notizia del Tamer-

lano, del quale una parola abbiamo detto di sopra.

Fu il Tamerlano di bassa condizione, fatto per virtù d'armied animolità grande. Menò con se in Asia un milione, e dugene to mila persone. Chiamossi ira, e slagello di Dio, e vendicatore de peccati; su crudelissimo, ed avido di sangue. Quando ad una terra s'accampava, rendeva il padiglione suo bianco il primo dì, e se la terra se gli dava, altro non volca, che la preda. Il di secondo tendeva il padiglione rosso; arrendendosi la terra, tutti li capi di famiglia uccideva. Il terzo di tendeva il nero, segno di morte, endivultima strage; ed avendo poi in qualunque modo la terra, sutta la metteva a suoco, e rovina, e maschi, e semine d'ogni est per filo di spada mandava. Prese la Persia, e l'Armenia; bruciò Damasco, vinse Baisetto: niuna cosa li fece resistenza; durò poco; morì l'anno mille quattrocento e due: era zoppo, ed il suo nome era Temirlang, in idioma Tartaresco, Temit, significa fiero, e lang, zoppo; noi corrompendo il vocabolo, per Temirlang, Tamerlano-lo chiamiamo. Con questi preamboli per chiarezza del nostro compendio dell'Istoria del Regno di Napoli, sia finito il primo Libra. Ora alla narrazione delle cose accadute, e satte in quello, nel seguente Libro passiamo.

# FINE DEL LIBRO PRIMO.

DEL

ŧ.

fotto l'Imperio di Nerone, l'altro sotto Tito figliuoso di Vespafiano. Il primo su un terremoto si grande in Campagna, che Pompei ammissima Città tutt'assatto rovigo, ed Ercolano, Citta prossima, per la metà cadde, e le Regioni circostanti, tutte surono in vari modi dannissate. Per lo qual terremoto alcuni maravigliosi accidenti succedettero, tra' quali seicento pecore tutte d'una mandra, senza esser socche, o oppresse da rovina in un subito caddero morte; e molti uomini per il terremoto si alienarono di mente, e così poi sempse insensati, e, mentecatti vissero.

Ma l'anno primo dell'Imperio di Tito, il monte Vesuvio detto oggi di Somma, vicino a Napoli, a fimilitudine del monte Etna di Sicilia, buttò fuora della cima fumò, fuoco, e globa di minitre fulfurce, e fasti ardenti, con strage grande di molti nomini, e notabil danno di molti luoghi circostanti, allorche Cajo Plinio scrittore della storia naturale, essendo Capitan generale dell'armata, la quale i Romani tenevano al magistero, vago di cercar sottilmente la forma, le nature, e la cagione di tent' incendio, e vomito di fuoco, tiratosi alle radici del monte con una galea, e imontato in terra, non per royina, o per fuoco, o per cosa che avesse, ma per l'oppilazione, e contrazione dell'arterie del pulmone cagionata de quelli fumi spesse, e sulfurei, in un subito morì, in quel luego per molt'indizi; il quale affermano li dotti, che og-gi è chiamato la Torre di Ottavi; non per altro però così detta, che per esser da Napoli otto miglia-lontana; e su tale il calo di questo incendio, che Tito creò un nuovo Magistrato d Uomini confolari, & quali fi chiamarono curatori della rettatuzione di Campania, che avessero a redificare, e racconciare i. laoghi gualti, e difpensare i beni di coloro, che oppressi dall'incendio, non avenno lasciato eredi, in riparazione, e ristoro delle terre dannificate,

COSTO. Ton è da tacersi qui, come cosa non panto men degas, nè manco notabile degli accidenti del monte Vesuvio, e di Campagna accemnati dal Cossenuccio, la venata del Principe degli Appostoli a Napoli, prima che capitasse a Roma. Nell'anno dunque della natività di Cristo figliuolo di Dio, quarantesimo quarto, e secondo ( come afferata San Girolamo nella Bib-

Settembre negli anni di Cristo 305. così è scritto nella sua Legigenda; comecche altri dica nel 289. Della sua Dottrina, bonta, e santiti, e de suoi miracoli, così in vita, come dopo, ri-

mettiamo il Lettore alla già detta Leggenda.

Dopo questi due casi, il Regno quieto, e beato sotto il Romano Imperio si stava, da'suoi Pretori, e altri Magistrati governato, avendo molti luoghi piacevoli, e da ozio in molte sue parti; all'amenità de'quali gli Uomini si davano; e non essendo da stranie nazioni molestati, felici chiamar si poteano. Ma come la Sedia Imperiale trasserita in Costantinopoli, e l'Imperio comineiò a poco a poco a diventare, non solo di luogo, e di lingua, ma di costumi Greco, e per conseguente declinare dalla sua prima virtu, e gloria; siccome Roma, così ancor l'altre Provincie staliane, e massimamente questa, della qual parliamo, cominciarono per isperienz'a sentire qual sosse la Stato della nacionale sua sentire della sua sentire della sua sentire della nacionale sua sentire della sentire della sua sentire della sua sentire della sua sentire della sentire della sua sentire della sua sentire della sua sentire della sentire della

ve, che senza nocchiero, e Governatore si ritrova.

Perciocche intorno agli anni di Gristo 406. Alarico Visigoto, e Cristiano, successor di Radagaso suo Zio nel Regno de Goti, con esercito di 200. mila di loro, per la via del Friuli entrò in Italia per passare in Francia, ma offeso dalla persidia di Stilicone Vandalo, Capitano di Arcadio, e d'Onorio Imperadori, figliuoli di Teodosso Magno, voltò l'esercito verso Roma, e nell'anno 412. imperando Onorio solo, ed essendo nel Pontificato Innocenzo I. assediò, e prese Roma per sorza, e "misela à sacco, non perdonando a persona, salvo a quelli; che nelle Chiese si erano ridotti. E stato tre di selamente in Roma, passo con tutto l'esercito nel Regno di Napoli, ed in preda, e rovina pole tutta la Campania, la Liucania, eda Terra de Bruzi; ove stando a Reggio in deliberazione di passare in Sici-·lia, e fattane qualche pruova, ributtato in terra da' naufragi; finalmente a Cosenza morì. I suoi Goti di molti, ed eccessivi onori le sue eseguie celebrarono. E tra le altre cose, secero a'prigioni, che aveano, derivare dall'usato suo corso il siume Bilento: ed in mezzo del letto del fiume cavata la sepoltura, deatro il corpo di Alarico con infinito tesoro collocarono. Poi secero il fiume nel suo letto ridurre, e ricoprir la sepoltura. E acciochè mai non si potesse rivelare il luogo di essa, tutt' i miseri iprigioni, che a quell'opera crano diati condotti, crudelmente ucci44

mecento mila uomini paísò a Roma, nell'anno 456. imperando in Costantinopoli Marziano, ed essendo ancor Pontesice Leone I. e quella mile in preda e rovina, lasciandola deserta, ed ucciso, e lacerato Massimo, nel Tevere lo sece buttare. Poi paísò in Campagna, e quella tutta scorrendo, ogni cosa di rapine, e d'uccisione venne ad empire. Espugno Capita, e rubata, e bruciata da fondamenti, la spiano. Sola Napoli per sortezza delle mura, e gagliardia degli uomini, che dentro vi erano, da tanto surore virilmente si liberò.

Tra pochi giorni poi, movendosi di là Genserico; carico di pre-

da, e di prigioni, in Africa con Eudola tornò.

E perche di sopra avemo nominato Radagaso, ed Alarico Vissigoti, e Genserico Vandalo, una breve annotazione mi pare di dover faresia questo luogo per quelli, che mal informati, ed esperti dicono, mai non essere stata in peggiori termini l'Italia, che a questi nostri tempi, acciocche la sua miserabile condizione, ed estrema calamità di quelli, che sin qui abbiamo scritto, s'intenda.

Radagaso Visigoto co' Goti, Unni, e Vandali al numero di dugento mila persone, entrò in Italia l'anno di Cristo 406. Ed assediato nel monte di Fiesole in Toscana da Stilicone Capitano di Teodosio, su morto, ed i suoi tutti uccisi, presi, e venduti.

Alarico Visigoto dopo lui, nell'anno 412. più di 200. mila

Goti in Italia conduste, come di sopra abbiamo detto.

Attila Unno nell'anno 450. con infinita moltitudine di gente Unni, Ostrogoti, Cepi, Rugi, Neruli, Quadi, Turcilinghi, e altre nazioni Settentrionali, venne in Italia, e dinta, e occupata tutta la Lombardia di quà dal Pò, a prieghi di Leone L Pontesice, d'Italia si parti.

Genserico Vandalo, nell'anno 456. con 300. mila persone Roma, Lazio, e Campagna scorle, come di sopra abbiamo ri-

cordato.

Biorgo Re degli Alani, poi detti Alemani, nel 463. con infinita moltitudine di loro, per la via di Trento entrò in Italia, e tutta l'Istria, e Marca Trivigiana, e gran parte di Lombardia pose in preda, e sinalmente da Ricimero Goto sopra il Lago Benaco (oggi di Garda) su morto, e il suo esercito sconsitto.

**G**dos.

Teodato ad Atalarico succedette, per elezione di Amalasunta; la quale, per esser'egli suo consobrino, e della casata di Amalà, nobilissima tra gli Ostrogoti, al Regno il sublimò, sperando dovesse egregiamente governarlo, per essere dotto in lingua Greca, e Latina, in tanto che scrisse l'Istoria de'suoi tempi, e per essere filosofo Platonico, ed aver fatta qualche dimostrazione in sua giovanezza di scienza militare. Ma tal sua elezione ebbe effetto peggiore, che non su stimato: perciocchè, come ingratissimo, prima confino Amalasunta nell'Isola del Lago di Bolsema, e consentì, che da alcuni suoi nemici fosse morta; e poi datosi all'avarizia, ed alla poltroneria a tanto pervenne, ch' essendo odiolissimo, sì a' suoi, come agli altri Italiani, Giustiniano Imperador I. di enesto nome, deliberò cacciarlo, e di mano degli Ostrogoti liberar l'Italia, e con l'Imperio unirla. Alla quale imprela fece Capitano Bellisario, uomo di singolare, ed Acellente virtù, sì militare, come civile, e d'animo, e di corpo valorossimo fra tutt'i Greci, de'quali memoria alcuna dagli Scrittori antichi, o moderni si faccia. Tenendo adunque Teodato Re degli Ostrogoti il Regno di Napoli, in essa ottocento Gotti in Prefidio avea posti; e per la terra de' Bruzi, cioè Calabria, avea fatto Presidente Embrino, ovvero Evermido suo genefo.

Stando in questo termine il Regno di Napoli, Bellisario nell' anno 537. con una grossa armata facendo fama di voler passarin Africa, prese l'Isola tutta di Sicilia. Poi partendo da Messina, ed arrivando a Reggio in Calabria, quello ebbe per accordo insieme con sutt' i luoghi circostanti, i quali alla sua prima giunta si rendettero. Il che vedendo Evermido, ancor'egli nell'arbitrio di Bellisario si commise con tutta la Provincia, e su da lui benignamente raccolto. Poi in Costantinopoli a Giustiniano mandazio, il quale onoratamente con molti doni lo ricevette. La Lucania parimente, e tutto il resto del Paese insino a Napoli a Bellisario si diede.

Giunto a Napoli Bellisario per via di terra, e nel medesimo tempo l'armata di mare nel cospetto della Città, veduto che i Goti insieme cogli Giudei ed alcuni altri sedizione, erano in proposito di resistere, deliberò d'espugnarla. Onde subito presi i Borghi, e ottenuto l'acquidotto, che serviva alla terra, e deri-

teglia futura, sapessero più in qual luogo l'impeto de' Greet sosse se fatto. Li quali avendo cominciato a saccheggiare la terra, e pigliare le semine con intenzione di bruciare, ed ammazzare quanti ne trovavano, Bellisario su'i levar del Sole tutti insiseme si sece convocare, e con s'autorità, e con accomodate par role mitigò il lor surore, promettendo lor solamente in preda la roba col salvamento delle persone, e maschi, e semine dela terra, ed ancora de' Goti, i quali non altrimenti, che se propri suoi soldati sosse salvamento.

Poi verso Roma prote il cammino, e quel, che poi facesse suor del Rogno di Napoli, da molti Scrittori, e massimamente da

Procopio nelle sue Istorie disfusamente si narra.

Scrive Procopio una cola notabile, e da non esser taciuta, che accadde in quel tempo in Napoli, ed è, che assediato Bellisario in Roma da Vetige Re de'Goti, che su poi vinto da lui, e menato prigione in Costantinopoli, mentre durava quell'assedio. un' imagine di Teodorico già Re de' Goti fatta di mulaico in una pubblica piazza di Napoli fi fini di gualtare da se, pronosticando la rovina dell'esercito de' Goti, Imperocche vivendo ancor Teodorico la testa di quella imagine cadde un di da se stesa sa, ed indi a poco morì Teodorico, Ott' anni dopo cadde nelle stesso modo tutto il busto di quella imagine, e morì Atalarico nipote per figliuola di Teodorico. Se le guasso poco dopo il membro virile, e venne a morte la Regina Amalalunta figliuola dello stesso Teodorico. E nel suddetto assedio cadde (come si è detto) il rimanente dell'imagine, onde su vinto, e debellato Vetige con tutto il suo esercito. Nedi l'Autor sopraccennato nel primo libro della guerra de Goti,

Nel Regno di Napoli, accadde poi, che partito d'Italia gloriolamente Bellisario vincitore con Vetige Re de'Goti suo prigione, li Goti crearono loro Re Totila, uomo di singolar virtiti. Il quale avendo satta per Lombardia, e Romagna molte egregie cose contro i Capitani di Giustiniano, e suoi Greci, passò in Toscana, e di la per l'Umbria, cioè per il Ducato di Spoleto, e per la Sabina, e per li Marsi, pervenne in Campagna nell'anno 545, e per sorza prese Benevento, e buttò le mura per terra. Poi assedio Napoli, e presela; e durando quell'assedio rasquistò Cuma. Poi non avendo resistenza, mandò parte

dell'

na in Calabria contr' a Giovanni, il quale intela la venuta di Totila, lasciando ogn'altra cosa, in Otranto si riduste. Il perchè Totila, la Lucania, gli Bruzi, o sia la Calabria tutta, suor che Otranto, in un momento ricuperò. E in quello tempo Taraneo già potente Città; che per queste guerre era stato rovinata. e deserta, su redificata, e aidetta in picciola Città da' Calabresi, e Lucani, che delle doro proprie Città erano stati scacciati.

In quelto mezzo avea Bellisario redificato, e sortificato le mura di Roma. Il perchè lasciando Totila la Calabria, tornò a Roma, per espugnarla un'altra volta, e non potendo per la virtù di Bellisario, che la disendeva, mandò buona parte dell'esercito al Presidio di Campagna, ed egli alli espedizione di Roma

ne apdò.

Il che intendendo Giovanni, defideroso di gloria, venne in Campagna per liberare i Romani, che per quella Provincia erano stati sparsi da Totila nella desolazione di Roma. Onde scontratofi a Minturno sopra il Garigliano cogli Goti mandati da Tetila, gli ruppe, e cacciò, e poi tutt'i Senatori Romani, e gran numero di nobili donne levò di Campagna e rimandandogli a Roma.

Inteso questo Totila, deliberandosi al tutto vendicarsi di Giovanni, lasciata parte dell'esercito all'assedio di Perugia, cavalcando con maravigliola celerità, per il Piceno, e Peligni, e Sanniti, cioè per la Marca, e per l'Abruzzo, pervenne in Puglia; e di là in Calabria, nè mai cessò, che trovato Giovanni lo ruppe, e preso il campo suo, miselo in preda, ma con poca uccisione d'uomini per averlo assaltato di notte. Per la qual cosa Giovanni, ed Arnulfo Duca degli Eruli, che con Giovanni militaga, ad Otranto si ridussero, ove gli loro soldati ancora per varie vie nascondendosi per li monti, insieme si misero.

Non molto dappoi Valeriano Capitano degli Armeni, ovvere-Gapitano degli Eruli, mandato con nuova gente per supplimento da Giustiniano in Italia, ad Otranto arrivarono, ove andando. Belliferio per accettargli secondo le lettere di Giustiniano, che cusi l'impenera, nè potendo per li-venti continui toccare Otrantons a Cottone si fermò. Ma per non effervi di che pascera i eavalli , riteaendosi dugento fanti , che avea , mando seicento savalli nelle valle di Rollano, com intenzione di aspettar quivi-

Ma avvenne dopo questo, ch'essendo appresso molte gran costatte nell'altre parti d'Italia, stato morto Totila a Bresello Lombardia, e fatto Re de'Goti Teja, e collegatisi con lui contra Narlete i Franchi, e Borgognoni, un Capo de'Goti, ch'era Taranto, chiamato Tignaro, pentito d'essersi dato a'Greci, diffice ribellarsi, ma di riavere prima con industria i suoi ostagstifichte ad Otranto erano stati mandati. Onde simulando che i Coti-venissero a Taranto, scrisse a Macario Presetto di Otran-16, che li mandasse qualche sussidio di uomini. Macario a buona sede cinquanta uomini gli mandò, i quali Tignaro subito mise in prigione, e scrisse a Macario, che se voleva, che esso gli liberaffe, li rendesse i suoi ostaggi. Macario sdegnato di tanta perfidia, lasciando alcuni pochi alla guardia d'Otranto, subito col resto della sua compagnia, contr' a Tignaro a Taranto se ne ando. Tignaro prima fece ammazzare quelli cinquanta che ayea in prigione, poi uscì suori, e satto un pezzo un satto d'armi con Macario, e rotto, e vinto se ne suggi, e trovate serrate le porte di Taranto, ad Acherusia si ridusse.

Campagna molti Nobili Romani, e Patrizi, ed altri dell'ordine Senatorio, i quali Totila per rispetto delle lor grandezze non avea lasciati ritornare a Roma, e parte per la medesma ragione ne avea rilegati, li Goti, ch'erano in Campagna, intesa la morte di Totila, e la successione di Teia, e la ricuperazione di Roma fatta da Narsete, tutti que Gentiluomini Romani senza riserva ammazzarono, ed il medesimo di 300. Nobili giovani Romani su satto in Lombardia, i quali per ostaggi sotto specie di milizia, Totila avea con se menati.

Narsete satto Capitano e venuto in Italia, morto Totila da' suoi eserciti, e satte gran cose, e ricuperata Roma, ed in quella stando, siccome dissusamente nelle istorie Gotiche si narra, per mon dire se non quelle, che al Regno di Napoli appartengono; mandò suoi Capitani in Campagna, e tutta Cuma ricuperò. Ed intendendo da una nobil donna Gotica, già amies di Totila, ch' erà allora tra prigioni, che nella Rocca di Guma avea Totila posto una parte del suo tesoro, siccome un'altra parte a Pavia, e per guardia vi avea lasciato un suo fratello, sece porre il campo a Cuma, e strettissimamente assediarla. Teia Re de Goti

morte di Teja, il quale facendo maravigliose pruove della sua persona in mezzo de nemici, e volendo mutare lo scudo, il quale per le molte saette, e altri passatori, che in esso erano, troppo pesava, nello scoprirsi su passato a traverso da una lancia. Stettero una notte in armi ambedue gli eserciti, e al primo spuntar del Sole il di seguente ricominciarono il satto d'armi, il quale su quel di ancora più crudele del primo, tuttavia prima, che la notte venisse, i Goti dimandorono pace, e con que se condizioni lor su data da Narsete

Prima che gli Ostrogoti, e quelli, che aveano le loro case, ed abitazioni di quà, e di là dal Pò, non prima tornassero a casa, che le terre, e luoghi loro sossero consignati ai Presetti, e Magistrati di Giustiniano; e in questo mezzo tutti quelli, che in Campagna, e nel Regno di Napoli, ed altrove sossero, deponessero le armi, con promissioni di, mai più ripigliarle, se non quando da' Magistrati di Roma lor sosse comandato. Questo su fatto, perchè questi Ostrogoti erano tutti nati in Italia nel tempo scorsso dall'entrata di Teoderico in essa infino a quell'ora.

Dopo questa vittoria subito, ed in quel tempo medesimo Dagisteo Capitano di Narsete in Lombardia tutte le terre d'Italia.dalle Alpi in qua tenute da Goti per sorza, e per accordo avea ricuperato, ed i Franchi, e Borgognoni ributtati ne lor paesi, e con unita tutta Italia all'Imperio di Giustiniano.

In questo modo su estinto il nome degli Ostrogoti in Italia, a quali 72. anni l'aveano posseduta, cioè dall'entrata di Teoderico lor Re, infino alla vittoria predetta di Narsete, de'quali 72. anni diciotto ultimi surono quelli, che si chiamano della guerra de'Goti, che cominciarono dal di, che Giustiniano contra Teodato lor Re mandò in Italia coll'esercito Bellisario.

Avendo noi fatto menzione della guerra Gotica, nè particolare alcuno avendone detto, se non quanto al nostro proposito appartiene delle cose accadute nel Regno di Napoli, non sara sorse cosa mal grata, se in un brieve sommaria reacogliero la calamità, nella querra de Goti si ritrovò, appresso l'altre per addietro da Barbari ricevute.

Mandò in questo tempo in Italia Giustiniano quaranta Capitani, dodici armate di mare, su le principali, e quelle, che per



sontar le lodi di Bellisario; avendo egli nella seconda Italica sua spedizione redificato contra l'impeto di Totila la Città di Pesaro mia patria, per prima distrutta; e sortificatala di propri sossi, e sortissimi terrazzi, i quali ancora si veggono; tal che avendo Totila tutte le terre circostanti occupate, solo Pesaro,

vedendolo sì ben munito, non volle tentare,

- Bellisario adunque Costantinopolitano, creato Patrizio da Giustiniano I. su di persona, ed aspetto sormoso, virile, e ma-. gnanimo, ed ugualmente d'ingegno, e di forza dotato, fedelissimo al suo signore, e di somma religione Cristiano, scientissimo dell'arte della guerra, ed offervantissimo della disciplina militare, sopra tutti li Capitani di quei tempi, umano, e sacile in conversazione, e parlare verso d'ogni sorta di persone, e meravigliosamente liberale, in tanto amico della modestia de' suoi. soldati, e degli agricoltori per poter sempre aver abbondante. il suo esercito, che dove conduceva il suo esercito, non che. maggior danno facessero, ma ne anche i frutti, che dagli alberi pendevano, ardivano di cogliere. Fu mandato dall'Imperadore contro a' Persi, e a' Parti, i quali usciti de' loro confini erano entrati nelle Provincie Romane con numerolistimi eserciti, e dopo molte battaglie fatte con loro, sempre vitterioso, li debellò in tutto, c costrinsegli a ritornare nelle loro Provincie: e star sotto il giogo dell'Imperio Romano. Dopo la qual vittoria tornò in Costantinopoli, e di volontà di Giustiniano su di carro trionfale onorato. Mandato poi per la sua seconda spedizione in Africa contra i Vandali, i quali già molti anni · l' aveano occupata, avendo, più volte rotto i loro, eserciti. domò l'Africa, e nieuperò Cartagine, l'anno 96. depo la sua ribellione all'Imperio, e Giulimero Re de Vandali fatto prigio. ne tornando a Costantinopoli- nel trionso conduste. Fatto pos Console, prima che venisse in Italia tutta la Sicilia loggiogò. Fece magnifici giuochi ne spettacoli in Siracula, e la leconda volta di Sicilia passò in Africa, per comporre algune sedizion mi, e tumulti mossi da alcuni, ribelli delle reliquie de Vandali contra i magistrati Romani-li avendo fatto-lor capo uno chiamas to Storza: il qual sugato in stutto, a sedata, e quietata tutta, la Provincia, tornà in Sicilia e indi passò in Italia contra Vetige Re de' Goti save lece grandiffine : cale and quello a the lacelle nel

suo nome, e sattone poi Monistero di Monache, è eggi uno de principali di Napoli. Vedi la leggenda di Santo Agnello, e l' Martirologio,

COLLE-NVOCIO.

Nariete sa per nazione Perliano, per fortuna Eunuco, paracolesione primo Cartolario, cioè scrivano inferiore al Notaro, in diversi uffici, poi Cubicolario di Giustiniano I., ed alla dignità di Patrizio da lui sublimato; il quale sebbene alla gloria di Bellisario non giunse, nondimeno su uomo ancor egli di singolar virtù, così militare, come civile, e morale. Fu di grandissima potenza, ed autorità appresso al suo Principe, a solo governava la sua corte, solo l'entrate, e pecunia dell'Imperio ricevea, e dispensava; tutti i segreti, e consigli di Giustiniano sempre seppe, e di molte sue imprese, non solo su consigliere, ma autore. La qual grazia, e potenza stimava ciascuno, che meritamente avesse, per esser uomo naturalmente disposto a tutte le opere, azioni virtuose, e di somma integrità, e sede.

Debellò gli Ostrogoti in Italia, e due loro potenti, e valorosi Re, Totila, e Teia, e Bucellino Capitano di Teoberto Re de'Franchi, sotto il suo governo surono in battaglia uccisi, e per lui Italia, e Roma, all'Imperio ricuperata. Benchè in autte le arti, ed opere militari fosse peritissimo, e gran Duca, nondimeno fu di religione, e di pietà singolare, ottimo Cristiano, largo, e magnifico donatore ai poveri, e calamitoli; studiosistimo alla riparazione delle Chiese, e tanto dato all' orazione, e facrifici, che più vittorie si sima ch'egli ottenesse, impetrate per preghiere da Dio, che per forza d'armi acquistate: Di liberalità, e di clemenza, e d'affabiltà, e grazia a conciliarsi i popoli, e sudditi, ed i soldati suoi, su sì eccellente, che scrivono gli Autori, egli in queste virtù aver superato tutti quelli a chi mai Capitanati, ed Imperi furono commessi; in modo che tutt'i Principi, e Baroni, e Re delle Nazioni Esterne, e Barbare ebbero con lui familiare amicizia, e di loro, come volle, sempre a suo piacere dispose. Edificò in Venezia, allora nuova Città, il tempio di S. Teodoro, ov' è ora quello di S. Marco, e una Chiesa a' Santi Geminiano, e Menna; ed a Ravenna il tempio di S. Apollinare in Classe, opera che ancor si vede magnificentiffima. A Roma ancora molti edifici fece, e tra gli altri il ponte sopra il fiume Aniene nella via Salaria, come sa sede l'. Epi-

Lombardia occupò; ed essendo egli morto, e regnato dopo lui Caleph II. Re in Italia, deliberando i Longobardi non voler più Governo Regale, crearono trenta Capitani de'loro, i quali chiamarono Duchi; a'quali tutto il governo della Nazione Longobarda polero in mano, il quale governo però non più che dodici anni durò. Questi Duchi con un mirabil corlo di vittoria in un'anno facendo la via d'Arimini, e d'Urbino, presero l'Umbria, e quella parte del Piceno, che tocca l' Appennino, mettendovi un Duca, che a Spoleti facesse residenza; ed occuparono il Paese de' Marsi, e de' Peligni, e de' Sanniti, e tutta la Campagna, fuor che Napoli, e Pozzuolo, e tutto quello, che da queste Regioni alla marina, ed infra terra si contiene, infino a Tivoli, e Roma, che non presero. Fecero ancora Benevento Ducato, lasciandovi un Duca, che que' Paesi governasse, che sotto il Ducato di Benevento si conteneano, i quali erano tutta Campagna vecchia, da Napoli, e Pozzuolo in fuori, e la maggior parte de Sanniti da Benevento, e Isernia, e dal Vasto fino al fiume della Pescara, ed indi tutto quello, che sotto il nome de' Peligni, e Marrucini, e Marsi si contiene. Tutto il resto del Regno di Napoli sotto l'Imperio di Costantinopoli, e de'Greci li governava.

Tennero adunque i Duchi Longobardi di Benevento tutta la parte del detto Regno di Napoli senz' alcuna molestia; perchè subito co'Romani secero tregue, e consermandole molte volte ancor secero pace. Benchè uno di quei Duchi chiamato Zottome, rompesse la tregua; perchè dai sondamenti rovino il momistero di Monte-Casino, il quale poi da Arrigo suo successore ad esortazione di S. Gregorio Pontesse, su redisseato; e benchè dopo i dodici anni del governo de' trenta Duchi, il primo Re-Longobardo, chiamato Autaris, avendo scorso, ed occupato tutto il Regno di Napoli infino al Faro di Messina, facesse piantare una colonna sul lido del mare, e poi con un'asta toccandola, dicesse, io vogsio, che questo sia il consine del Regno de'Longobardi; qualunque il moverà, severamente sarà punito, nondimeno la sua parte del Regno dopo la morte di Autaris all'Imperio ritornò.

Quelli, che per l'Imperadore governavano Napoli si chiamavano Principi. Fu nell'anno di Cristo o 12. in Napoli per l'Im-

bern

di.

all'affedio di Benevento, aspramente stringendolo, nè con minor virtà Romoaldo giovane, e generolo Duca con li suoi Longobardi, si difendeva, in modo che non solamente non ricevevano danno, ma spesse volte con l'uscir suora, alle sortezze, e bastioni de'Greci gran carico faceva. In questo mezzo Grimoaldo con tutte le forze del Regno Longobardo, movendo da Pavia veniva a soccorsi del figliuolo, e per la via della Romagna; e della Marca paísò in Abruzzo, e per il medesimo Gensualdo, che a Pavia era andato, mandò a dare avviso al figliuolo della sua venuta. Gensualdo intercetto da Costanzo, ed esaminato, disse il vero della venuta, e partita di Grimoaldo. Il perchè Costanzo impaurito, e deliberato levarsi subito, trattò con Romoaldo di aver sicurezza di potersi ridurre a Napoli, e per ostaggio volle la sorella di Romoaldo chiamata Gisia. Poi voluta la promessa di Gensualdo di dire il contrario di quel, che sapea, lo mandò alle mura della terra, imponendoli, che dicesse, Grimoaldo impedito non poter venire al soccorso di Benevento. Gensualdo condotto alle mura, domandò di poter vedere, e parlare al suo Duca Romoaldo, al quale venuto disse: sta forte, c di buona voglia, Romoaldo, che tuo padre è appresso con potentissimo esercito per soccorso tuo, e l'ho lasciato sul fiume del Sanguine, ben ti raccomando mia moglie, ed i figliuoli, perchè son certo, che questi crudeli Greci mi faranno morire.

Costanzo adirato del generoso atto di Gensualdo, gli sece tagliar la testa, e con una briccola buttarla in Benevento. Romoaldo se la sece portare, e tenendola in mano, e teneramente baciandola con molte lagrime onorando la sede, e l'amore del suo buon bailo, la sece degnamente seppellire. Costanzo adunque si levò dall'assedio, e verso Napoli prese il cammino; e dietro gli andò alla coda un Capitano di Romoaldo detto Vittola Capuano; e soprastato tanto, che una parte dell'esercito Greco passò il siume Calore, assaltò il resto coa grandissimo impeto, nè tornando mai indietro a lor soccorso alcuno di quelli, che erano passati, quasi tutti surono morti. Per lo qual generoso fatto, poi il Re Grimoaldo, come grato, nel suo ritorano in Lombardia, sece Vittola Capuano Duca di Spoleti.

Giunto in Napoli Costanzo, volendo andare a Roma, sece Capitano suo un gentiluomo Napolitano chiamato Sabarro, e diedeci pessimamente trattati, in modo che su necessario, che Conone allora Pontesice, da Giustiniano II. Imperadore la esenzione delle gravezze, e tributi in buona parte a' miseri Popoli im-

petrasse.

Gisulfo Longobardo poi Duca di Benevento ruppe la pace co' Romani intorno agli anni di Cristo 700. ed essendo Pontesice Giovanni VI. entrò nelle terre di Campagna, quale i Romani possedevano, menandone predo, e bruciando le terre, ed occupa Sora, Arpino, ed Acri. Ma Giovanni Pontesice mandandogli alcuni Sacerdoti con prieghi, e con danari umilmente tanto operarono, che i prigioni, e la preda, e le terre restituì, e da quel

tempo in poi, mai più le cose de Romani non tentò.

Ma l'anno 745. i Longobardi di Benevento a tradimento occuparono Cuma, nè volendo in alcun modo restituirla, Steffano II. Pontefice con l'ajuto del Principe, che per l'Imperadore Na. poli governava, similmente per furto la racquistò, ove da 300. Longobardi furono morti, nè altro poi succedette; anzi Luitprando XVI. Re de' Longobardi raffermò la pace co' Romani, e intendendo che Romoaldo Duca di Benevento era morto, e da' Langobardi di quel luogo era stato eletto al Ducato Gisulfo suo: figliuolo, ancor fanciullo, andò a Benevento, e lo depose, edu in suo luogo sece Duca Gregorio suo nipote: il quale morto dopo la partita di Luitprando, Godescalo s'intromise nel Ducato, ed intendendo, che Luitprando avea vinto, e tosato, e satto cherico Tralemundo, che per forza si avea usurpato il Ducato di Spoleto, dubitando, che anche di lui non facesse vendetta; deliberò con la moglie, e figliuoli fuggirsene in Grecia; ma seguitato da' Beneventani; fu morto per via; e la moglie, ed i figliuoli, che già erano montati sopra la nave, ed aveano il romor sentito, fatto vela, camparono.

Intorno agla anni di Cristo 776. essendo venuto. Carlo Magno Re di Francia in Italia chiamato da Adejano I. Pontesce contro l'insolenza de Longobardi, assedio Desiderio loro Re in Pavia, la prese, e menò prigione in Francia, e su l'ultimo Re de Longobardi; i quali circa 232. anni aveno posseduta la maggior parte d'Italia, suor che Roma. E consermò i Duchi, che teneano Benevento; e sacendo poi donazione alla Chiesa Romana di molte Regioni, e Città d'Italia, tra le altre, ches

nell'

patti, e privilegi, che 'l Reame predetto, col patrimonio di S. Pietro fossero di Santa Chiesa. Pervenuto in Roma, su ivi ricevuto con grande onore, satto Patrizio Romano, e chiamato Luogotenente dell'Imperio, e Padre della Republica. Indi rimessa la Chiesa e Roma in sua libertà, ed ogni cosa rassettatavi, se ne ritornò in Francia. Fa menzione altresì dell'andata del Papa in Francia, e della venuta in Italia del Re Pipino, il Platina nella vita di Stefano II. ma leggasi Carlo Sigonio, che ne scrive minutissimamente.

COLLE-NUCCIO.

Non molto poi, essendo tornato Carlo Magno in Germania, e facendo guerra con il Re di Baviera, Costantino VI. Imperadore comandò a'suoi Greci, che erano nella parte d' Italia, che rompessero guerra aglialtri Italiani. I Greci avidamente pigliando l'impresa, subito entrarono ne' confini del Ducato di Benevento, e di Spoleto, occupando tutto il Paese, che è tra'l fiume Aterno, cioè Pescara d'Abruzzo, e Benevento. Ma Ildebrando Duca di Spoleto, e Grimoaldo Duca di Benevento unitamente pigliando l'armi assaltarono i Greci, satta una gran battaglia fecero di loro gran macello, e li diffiparono in modo, che poi per un tempo la nazione Greca in quelle parti stette quietissima, ed Irene Imperadrice, la quale avendo tratti gli occhi al detto Cossantino VI. suo figliuolo, ed incanceratolo per suoi demeriti, governava l'Imperio, volendosi gratificare a Carlo, confermò, e conservò la pace co' Beneventani, e co' Romani. Ma essendo poi fatto Pontesice Leone III. e maltrattato da' Romani, i Greci si strinsero co'Longobardi, e gl' industero a romper guerra nel Paese di Roma. Il che intendendo Carlo, che già la seconda volta veniva in Italia a savore di Leone Pontesice, comandò a Pipino suo figliuolo, che andasse subito con le genti d'armi a Benevento, e desse il guasto al suo territorio. Pipino menò seco Vinigisso Duca di Spoleto con la sua gente, e diede il gualto, poi volendo ritornare a Roma per ritrovarsi all' entrata di suo Padre, ed al Concilio che si avea a celebrare, lascio Vinigisso a Lucera in Puglia, con ordine che con diligenza attendesse, che i Beneventani non facessero scorreria veruna in quella di Roma.

Tornato Pipino a Roma, ed entrato Carlo Magno suo padre il di Natale 801: in mezzo alla Messa, la quale su celebra-

andò a Lucera, e postovi il campo attorno, la vinse, e prese Grimoaldo; col quale altro accordo non sece, se non che lasciasse tutte le terre, le quali teneva nel Regno, e andasse in esilio libero a Pavia.

Vedendo in questo mezzo Irene Imperatrice, Carlo coronato Imperadore in pregiudizio suo, e dell' Imperio Costantinopolitano, ed aver disposto di levare in tutto i Greci d'Italia; avea già mandato Leone Spatario, suo oratore a Carlo, e Carlo avea fimandato oratori a lei, ed invitatola di torla per donna; pensando che facil cosa sarebbe riunire lo Imperio, e farsi Imperadore universale; avendo questa Imperatrice Greca per moglie. La 🖎 sa piacea molto ad Irene, e stringeasi la pratica, ma non potè esser tanto segreta, che uno Entieno patrizio, che lo sapea, non la rivelasse a Nicesoro suo fratello, il qual avea molta grazia, ed autorità appresso le genti d'armi. Nicesoro adunque tanto operò, che prese Irene, e la confinò nell'Isola di Lesbo, oggi detta Metellino, ed occupò l'Imperio per se'. Poi si strinse con il Conte Eligando, e col Vescovo di Ambrans Ambascindori di Carlo, ed in modo fece, che conchiusero buona pace insieme Carlo Magno, ed egli. Ed in quel punto fu fatta la divisione dell'Imperio Romano, cioè, che l'Imperio Orientale sosse de Greci, e l'Imperio Occidentale de Franchi; e l'Italia rimale in questo modo, che dal Siponto a Napoli, tutto il resto d'Italia, ed appresso Sicilia insieme con l'Isola di Sicilia sosse sotto l'Imperio de' Greci, l'altra Italia verso l'Alpi sosse dell'Imperio Occidentale, ed in mezzo su lasciato quasi come per un termine, e confine tra l'uno, e l'akro, il Ducato di Benevento. E per pacificare interamente: l'Italia, Carlo rimife nel detto Ducato Grimoaldo, il quale solo era rimaso delle reliquie de' Longobardi),, Il reame di Napoli adunque in questo tempo, intorno agli anni di Cristo 802. era la maggior parte sotto l'Imperio de'Greci, ed una buona parte sotto il Duca di Benevento Longobardo, ed una picciola parte sotto l'Imperio Occidentale di Carlo; il quale essendo morto dopo il quartos decimo anno del suo Imperio, Ludovico Pio suo figliuolo, é successore per la quiete d'Italia, consermò la pace con Grimoaldos

COSTO. Fa menzione il Platina in Eugenio II. come Sicone Du-

fanciullo, uno già Capitano dell'armata di Leone suo padre; chiamato per nome Romano, ed anche di vilissima condizione Romano per patria usurpò l'Imperio per sorza: onde essendo le tose in tumulto, a Calabresi, e Pugliesi gli si ribellarono. Il perchè Romano, uomo di pessima natura, indusse il Re, de Saracioni d'Africa a mandargli in Italia per vendicarsi de Calabresi, e de Pugliesi. Laonde i Saracini, naturali nimici de Cristiani con grandissima moltitudine nell'anno 914. entrarono in Italia; e non solo i Calabresi, e Pugliesi, ma tutta quella parte d'Italia, che è dalla punta d'Otranto, e viensi allargando tra due mari, cioè il Tirreno, e'i seno Adriatico scorsero, e saccheggiarono senza rispetto alcuno dell'Imperadore, sin presso a Roma, sa-

cendo configlio d'espugnarla, e predarla. Ma Giovanni X. allora Pontefice, coll'ajuto di uno Alberico Marchele in Toscana, stimato da alcuni suo fratello, e d'un grande esercito satto dal popolo di Roma, li cacciò da'confini Romani, e seguitandogli infino al Garigliano, sece una gran battaglia con loro, e vinsegli, in modo che lasciando i Saracini l'altre cole si ridussero al monte Gargano, ora Sant'Angelo, e fopra il monte, ed alle radici di esso si sortificarono, e tennero molti anni, e da esso faticarono spesso, e molestarono l'Italia; rubando sempre, e scorrendo tutto quello, ch' è dal Tevere, alla Pescara per traverso infino alla punta d'Otranto, e di Calabria, e dalla parte di sopra assediarono Benevento, e lo misero a sacco, e lo bruciarono. E deliberando venire a Roma. Giovanni X. predetto adunate tumultuariamente alcune genti, coll'ajuto d'un certo Conte chiamato Guido, li ritenne indietro, ed a tanta viltà, e miseria erano allora ridotte le Città del Regno di Napoli, che subito che li Saracini lor promettevano di non ammazzarli tutti, nè rovinarli le case, vergognosamente se gli davan loro.

Non voglio lasciare al presente un' osservazione istorica, la quale ancora da molte parti di questo nostro Compendio si può sitrarre, acciocche s'intenda non esser mai stata calamitossissima l'Italia, se non quando per sua mala sorte le nazioni Barbare vi sono state chiamate, ed introdotte: notabile esempio, e terribile per quelli, che a'di nostri con lor pericolo ce gli hanno satti venire. Dico dunque, che in questo medesimo tempo ancora

Albe-

lui, onde accettò l'impresa, e con Pandolfo mandò Ottone giovane suo figliuolo virtuosissimo, e di prestantissima speranza nel Regno di Napoli, ma poca fatica fu levarne i Saracini; perchè subito che intesero i Germani venir lor contra, rubarono quello che poterono, e facendo vela fi partirono. Non così fecero li Greci, li quali difendendosi, Ottone, e Pandolfo dopo molte battaglie, e varie uccifioni fatte in molti luoghi, al fine li vinsero, e di Puglia, e di Calabria li cacciarono. Per la qual cosa il popolo Costantinopolitano giudicando aver perdute tutte queste Provincie d'Italia per cagione, ed ostinazione di Nicesoro loro Imperadore, lo uccisero. ed in suo luogo secero Imperadore Giovanni suo figliuolo, e Teofania sua lorella su data per donna ad Ottone giovane. Il quale tornato a Roma in premio della vittoria fu dichiarate dal padre, consorte nell'Imperio, e detto Ottone II. e da Giovanni XIII. nella Chiesa Lateranense su insieme con Teosamia fua moglie unto, e coronato, e fatte le acclamazioni, e grida consueta per li meriti di Pandolfo, e per li buoni trattamenti fatti verso lui nel tempo, cho su confinato in quella terra, Giovanni Poptefice sece allora Metropolitana la Chiesa di ាត់ 😅 🤺 បកសម្រេស Capua.

Doppo molti anni essendo morto Ottone I., ed occupato Ottone II. nelle guerre contr' a Lotario Re di Francia, Basilio, e Costantino figliuoli di Giovanni lor padre, già morto nell'Imperio di Costantinopoli, deliberarono ricuperare le Provincie perdute in Italia: e prima racquistarono per forza l'Isola di Creta, ch' era stata accupata da' Saracini; poi per non lasciarsi si nemici indietro, conduffero gran parte de' detti Saracini a loro stipendi, e con essi vennero in Italia, e presero Bari, e parte de'Cittadini, acciocche non si ribellassero, uscilero; e parte ne confinarono in Costantinopoli, e poi andarono a Matera, e quella rovinarono. Onde la Puglia prima, e poi la Calabria

ipontaneamente a loro si rendettero.

3.

Intorno agli anni 982. apparve in Italia una gran cometa, e ne seguirono carestie, e pestilenze gravissime: e su allora un subito e gran terremoto, per lo quale Benevento, e Capua, fra gli altri luoghi del Regno, patirono grandissima ruina. Vedi il supplimento delle croniche di Fra Giacopo Filippo da Bergamon

me quelle poche reliquie, che ptotè, dell'esercito rotto; poi simulando di volersi opporre a' Greci, che non si facessero più innanzi, andò a Benevento, e quello mise in preda, rovina, e suoco in tutto, ed il corpo di S. Bartolomeo Appostolo tosse di là, e portò a Roma, e nell'Isola del Tevere oggi detta di S. Bartolomeo lo sece collocare, ed egli di là a poco tempo morendo in

Roma nella Chiesa di S. Pietro su sepolto.

Fu creato dopo lui Imperadore suo figliuolo Ottone detto III. l'anno 984, il quale venendo in Italia potente, altro in quanto al Regno di Napoli non fece, se non che costrinse per forza i Capuani, e' Beneventani far pace co' Romani, e non molestarli come per addietro aveano fatto, e per voto andò a visitare la Chiesa di San Michele nel monte Gargano, è tornato a Roma, effendo morto Giovanni XV. Pontefice, fece creare Papa Gregorio V. suo parente di Sassonia. Il quale Gregorio dope la partita di Ottone d'Italia, cacciato da'Romani tornò In Germania, e fece di nuovo tornare Ottone a Roma; il quale uccilo Crelcenzio potente Romano nimico di Gregorio, e cavati gli occhi a Giovanni XVI. eletto, e posto a forza da Cresoenzio, ripose in sedia Gregorio V. il quale in odio, e vendetta de' Romani fece quella legge, che ancora si osserva, che la nazione Germanica sia quella sola, che avesse sad eleggere l'Imperador Romano, il quale eletto si avesse ad intitolar Cesare, e ricevuto, che avesse in Roma la corona del Pontefice, s'intitolasse Imperadore. E gli Elettori ordinò, che fossero sette cioè tre Cherici, Cancellieri dell'Imperio, e quattro Laici Officiali Imperiali. I tre Cherici sono l'Arcivescovo di Treveri, Cancellier della Gallia, l'Arcivescovo de Magonza, Cancellier di Germania, l'Arcivescovo di Colonia, Cancellier d'Italia; li quattro laici, il Marchese di Brandeburgh, gran Camerlengo, il Conte Palatino, portator del piatto a mensa, il Duca di Sassonia, che porta la spada, e'l Re di Boemia, il qual dando a bere serve di coppa. E su fatta questa legge nell'anno di Cristo mille, e due, col quale ancor noi il secondo libro del compendio delle istorie Napolitane finiremo.

Fine del Secondo Libro.

DEL

di Napoli altro non essere, che una palestra di Ambiziosi, di Avari, e di Tiranni, esposta sempre a rapine, e calamità delle guerre, essendo per la troppa sua sertilità, e molte altre sue doti, siccome delle cole buone avviene, da molti desiderato.

Dico adunque, che nell'anno di Cristo 1008. essendo in Roma Pontesice Sergio IV. ed in Germania Errico I. Imperadore, ed in Costantinopoli Michele Catalaico, il Regno di Napoli in questo stato si trovava; che parte di esso tenevano i Romani, anzi (usurpavano alconi Principi, e Duchi; un'altra parte, cioè la Puglia, e la Calabria tenevano i Greci sotto il governo d'un Capitano dell'Imperadore, chiamato Malocco, non mancando però, che sempre in esso i Saracini, che tenevano la Sicilia, danni, e molestie non dessero, siccome quelli, che nel Regno di Napoli ancora alcuni luoghi aveano occupati, e i Duchi, e Principi de'Romani con i Greci in continue discordie, e guerre non

follero, quel Regno in vari modifilacerando.

E perchè in questi tempi, oltre alle predette tre nazioni, cio Romani, Greci, e Saracini, una nuova gente si trovava in detto Regno, la quale in processo di tempo or parte, or tutto l'ebbe in figuoria; per chiarezza di ciò bisogna sapere, che in Romagna, in Toscana, ed in Campagna si ritrovava in que' tempi una nobil famiglia discesa dai Duchi di Namandia, la quale avida di gloria, e di acquistar luoghi da poter vivere meglio. che nella sua patria non poteano fare, mediante il mestier dell' armi molti anni innanzi, ed intorno agli anni di Cristo 900. era passata in Italia. Capi di questi Normanni surono due fratelli, uno chiamato Roberto, e l'altro chiamato Riccardo, discesi da Rollone primo Duca di Normandia, del quale sopra nel primo libro parlando de' Normanni, abbiamo fatta menzione: in questo modo, Rollone detto nel battesimo Roberto, genero di Gilli figliuola di Carlo il Semplice Re di Francia, un figliuolo chiamato Guglielmo; esso generò Riccardo I. Riccardo generò due figliuoli, cioè Roberto, e Riccardo M. de'quali ora parliamo. Questi due fratelli gloriosamente molti anni militarono, e mancati essi, trovandosi i suoi Normanni al soldo del Principe di Salerno, fecero lor capo uno chiamato Tristano, cognominato Cistello, il quale avendo morto un serpente, insettato dal veleno di quello, morì. Succedette a lui un altro Normanno chiamate

ma che i Greci stanchi dal viaggio si componessero all'assedio; usci suora con grand'impeto, assaltato, e rotto Malocco, e morto tutto il meglio del suo esercito, lo cacciò dalla maggior parte di Puglia, e possedettela, chiamandosi egli Conte di Puglia.

Morto poco dopo Guglielmo Ferrebach, Drogone suo fratello ottenne la Signoria di Puglia. Il perchè un altro Capitano mandato dall' Imperadore, che così era il nome del Magistrato Imperiale in Italia, al primo assalto ruppe Drogone, e cacciollo dalla maggior parte di quello, che in Puglia possedeva; era chiamato questo Capitano Melo. Ma Drogone, uomo di gran virtù. riparato subito l'esercito, in un'altra battaglia ruppe Melo, e cacciollo di Puglia. Trovo questo Drogone essere stato uomo di religione, di prudenza, e di forza, e perizia militare famosissimo, in modo che in tre fatti d'armi in un giorno superò i Greci, ed ottenne la maggior parte della Puglia. Sconfitto adunque Melo, l'Imperador mandò un'altro Capitano in suo luo. go, il cui nome era Bubagano, il quale in quel luogo, che anticamente si chiamava, Castra Mannibalis, in Puglia, edificò la Città oggi detta Troja, come luogo opportuno per ridotto de' Greci a resistere a' Romani, e conservare la sogezione di Puglia, e di Calabria.

In questo medesimo tempo i Saracini con potentissima armata entrarono in Italia, e fatto del loro esercito due parti, con una assediarono Bari, con l'altra Capua. Bari dall'armata di Gregorio Greco, mandato Capitano dall'Imperadore, insieme con l'armata di Piero Urseolo, Doge de'Veneziani, su soccorsa, e i Saracini rotti, e levati dall'impresa. Capua da Errico Imperadore Germano, Duca di Baviera, e Primo di questo nome, fu dall'affedio liberata. Perciocchè trovandosi per la sua coronazione a Roma, andato al soccorso di Capua, superò i Saracini, e per forza a lasciare l'Italia li costrinse. Il perchè mentre che Errico era al soccorso di Capua, Bubagano Capitano de' Greci avea prestato savore ai Samecini. Perciocche avuto ch'ebbe Errico la vittoria, subito partito da Capua insieme con Benedetto VIII., Pontefice Romano, che questa impresa avea nel cuore, pose il campo a Troja con intenzione di rovinarla, essendo appena le sue mura, e sortezze sermate come satte di nuovo; nondimeno vi sterte accampato quattro meli, ed essendo il tempo cala. ٠.

•

taglia dall'una parte, e dall'altra, che ancora al tempo suo un

monte d'offa si vedeano in quel luogo.

Intorno a questi tempi morendo Goffredo Conte di Puglia, lasciò Bagelardo suo figliuolo successor nel Contado. Ma Roberto prestantissimo giovane, fratello di Gosfredo ebbe grandissimo sdegno di non essere stato lasciato successore del fratello; e per forza d'armi cacciò Bagelardo, ed occupò il Contado di Puglia, e di Calabria, e aggiunsegli Troja, la quale fino a quel tempo a' Romani era stata sometta. Questo è quel Roberto, il quale, per vigor d'ingegno, e per la fua somma astuzia, su cognominato Guiscardo, che in sua lingua, significa ingegnoso, o astuto. Benchè uno Scrittore dice, che tal nome significa errante; perchè i Normanni, andarono errando per molti Paesi, ed essendo in quel movimento morta Aberada sua donna, della quale avea già avuto un figliuolo chiamato Boemondo, tolse per seconda moglie Gigliegarda, nipote da Gisulso Principe di Salerno, e figliuola già di Guaimaro fratello del detto Gisulfo. che da' suoi su morto.

Ridotte le cose in questa forma, volendo Roberto, come prus dentissimo, fortificare il suo Stato d'ottimi titoli, ed amicizie, mando Ambasciadori a Niccolò II. Pontefice Romano, pregandolo, che come buon Pastore, o Padre si degnasse andare a lui per comporre le cose di Puglia, e di Calabria. Il Pontefice, che per la superbia, e perfidia de Baroni Romani, i quali allora si chiamavano Capitani, mai nè dì, nè notte avea quiete, cogli Oratori di Roberto partito da Roma l'anno 1060, con esse venne a parlamento in un luogo tra Aminterno, e Furcone in Abruzzo, ove fu poi da Federico II. Imperadore edificata Aquila, come innanzi diremo; ed in modo si composero, che egli si sece nomo ligio, e vassallo della Chiesa Romana, e restitul tutto quello, che teneva della Chiesa, e specialmente Troja, e Benevento, e promile ad ogni bilogno di esta mandare le tutti gii sussidi necessari, ancor con tutte le sue genti, e dall' altra parte il Pontchice allolvette Roberto da ogni scomunica, nella quale sosse incorlo ; lordece , e creò Duca di Calabria, e di Puglia, investendolo del Ducato con lo stendardo 'della Chiesa. Fatti occultamente per rispetto de' Capitani, i capitoli, il Pontefice tornò a Roma, e comandò a Roberto, che

al fiume Moccato appresso l'acque calde, soggiogò Cosenza, e Martorano. Poi andò a Squillaci, e di là per la via della marina si pose all'assedio di Reggio, ove quasi ad un tempo Gosfredo con l'armata era arrivato, e stando all'assedio di Reggio. ebbe per accordo Nicastro, la Mantea, e la Scalea. Ed in questo mezzo Ruggiero ultimo di età de' fratelli di Roberto. partito da Brindisi, e stato alquanto coll'esercito sopra il monte di Bibona, prese la Valle delle Saline, e molte altre terre circostanti, e sornì la Terra di Nicesora, ponendovi dentro buoni presidj di uomini. Ed in questo tempo ancora Roberto dette a Riccardo, Guilinengo, e Chieti, con tutta quella Regione, e lasciato Ruggiero all'assedio di Reggio, egli coll'armata, e con Goffredo paísò in Sicilia, ed affedio Palermo. In quel mezzo Riccardo con Guglielmo suo figliuolo prese Capua, ed occupato ancor Benevento, ando a Ceperano, ma ana dandogli incontro il Duca di Spoleto, e la Contessa Metilda. e Gossredo suo marito con potente esercito ad istanza di Alessandro II. Pontefice, senz' aspettarli, lasciarono tutto quello, che tenevano della Chiesa.

Vedendo Roberto, che l'assedio di Palermo avea troppo a durare, lasciato Gossiredo in suo luogo, che per mare, e per terra lo stringesse, tornò a Reggio, ed espugnollo, e prese Santa Severina, ed avendo in pochi di conquistata tutta la Calabria, e terra de Bruzi, pose il campo a Trani nel mese d'Aprile; e al Gennajo seguente esso in Puglia ottenne Trani, e Gossiredo in Sicilia vinse Palermo; ed allora di comune consenso de fratelli su chiamato Roberto Duca di Puglia, e di Calabria nell'ana no di Cristo 1073.

Una cosa apabile trovo scritta da fedeli Autori in questo tempo accaduta, la quale per esser memorabile non mi è parutori modo alcuno di pretermetterla. Trovossi in Puglia al tempo di Roberto Guiscardo una statua marmorea, la quale in testa a guisa di ghirlanda avea un cerchio di Bronzo, intorno al quale erano scolpite queste parole Latine.

Calendis Maiis, Oriente Sole, aureum caput babebo.

Cercò lungamente Roberto d'intendere la mente di quelte parole; in effetto, nè si potende trovare chi vera intelligenza m'avesse, finalmente un Saracino, dotto in arte magica, il qual si tro-

tro principal Saracino favorito del Vicerè, l'ira del quale, e del Soldano temendo Bettumeno, si deliberò di dar la Sicilia a' Normanni. Passatolene adunque a Reggio, s'abboccò segrera. mente con Ruggiero, e scoprigli l'animo suo, promettendogli con giuramento d'ajutarlo a quella impresa con tutt' i suoi, pura chè poi li mantenesse le sue giuridizioni. Ruggiero, comecchè da Roberto suo fratello gli sosse con molte ragioni dissuasa, animosamente accettò l'impresa, e con due mila fanti solamente palsò da Reggio a Messina, per riconoscere il sito di quella. Quivi fattolegli incontro il Governator di Messina, ch'era un Saracino, fratello dell'uccifo da Bettumeno, con alcune compagnie di soldati scelti, su da Ruggiero vinto, e morto, con molti de suoi. Per la qual fazione cominciarono le cole de Normanni a proceder felicemente in Sicilia, di gran parte della quale con l'ajuto poi mandatogli da Roberto, si sece in breve Signore. Talchè fu Ruggiero, che coll'ajuto di Roberto passò all'acquisto di Sicilia, e non Roberto coll'ajuto di Ruggiero, come dice il Collenuccio, e che ciò sia vero, si conosce da quel, ch'eglir stesso ne serive, poschè non se più menzione insino alla morte di Roberto delle cose di Sicilia, perchè egli in vero non vi su la primiera volta, ma Ruggiero, che mando i cameli al Papa, il che anco viene accennato dal Biondo nell'Italia illustrata.

Dice il medesimo Fazello, che Ruggiero satto quanto s'è detto in Sicilia, e l'asciato Presidente in quella Bettumeno, che gli era sempre stato e sedelissimo, e giovevolissimo, se ne torno in Calabria a veder la moglie, della quale poi gli nacquero due sigliuoli, Gossiredo, e Giordano, e con Roberto suo fratello venare in discordia, ed indi a guerra seoverta per cagion di dominio; imperocche avendosi a dividere infra ler due quel che possedano, avea Roberto promesso di dare a Ruggiero la meta della Calabria, lasciandogli anche la Sicilia: ma poi non li volle dar altro che Mileto, e Schillaci, dicendogli che se volca Regno, se lo procacciasse in Sicilia. Venuti dunque all'armi, Roberto assedio Ruggiero in Mileto, dove si secero alcune scaramucce: ma ricevendovi Roberto non picciolo danno, su constretto a ritirarsene. Ruggiero all'incontro uscito di Mileto assetto Girace suogo soggetto a Roberto, e l'obbe a patti: e tem-

Postefice a Roberto il Confalone di S. Pietro, e scomunicò Nicesoro.

Partito da Ceperano dopo quelta conchiusione Roberto, subito andò ad Otranto. Ove fatto Luogotenente delle cose d'Italia Ruggiero suo minor figliuolo, e Boemondo maggiore d'età creato Capitano dell'armata, egli montò sopra la nave pretoria, insieme con Michele Diocrisio, e su il primo a sar vela; e prese porto alla Velona ne' lidi di Macedonia. Poi partiti di là fa accamparono a Durazzo, per mare, e per terra stringendolo. Niceforo, che nuovo era nell'Imperio, non avendo altro ajuto ricorse a' Veneziani, i quali sempre la parte degl' Imperadori Greci seguivano. Esti con potente armata a' soccorso si mandarono Domenico Silvio lor Doge; il quale venuto alle mani con Roberto per battaglia navale, non senza molto spargimento. di sangue ne' suoi propri, al fine vinse Roberto. Continuava nondimeno l'affedio da terra, del quale era capo Boemondó: e Roberto tornato in Italia, e riparata l'armata, lasciando Diocrisio in Puglia, tornò all'assedio di Durazzo. Nicesoro in quel mezzo volendo soccorrere Durazzo, avea commesso ad Alessio Comino suo Capitano, del quale molto si fidava, che de'Greci. Traci, Saracini, e Turchi condotti a stipendio facesse in Adrianopoli un'esercito, e con quello n'andasse al soccorso di Durazzo. Alessio Persido sasto un grosso esercito, e sattoselo amico con promettergli Costantinopoli, esper tradimento d'un capo di squadra di Nicesoro di nazione Alemanno, chiamato Arsione. avuta una porta, chiamata di Bulgari, entrò nella terra, e quella miseramente saccheggiata si sece Imperadore. Nicesoro, che in Santa Sofia si era ridotto, impetrato ch'ebbe per grazia la vita, su tosato, e satto monaco. Cessato il sacco di Costantino. poli. Alessio per dimostrare che tal cosa era venuta per l'avari. zia di Nicesoro, non per ambizion sua, e per mitigare il popolo fece suo conforte nell'Imperio Michele giovang, figliuolo di Michele Diocrisio, poi con un'esercito di settantamila nomini, mandando innanzi Mighele, ed egli seguitando vennero a Durazzo. Roberto, e Bodisondo sentendo, che i Greci volcano sar satto d'armi per terra, e per acqua, lor vennero incontro, e secero le spianate per la battaglia, la quale su atrocissima, e

mo di farsi Imperadore di Costantinopoli, continuando la vittoria di Dalmazia; e vedendo che Boemondo suo figliuolo era asiai potente per terra, fece una grande, e gagliarda armata. Il che intendendo sino dal principio di essa; Alessio pregò i Veneziani, che lo soccorressero, ed in quel mezzo mise ancor'egli in punto un'altra armata da congiungerla con essa. I Veneziani dubitando che la grandezza di Roberto a qualche tempo non fosse dannosa alla lor libertà, secero una grossissim' armata, e sattone Capitano Domenico Silvio, la mandarono all'isola di Corcira, oggi detta Corsu, a congiungersi con quella de' Greci. Appena si erano messe insieme de armate, quando intesero Ro-berto aver già satto vela propositare in Macedonia, e Dalmazia, Alessio con la celerità mossibile se n'andi verso Durazzo per Impedire l'entrata del porto a' Normanni; me Roberto niente impaurito per la moltitudine de nemici, dirizzò la prora dell'armata verso loro, con proposito di farsi per forza la via, e furono alle mani. La battaglia fu fanguinola, e crudele da ogni banda; ma in fine-Roberto, parte per sua virtù, e sortezza, parte per il fayore dell'esercito di Boemondo; il quale armato sopra il lido assisteva alla battaglia, rimase vincitore, avendo per una delle sue, sommerse due delle navi degli nemici. Per la qual cosa Alessio dalla man sinistra in verso il Peloponneso suggendo, e Domenico Silvio da man destra verso Venezia navigando se ne andarono. Roberto con la sua armata assai percolsa falvamento in Durazzo si riduste, ed il Silvio per tal rotta fu da' Veneziani del Ducato privato, e nel medelimo tempo Gregorio VII. in Salerno morì, e dopo lui fu Vittore III. creato Pontefice, il quale cinque mesi solamente nel Pontificato durò. Dopo questa vittoria, avendo Roberto per molti mesi consultato di seguitar l'impresa di Costantinopoli, intese dalle spie, che Alessio, e i Veneziani avesno di nuovo un'armata maggior, che la prima preparata, e già erà levata dal Peloponneso, per condursi in Dalmazia. Per la qual cosa animgsamente levatosi con la sua da Durazzo, e titatos in elto; si Rostro cell'armata nemica all' fiola di Safena : e fatta con loro una viril battaglia, al fin gli ruppe, facendogli ancora maggior danno, chè alla prima vittoria atto non avea. Onde Alestio, e Vitale Fa 'liero Doge de Veneziani, vituperolamente suggirono. Dopo tanta vittoria, siccome era ordinato dal Cielo, Roberto sacendosa innanzi verso la Grecia, andò a Cassiopoli promontorio dell'I-sola di Corsu, nel mese di Luglio dell'anno 1082, ed in quel luogo da una acutissima sebbre loprappreso, di questa vita passò avendo gloriosamente, e con molte vittorie la sua vita a sessanti anni condotta.

Abbiamo fatto intorno a Roberto Guiscardo più lungo discorso, che sorse a brieve raccolta, e compendio non conviene, pensando esser giustissima cosa, e molto debita agli scrittori, non così succintamente i gran satti degli, uomini illustri trapassare; non avendo altro, o maggior premia la virtù di questo della immortalità, e della gloria. Sonta che a voler ben distinguere, e notare le cosè dal Regno di Naposti, era necessario in presenta de Normanni, e della soro successione; la quale ancor io non senza molta satica più presto sacerata, che scritta, ho in un corpo se delmente ridotta.

Era nel tempa della morte di Roberto Guiscardo, Pontessee Romano, Urbano II. creato dopo Vittore III. e Ruggiero II. succedette nel Ducato di Puglia a Roberto suo padre, e tutt'à popoli, che surono soggetti al padre, suor che quelli di Sicilia, obbedienza li rendettero. Ma Boemondo sdegnato, ch' essendo primogenito muna terra d'Italia in parte gli sosse data, mise in punto un grosso esercito, e con l'armata passò ad Otranto in Italia, e partito lui, tutte le terre di Macedonia, e di Dalmazia si voltarono, ed all'Imperadore Greco si rendettero.

In questo mezzo Ruggiero avea prela Capus per forza, ed essendo le cose di Roma tutte in tumulto, ed în discordie sbatatute, tant occupo delle terre della Chiesa, che tutt'i luoghi, ch' erano da Tivoli, e da Velletri în giu verso il Regno di Napoli, a Ruggiero si diedero în governo, conoscendo apertamente, esti non poter essere da Romani ben governati, i quali se medesimi governar non sapevano. Per le quali cagioni ancora Urbano II. avendo poca sede ne Romani, sevatosi da soro cogli Cardinali, e con la miglior parte del Cloro, a Messi in Pusglia si conduste.

Boemondo ripofato l'efercito, e posto in ordine ogni cola nevellaria alla guerra, movembo da Otranto ando a ritrovar Ruggiero giero suo fratello, il quale preparato ancoccesso, l'aspettava a Farneto luogo di Benevento. Fecero insieme i due fratelli gran fatto d'armi, ma con poco sangue. Imperocche i Capitani loro, i quali erano stati servitori di Roberto lor padre, ed i due virtuosi fratelli ugualmente amavano, non lasciavano incrudelir la battaglia, anzi tanto operarono, che in mezzo la pugna rimase ro d'accordo, che Boemondo avesse una parte delle terre di Puglia, e Ruggiero ritenesse il titolo del Ducato col resto delle

Città, che il padre avea tenuto.

COSTO. Prime dell'accordo tra Boemondo, e Ruggiero menzionato in questo luogo dal Collenuccio ne segui un'altro fra i medesimi, secondo il sopr'allegato Fazello, per opera di Ruggiero lor zio, fratello di Roberto già detto, ond' è necessario e per chiarezza di ciò, ed altre tole, che ci facciamo alquanto addietro. Dopo la pacificazione di Roberto, e Ruggiero poco innanzi accennata, Ruggiero se ne torno colla sua gente a proseguir la dismessa impresa di Sicilia, e vi fece di molti gran progressi : ma Roberto per ajutarvelo vi passò dipoi anch'egli con un grosso esercito, e così insieme scorsero vincitori tutta quell'Isola, Tra l'altre cose notabili vi su la presa di Palermo, la qual Città su da Ruggiero conceduta libera a Roberto, che glie la chiese. Ora morto Roberto, e nata discordia tra Boemondo, e Ruggiero suoi figliuoli, Ruggiero lor zio, che si chiamava Conte di Sicilia. paísò in Puglia, ov'effi erano in su l'armi, ed udite le lor differenze, con l'autorità e prudenza sua le accomodò, pacificandoli insieme. E perchè intanto la Città di Cosenza in Calabria posseduta da Ruggiero suo nipote, si gli era ribellata, andò egli ad espugnarla, e Vintala, al medesimo ningue la restitui, dal quale in ricompensa di ciò li su donata la metà della Città di Palermo, che dal detto Ruggiero nipote era posseduta come siglinolo, ed erede di Roberto.

Fra questo mezzo i Saracini, o Mori che si sossero, dimoranti in Sicilia, fatta una gross' armata sotto un certo Benavir lor Capo assaltarono la Calabria, ove presa Nicotera la saccheggiarono, e la dissecero da sondamenti. Quindi scorsero insino a Reggio, e poi a Squillaci dando il guasto a tutto il contorno, e vi distrussero alcune Chiese, una delle quali, ch'era presso a Squillaci dedicata alla madre di Dio, essendo tenusa dalle Mona-

che.

che, provò più notabilmente dell'altre la barbara crudeltà, perchè distrutta la Chiesa, e'l Monistero, e violate tutte le monache, le condustero schiave in Siracusa. Allora il Conte Rug. giero messo in ordine a Messina un buon' elercito per terra, lo mendò fotto Giordano suo figliuolo alla volta di Siracusa, ed egli si mosse appresso coll'armata per maro. Giunti a Siracusa, usci Benavir coll'armata, ed azzustatosi con quella di Ruggiero, vi rimale al primo incontro morto, e la lugarmata rotta. Contuttociò combattendosi poi Siracusa e per inare, e per terra, penò Ruggiero ad averla dal mese di Maggio insino all'Ottobre. Intorno a che dobbiamo avvertire un particolare di non picciola importanza per chiarezza dell'istoria, ed è, che nella narrazione del Collepageio, si vede ch'egli attribuisce la presa di Siracula a Ruggiera fratello di Bosmondo, e non a Ruggiero Conte di Sicilia, some di sopra si è detto. Nel che messa da parte l'autorità del Fazello, e degli annali da lui attestati di Sicilia, ogni nomo di mediocre giudizio può conoscere il Collenuccio aver in ciò preso errore, scambiando l'un Ruggiero per l'altro, perchè oltrechè egli non dice la cagione, che mosse Ruggiero fratello di Boemondo a paffar coll'esercito in Sicilia, qual dover vuole, che vi passasse, e ch'ei sosse quello che se l'impresa di Siracusa predetta, se si trovaya colà Ruggiero suo zio Conte di Sicilia, Signor potentiffimo, e che dovea, e potea ciò fare con più comodità di lui? Ma perchè accusandosi il Collenuccio, si viene anche ad accusare il Biondo, le cui parole egli ha tradotte, diremo che l'errore, se pur ci è, com'io credo, è nato dal mon, aver avuto esso Biondo, come sorestiere, quella intiera chiangza, che bisognava delle cose di Sicilia, e del Regno; e che ingannato dal ritorno, che se il Conte Ruggiero in Sicilia, dopo aver în Puglia accomodate le differenze de' Nipoti, come si è detto, attribuisse l'impresa di Siracusa satta dal Ruggiero Zio Conte di Sicilia al Ruggiero Nipote Duca di Puglis.

Fatta la pace, Ruggiero ando a Melfi, e fatta la fedeltà, da Urbano impetro la confermazione del Ducato di Puglia, e di tutta la fuccessione del padro. Poi partito Urbano, con potente esercito passo in Sicilia, e prese Siracusa, ove tolse per donna, Ala figliuola di Roberto Frisone, Conte di Fiandra, della qua-

Tome I. M le





Remondo non ben contento delle terre a lui consegnate in Puglia, furtivamente occupò Messi. Il che mon potendo in alcun modo comportare Ruggiero, nè potendo gli amici paterni proibira la guerra tra loro, Ruggiero conduste al suo stipendio ventimila Saracini di quelli di Sicilia, e con essi venne in Italia all'assedio di Messi insieme co' Galabresi, Salentini, e Lucani, e li Pugliesi delle sue terre, che gli erano rimaste.

Boemondo avendo mille perfetti soldati, con lui allevati, e nudriti, legatosi con Riccardo Principe di Benevento, e di Capua, n'emico del fratello, che per questa loro discordia era rientrato in signoria, deliberò animosamente di disendersi. Il perche tutte le cole necessarie all'impresa contra il fratello preparò.

Ma miglior fine ebbe questa guerra fraterna, che non istimavano gli uomini; sì per la Divina Provvidenza, come anche per la generosità, e virtù di Boemondo. Perciocchè essendo nel Concilio fatto in Francia in Chiaromonte d'Alvernia, nell'anno 1094. da Urbano II. ordinato il gran passaggio di oltre mare. nel quale molti Signori Christiani con infinito numero d'uomini per la ricuperazione della Terra Santa andarono: il Vescovo di Pois, Gapitano della compagnia Francese, e Raimondo Conte di S. Egidio, Ugo Magno fratello del Re di Francia, Roberto Conte di Fiandra, e Steffano Conte di Ciare, con molte migliaja d'uomini venendo in Italia; parte a Barletta, e parte a Brindisi, e parte ad Otranto si condussero ad imbarcarsi per passare in Grecia, e con tanta modestia andavano senza punto danneggiase alcun luogo che Ruggiero, e Boemondo, ch'erano in su l'armi e groffissimi a mai dalla loro impresa si mos-Sero.

Era Boemondo di animo molto generoso, ed alto. Onde tirato da onestissima emulazione di gloria di tanti Cavalieri, e
Baroni, che a sì nobise impresa andavano, pensando quanto merito ne aspettavano; entrò in grandissimo desiderio di passare ancor egli a sì laudabile opera. E così avendo parlato co predetti Signori, ed ancor da loro più consortato; prima risegnò
Melsi a Ruggiero suo fratello, e diedegli licenza, che di Puglia
si togliesse, e disponesse tutto quello, che gli piaceva. Por prese
il segno della Croce rossa secondo l'ordine dato da Urbano, e



che gli altri portavano, e fattoli portare della sua salva robadue gran mantelli di perpora, tutti sì minutamente si sece sagliare, che di essi doctici mila uomini, che con sui andar doveano secero le Croci, con le quali si segnarosso; e Ruggiero diede sicenza a tutti quelli, che con Boemondo volevano andare, che siberamente a lor piacere ne andassero. In questo modo sinì la guerra de due fratelli; e Boemondo con Tancredi suo mipote sigliuolo di esso Ruggiero, che a quella impresa tutto acceso di gloria seguitar lo volte, e cogli saltri suoi Cavalieri in Grecia passaron; e Ruggiero del tutto rimase Duca di Pu-

glia, e di Calabria.

Boemondo per Bulgaria, e per Tracia nel suo passare, ed in Asia, ed in Soria nel tempo della guera, Gerosolimitana sece di le pruove maravigliole, e stupende, degne di qualunque grandifsimo Capitano, di chi si sorive. La quale chi vuol sapere, legge Roberto Monaco, e Guglielmo Gallico; i quali tutt' i progress si di quell'impresa ordinatamente descrivono, e per sua virtu su \* fatto Principe di Antiochia. Poi intorno agli anni del Signore 1101. come accade nella varietà delle guerre, fu preso da' Turchi, e stette da tre anni lor prigione; poi liberato con promisfione di danari, e dati gli ostaggi, e lasciando Tancredi suo nipote al governo di Antiochia, tornò in Puglia a far danari per la sua redenzione, e per un'anno stette in quella occupato a comporre le cose de'suoi parenti Normanni. Perciocche Ruggiero suo zio, chiamato, ovvero cognominato Bollo, fratello di Roberto Guilfeardo, effendo Conte di Sicilia era paffato in Puglia, ed avea affediata, e presa Canosa, ove fra pochi giorni mort, la sciando dopo se un figliuolo chiamato ancor Ruggiero III. di questo nome, che su poi prima Re, e la donna sua, la quale su poi data per donna a Baldovino I. Re di Gerusalemme. con patto, che morendo lui senza figliuoli. Ruggiero Conte di Sicilia suo figliuolo succedesse nel Regno di Gerusalemme. In quel mezzo avendo trattato Boemondo di apparentarsi col Re Filippo di Francia, pessò in Gallia, e tolse per sua donna Costanza, prima figliuola del detto Filippo, e Cecilia secondagenita tolse per Tancredi suo sipote, la quale dopo che su stato un'anno in Frank cia menò con se in Puglia, e condusse seco 4000. cavalli e, 4000 fanti di Croce segnati peregrini, per condurgli in Soria. **.** .



Ed intendendo, che Alessio Imperador Greco molestava le sue terre di marina appartenenti al Principato di Antiochia, e maltrattava i Cristiani, che per lo suo territorio passavano, deliberò non solo disendersi da' suoi insulti, ma cacciarlo dall'Imperio. Onde fatto in Puglia un potentissimo esercito, e grande armata, passato il golso, assediò Durazzo, ed in brieve avrebbe ottenuta la Macedonia, e la Dalmazia per passare più oltre, se non che Ordelafo Faliero Doge de' Veneziani per esser collegati essi con Alessio, con gross' armata usci suor del gosso, e sornì le altre terre di Dalmazia, e di Macedonia. Poi non avendo ardire d'affrontarsi con Boemondo nel porto di Durazzo, passò in Puglia, e discorrendo la marina, sece gran danni alle terre de' Normanni; nondimeno Aleffio impaurito gli mandò la pace, ed ebbela con tutte le condizioni, che Boemondo gl'impose. Così tornò in Antiochia, ove morì, lasciando dopo se successore, ed erede Boemondo pupillo, nato di Costanza sua donna, sotto · la tutela, e governo di Tancredi suo nipote.

COSTO.

Maravigliomi, che il Collenuccio dopo aver fatto menzione della morte di Ruggiero I., Conte di Sicilia, lasciasse di scrivere alcuni particolari non poco notabili scritti dal Biondo, poichè (come si è detto) si servì tanto particolarmente di lui. Ne si può dire che sien cose non appartenenti al Regno, perchè in esso Regno succedettero, come si dirà. Promosso al Papato Pasquale II. uomo di santa vita, su la Chiesa di Dio travagliata da grandi scismi, imperocchè non uno, ma più Antipapi suron creati. Fu il primo di questi detto Giberto, uomo pernicioso; contro del quale, dimorando in Alba de'Marsi, mando sue genti il Pontefice Pasquale, a cui Ruggiero II. Conte di Sicilia porgè ajuto di alcune squadre, e di mille once d'oro. Era Gi-Berto favorito da Riccardo Conte di Campagna, co' Soldati del quale, e con quelli, ch'egli avea, non si tenendo sicuro in Alba, si ridusse a' monti dell'Aquila nell'Abruzzo, ove poco dipoi si morì. Ma il Conte di Campagna mantenitor dello scisma creò. subito Antipapa un certo Aversano detto Alberto, il quale nondimeno su in quello istante da'Cittadini di buona mente depo-Ro, e confinato in un Monistero. I Cavesi altresì nel territorio di Palestrina, come seguaci del primo Antipapa, e divoti del Conte di Campagna ne crearono un'altro detto Teodorico: ma

pen-

pentiti poi del loro errore, dopo 105. di lo privarono, e coffrinlero a farsi eremita. Ne qui ebbe fine lo scisma, perchè un' altro detto Maginolfo Cittadino Romano ebbe ardir presso Ravenna di chiamarsi anch' egli Papa: ma da' Romani, da' Ravennati fu non pur deposto, ma privato de beni paterni, e mandato in elilio.

La Donna di Ruggiero Boffo mentovata nel testo, che effendo vedova fu maritata al Re Baldovino, ebbe nome Adelesia, ed è d'avvertire, che quando il predetto Re la chiese, e con grande istanza, per moglie, su con animo fraudolento, e non punto degno del grado Reale, perchè non ostante, ch'egli avesse un'altra moglie, la ripudio, di che non si seppe ben la cagione, e vivente quella, con consentimento d'un cattivo Patriarca di Gerusalemme, da lui messo in quella dignità, sposò la già detta Adelesia, Contessa di Sicilia. Era costei allora potentissima, e ricchiffima Signora, e 'l Re Balduino all'incontro poverissimo e bilognolo, onde per le ricchezze di quella s'induste a far seco quell' indebito matrimonio, confentendo, per tirarvela, a quante condizioni ella volle: e fra l'altre, che malcendo figliuoli di lor due, fuccedesse il primogenito al padre nel Reame di Gerusalemme, e non ne nalcendo avesse a succedere in quello scambio Ruggiero Conte di Sicilia, figliuolo di essa Adelesia. Ma in capo a tre anni caduto Balduino in una gravissima infermità, sentendosi rimorder la coscienza, manifesto la passione dell'animo suo ad alcuni padri spirituali, da'quali su consigliato a lasciar la seconda, e ripigliarli la lua prima moglie, e così fece. Onde Adelelia con quel dispiacer, ch'è da credersi, come offesa e nelle facoltà, e nell'onore, ebbe a tornariene in Sicilia, per la qual cofa tra Ruggiero Tuo figliuolo, e Balduino rimafe poi fempre mortal odio, e nimicizia. E dice Guglielmo Vescovo di Tiro nella sua Istoria della Guerra Sacra, onde si è cavato quanto di sopra si è detto, che le gran ricchezze della predetta Adelesia non pur loccorlero, ma arricchirono Balduino, e'l fuo Reame.

Trovo, che nell'anno 1101. Columano Re d'Ungheria fece COLLB lega co' Veneziani contr' a' Normanni, effendo Doge Veneziano NUCCIO Vital Michele, e gli Veneziani fecero l'armata, e l'elercito palsò fopra la Puglia, e presero Brindisi, e Monopoli, ed avendo per lo spazio di tre mesi scorso, e predata la Puglia, se ne tornaro-

in Ungheria, ne molti anni stette poi in pace Brindisi, ed essendo nell'anno 4. cioè subito, venuta nel gosso di Venezia l'
armata de' Genovesi coll'ajuto de' Pisani per chiudere il passo
a' Veneziani, Brindisi lor diede ajuto, e ricetto, e vittovaglie.
Il perchè sdegnati i Veneziani, essendo lor Doge Errico Dandolo lo mandarono incontro a Giovanni Basilio, e Tommaso Falliero Capitani con potente armata. I quali sugati gl'inimici corsero poi a Brindisi, e dopo molte rapine, ed incendi, e danno
che secero gli strinsero a ritornare alla pessoa amicizia, e promissione di negare per l'avvenise sussidio a' loro nemici.

Ruggiero adunque per ritornam all'sstoria ordinata, dopo la morte di Roberto Guiscardo suo padra, tenne il Ducato di Calabria e di Puglia nel modo detto 23. anni. Benche per rispetto di Ruggiero I. suo zio si passa chiamare II., ed essendo di età di 50. anni, a Salerno morì; e nella Chiesa maggiore già edificata dal padre, su sepolito; lasciando dopo se Guglielmo, il qual su detto primo figliuolo suo, e di Ala sua Donna, figliuola di Roberto Frisone, Conte di Fiandra; e puolsi dire II., per rispetto di Guglielmo Ferrebac, ma più tosto III., per rispetto

di Guglielmo figliuolo di Ricca do.

Guglielmo adunque, figliuolo del detto Ruggiero I., dopo la morte del padre nel Ducato succedette; ed essendo venuto a Benevento Calisto M. Pontefice Romano, egli insieme con Giordano Duca di Capua, e con Giordano Conte d' Ariano, e con Roberto Conte di Lauretello, che su figliuolo di Gossifieda II. fratello di Roberto Guiscardo, andarono ad esso Calisto a giurare sedeltà; e da lui surono consermati ne loro stati. Tornato in Puglia Guglielmo, entrò in pensiero di torre per moglie la figliuola di Alessio Imperadore già morto, la quale più volte già gli era chata offerta. Per la quale cagione deliberò d'andare a Costantinopoli a sposarsela, e conducta. Ma non sidandosi bene dell'ambizione di Ruggiero III. giovane, Conte di Sicilia, il quale a Ruggiero iuo padre, fratello de Roberto, era in detto contado succeduto; non volle partire se prima Calisto non tolse in protezione tutto il suo stato", che teneva in kaliasino al Faro di Messina, e così su satto, ed egli partì per andar in Grecia.

COSTO. Ove dice, ellendo venuto a Benevento Califto-I. Pontefice à

maniscito errore; e vuol dire Catisto II. imperocche Caliste I. fu innanzi molte centinaja d'anni, come si può veder nel Pla-

Appena era a mezzo del cammino Guglielmo, che Ruggiero COLLE-Conte di Sicilia, poco stimando la tutela del Pontefice, passò in Calabria, e prima l'ebbe mezza soggiogata, che il Pontefice la potesse soccorrere. Tuttavia si condusse Calisto a Benevento per rimediarvi; ove infermato con molti fuoi cariffimi, i quali morirono, non potè far cola alcuna importante; folamente mandò Ugo Cardinale a Ruggiero, il quale trovandolo al campo alla Rocca di Niceforo, non potè mai, o con prieghi, o esortazioni, o minacce operare, che volesse dall'impresa desistere. Il Pontefice in modo perseverò nell'infermità, che li fu forza in una bara farsi riportare a Roma. Ruggiero da questa occasione invitato, feguitando l'impresa, la Calabria tutta, e la Puglia toggiogò . In questo mezzo Guglielmo ingannato da'Greci senza Donna ternando, come vide lo stato occupato da Ruggiero; la ridusse al Principe di Salerno, che gli era parente; ed in Salerno poi non molto dopo fenza figliuoli morendo, fu fepolto l'anno di Cristo 1125. avendo 18. anni il Ducato posseduto, parte in effetto, e parte per folo titolo.

Nell' anno 1126. effendo Pontefice Massimo Onorio II. S. Gu- COSTO. glielmo da Vercelli finì di fare il primo edificio del lacratifiimo luogo di Monte Vergine, del qual'ordine fu egli Capo e fondatore; e così fattane istanza a Giovanni allora Vescovo d' Avellino, quel buon Prelato fi conferì su quel monte, e nel mese di Maggio il di della Pentecoste con le debite cerimonie e solennità consegrò quel luogo in onor della Madre di Dio, che è delle principali divozioni del Regno, ed anche d'Italia. Leg-

gi l'Istoria di Montevergine data fuora da noi.

Ruggiero adunque II. Duca di questo nome , benchè III. COLLEnell'ordine de' Ruggieri, effendo rimalo successor solo nel Ducato di Puglia, e di Calabria, ed effendo prima Conte di Sicilia (come li è detto) levato in superbia, non già più Duca di Puglia, ma Re d'Italia s'intitolava: La qual cola non avendo potuto Califto Pontefice proibire, e Onorio fuo fucceffore avendola diffimulata, Innocenzo II. doppo Onorio creato Pontefice, mofio da ira fenz' altramente milurare le fue forze, fece un'

esercito tumultuario, e con tanto impeto., e celerità andò conte a Ruggiero, il quale dall'apparato del Pontefiee non avea intefo, che volendosi opponergli a S. Germano, di tutte le terre dell'Abbadia cacciandolo, l'affediò nel Castel Galluzzo, ove fuggendo si era ridotto. Ma Guglielmo figliuolo di Ruggiero, e Duca di Calabria mosso da filiale pietà con potente esercito venne al soccorso del padre, e satto un gran satto d'armi, ruppe l'efercito ecclesiafico, e fece prigioni a man salva il Pontefice con tutt' i Cardinali, e liberò suo padre assediato. Ma Ruggiero usando ogni modestia, e riverenza, liberò il Pontefice, e'suoi e da lui ogni cosa, salvo che'i titolo del Re, siccome volle, ottenne.

E tra le altre la Città di Napoli, la quale allora si uni coll'altre terre del Regno, effendo prima stata sempre sotto l'Imperadore, ed i Green, Onde entrarono in Napoli il Pontefice. e Ruggiero con gran trionso, e sesta de cittadini, de quali Ruggiero fece 150. Cavalieri, e fece lor molti gran doni, e cortesie, facendo due mesi continui feste pubblica. Poi stato due anni in Napoli entrò in mare, ed a Palermo se ne tornò.

Liberato Innocenzo, e tornato a Roma, trovò, che in sua afsenza era stato fatto per potenza Antipapa Pietro figliuolo de Pier Leone, e chiamato Anacleto, il perchè montato sopra le navi de' Pisani, in Francia se ne ando. Per la qual cost avendo Ruggiero visitato, ed adorato questo adulterino, e falso Pontefice Anacleto, ottenne da lui, che cercava favore; il titolo del Regno di Sicilia insieme colla Corona; e su il primo che quello titolo avesse da esser detto Re dell'una, e dell'astra Sicilia, di quà, e di la del Faro.

D

COSTO. \* Perche il Colleguccio lascia di far menzione del IV. Errico Imperadore, siccome la fa del III. dal qual viene a Lotario, farà bene dirne qui alcuna, cofa per avvertimento del lettore. Questo Errico su quello, che per non tralignar punto da' fuoi progenitori in perseguitar la Chiefa, passando in Italia a coronarsi mandò per suoi ambasciadori a dire al Papa th'era il suddetto Pasquale II. che volea restituirgli tutt' i benefici Ecclesiastici usurpati già da' suoi antecessori, ed esser buon amico e sedelerdi, Santa Chiesa. E nientedimeno abboecatosi poi col Papa, e baciatogli il piede, lo sè prendere da' suoi soldati, e met-

tere con tutt' i Cardinali in prigione, e ciò per averli quello fatto istanza della restituzione de' benefici predetti . Nè lo libero, che prima tanto il Papa, quanto i Cardinali non li promettelfero con giuramento di non chiedergliele più. Ma non è maraviglia, che usasse un cotal' atto al padre universale de' Cristiani colui, che avea ulato il fimile al padre proprio Errico III. contro al quale avendo un tempo alpramente guerreggiato, e vintolo, al fine lo fè disperato morire in prigione. Sebbene è da credere, che ciò permettesse Iddio in persona di colui, per le persecuzioni, ch'ei sece contro alla Chiesa, così come per la medelima caula permile , che morendo poi questo ultimo Errico non lasciasse di se figliuoli maschi, acciocche in lui si estinguesse la linea, siccome si estinse degl'Imperadori della casa di Baviera. Da che imparino i Principi temporali a rilpettar la Chiefa . Leggafi, di quanto fi è detto, Giovanni Villani il Fiorentino, il Platina, il Corio, e più distesamente il Biondo, e la vita del predetto Errico in Pietro Messia, che lo chiama V. siccome lo chiama il preallegato Vescovo di Tiro . Oltracciò tutto il progresso di Ruggiero con Papa Innocenzo nel XII. tomo degli annali Ecclesiastici del Card. Baronio, è scritto alquanto diversamente; potranno i curiosi colà soddisfarsene.

Tornato di Francia a Roma il terzo anno Innocenzo, menò COLLEfeco Lotario III. Duca di Saffonia, il quale coronò Imperadore,
cacciando Anacleto, e domò gli Romani rubelli. Poi ambedue
fommi Principi de' Christiani, mandando l'armata de' Pisani innanzi per riviera, quella prese Amalfi, e Ravello, ed essi per
terra con l'esercito entrarono nel Regno contra Ruggiero, ed andarono fino a Barletta senza alcun contrasto; in modo che
Ruggiero, temendo tanta suria, se ne andò in Sicilia, e perdette
tutto quello, che avea acquistato in Italia insino al Faro di
Messina. Lotario nella sua partita lasciò al governo d'Italia un
suo Conte, chiamato Rainone, attribuendoli tutto il Ducato.

Non passarono dopo molti anni, che morto Innocenzo II. nell'anno 1143. ed essendo eletti tre Pontesici successivamente dopo lui, cioè Celessino II. Lucio II. ed Eugenio II. i quali o per impedimenti, che avessero, o per altro, non curarono le cose del Regno. Ruggiero tornò in Italia, e ricuperò tutto quello, di che era da Innocenzo, e Lotario stato privato, cac-

Tomo I. N cian-

ciando il Conte Rainone in terra di Roma; il qual su poi Governatore de' Tusculani; e su da Lucio, ovvero secondo alcuni scrittori, da Celestino legittimamente rinnovato del Regno di Sicilia citra, ed ultra il Faro; nel tempo de'quali Pontesici, Ruggiero passò in Africa con una potentissima armata, e tanto danno diede a' Saracini, ed in tale estremità li ridusse, che'l Re di Tunisi su sforzato a dargli tributo; il quale più di trentanni

poi fu pagato a' Re di Sicilia,

Essendo poi andato al societio di Terra Santa Lodovico Pio, Re di Francia, a perfustione di Eugenio III. e di Bernardo Abbate di Chieravalle, il quale fu poi lantificato, Emanuello IL Imperador Costantinopolitano con la usata persidia Greca, si portò male con Lodovico, e cogli altri Cristiani, che lo seguitavano. Il perchè Ruggiero deliberò al tutto farne vendetta, e con l'armata, la quale con vittoria avea menata di Africa, prese per battaglia Corfu, Città nell' Isola del medefimo nome, e Corinto nel Peloponnelo, e Tebe in Botzia; e Negroponte in Eubea, e misele a-sacco. E deliberando di endage a Costantinopoli intefe, che i Veneziani aveano fuora del golfo Adriatio co un'armata di soffanta galce con Piero Bolani, lor Doge & favore di Emmanuello. Per da qual cola voltandoli a man dritta, ed alle marine d'Asia per far danno mgl'infedeli, e per ajutare i Cristiani di Seria, trovò che Lodovico Re di Francia, partendosi dan porto di S. Simesae d'Antiochia per andare in Terra Santa, era stato preso da Savacini. Onde Ruggiero virilmente investendo l'armata loro, di suppe , e riscosse il Re Lodovica, il quale con molta riverenzara falvamento a Joppe, cioè al Zafso conduste. E quivi lesciateloje avendo intelo, che l'armata Voavaiane andava riacquistando i quegle de Greci presi da lui , e falciati fenza guardia, andò con l'asmata a Comentinopoli, e prose, e brució à borghi innanzi agli acchi di Eromanuello, e diede " la battaglia al palazzo desperiale, e sien potendo espugnario, ando tanta annami, che di fua manbruolle doglicce delle poma del fuo ilimodino per dimofrazione, de gloria della fua fortezza? faziato al Ifin di miolti danni, e vergogne fatte al perfido Emisquello, tornando nel Repno, s'incontrb, nell'armata Greca, e Vereziane enliene congiunte , colla quale vonuto alle mani, perdè -191 gales delle fue , ed in fine a falvamento in Italia si com-. duffe.

allora Pontefice su scomunicato, ed i sudditi assoluti dalla ob-Sedienza sua. Nè migliorando per quella censura i costumi suoi: avvenne dopo alcuni anni, ch' effendo già stato a Roma la prima volta, e partito Federico Barbarossa, vennero ad Adriano Pontefies alcum Ambasciadori mandati da Roberto da Sorrento Principe di Capua, e Roberto d'Altavilla, e da Andoino das Capua, e da altri Baroni di Puglia, e di Calabria a pregare il-Pontefice, che in perlona volesse ventre nel Regno a ricevere le terre, che teneva Guglielmo, perchè troverebbe i popoli dispostiffimi a dargliele, e cavare di quel Regno Guglielmo, il quale in esso avaramente, e tirannicamente si portava. Onde Adriano non stato due mesi, satto tumultubriamente un'esercito, si condusse a Monte Casino, ad a; S. Germano; ove trovò molti Baroni del Regno, che con gran gente d'armi l'aspettavano, e da tutti si sece giurare sedeltà; poi mandato innenzi a Capua Roberto Principe di essa, e'l Conte Andoino, egli se n'andò a Benevento; ove si sece fare la sedeltà del resto de' Regnicoli, di Calabria, de' Salentini, e di Puglia, che a & Germano non fa erano ritrovati.

Avea nel principio, quando su promosso a questa impresa A. driano, scritto per ajuto contra Guglichno a due Imperitori ... senza che l'uno dell'altro sapesse, cioè a Federico I. Gera mano, chiamato Barbaroffa; e ad Emmanuello II. Greco e Federico già a quest' effetto venne sino ad Ancoga della Marca; ma sopraggiunto da una crudelissima peste nel suo esercita li su forza ridursi a Pesaro e di la ancora finalmente partiesi, e ritornare in Lombardia. Emmanuello in quel mezzo, che Adriano stava a Benevento, avea già mandato alcune genti in Puglia, e faitosi nemico de' Veneziani, e'era collegato cogli Anconitani in Italia, e per questo avea mandato in Ancona un suo Barone chiamato Paleologo; il quale por lettere in nome del suo Imperadore, offeriva al Papa cinque mila libre d'oro, e di ajutare a cacciare con potentissim'armata d'Italia, e di Sicilia Guglielmo: ma volea, che il Pontefice gli desse tre Città di Puglia sopra la marina.

Intendendo questo Guglielmo, mando solenni Ambasciadori, cioè il Vescovo di Catania cogli suoi principali Baroni al Pontesice, per li quali umiliandosi domandava esser restituito alla

grazia di S. Chiefa, ed investito del Regno dell'una, e l'altra Sicilia, e prometteva restituir tutto quello, che tenea di S. Chiefa; ed oltre a quello dargli Bauco, Montefolcolo, e Morione, terre confinanti a Benevento, ed ajutare col luo elercito a cacciare, e domare i Baroni, e popoli ribelli al Pontefice, e dargli tant'oro, quanto prometteva Paleologo, purche qualche abile dilazione a pagare li foffe data. Alle domande di Gugliel. mo il Pontefice prudente, fospettando della perfidia Greca, affentiva, ma tratrata la cola nel collegio, i Cardinali per imperizia non consentirono. Onde appena partiti gli Ambasciadori di Guglielmo con la ripulta, giunfe la nuova a Benevento, che Guglielmo con potente efercito era entrato in Puglia, ed ogni cofa rovinava, ed avea fatto d'armi un fatto con l'elercito de' Greci, e de Pugliesi adunati insieme a Brindisi, ed aveali rotti . Alla fama della qual vittoria tutt'i Regnicoli, che a Monte Cafino, ed a Benevento aveano giurato fedeltà al Pontefice, si voltarono, ed a Guglielmo fi diedero. Il perchè Adriano, come dalla imprudenza predetta de' Cardinali, e dalla infedeltà de' Regnicoli, e dalla vittoria di Guglielmo, deliberò restringersi con lui. Il che fatto segretamente intendere a Guglielmo, ed ordinato con esso quello, che aveano a fare, mostrando voler tornare a Roma, mandò innanzi in terra de' Marfi i Cardinali, ed egli nella Chiefa di S. Martino nel territorio di Benevento alpettò Guglielmo, il quale prostrato a' piedi del Papa, e domandata l'assoluzione, e giurata la fedeltà, investito del Regno d'ambedue le Sicilie, se ne tornò in Puglia; la quale come ebbe composta, tornò in Sicilia, e'l Pontefice ad Orvieto, per le stesse ribellioni de' Romani, tornò ad abitare. I Baroni ribelli del Reame, veduto l'accordo del Papa, e la prosperità di Guglielmo, si fuggirono per la maggior parte in Lombardia, e'l Conte Roberto d' Altavilla fuggi in Alemagna. Roberto Principe di Capua con buon numero di uomini ancor egli fuggendo, effendo giunto al Garigliano, il quale bilognava paffare a guazzo, si fermò in su la ripa, facendo paffare prima tuta la Compagnia, la quale quando fu per la maggior parte paffata, que' pochi ch' erano rimafi con lui, perfidamente leguitando la fortuna del vincitore, lo presero, e ligatolo presentarono a Guglielmo, il quale li sece cavare gli occhi, e porre in prigione, dove di doglia miseramente morì. · Quanto il Collenuccio sia in questo luogo ordinato nelle cose, che scrive, e massimamente ne' tempi, veggali da questo. Papa Adriano IV. non su creato prima del 1154. come si vede nel Platina, e nel 1155. si trovava in Benevento, come si capa dall'infallibile ordine degli Annali di Genova del Giustiniano, il qual dice, che allora quella Città mandò un Legato al Papa, che celebrava il Concilio in Benevento, il qual si lamento del Re di Gerusalemme, del Principe di Antiochia, e del Conte di Tripoli, che non offervavano i conceduti privilegi a' Genovesi delle gran cose da lor satte in quelle parti, e dal Pontesice su caldamente scrittati di ciò a quei Principi, con aver molto accarezzato il Legato Genovese, e sattogli alcuni doni.

Guglielmo dopo con la Chiefa visse sempre concorde; e satta una potente armata contra gl'infedeli, passò in Egitto nell'anno. 1145. e prese per sorza, e mise in preda la Città di Tunisi, e nel suo ritorno incontrandosi nell'armata dell'Imperador Greco. suo nemico, ancorche fosse di numero de navigli inferiore a lui, vigorosamente l'assaltò, e ruppela; avendo tra'presi, e sugati 15ch navigli de'Gaci. Dopo essendo suscitate le discordie tra Alessan dro III. Pontefice, e Federico I. Barbarossa, Guglielmo con le sue galee mandate a Terracina, sece condurre Alessandro in Francia, e dopo il suo ritorno in Italia, essendo capitato a Messina, gli mandò le sue galee, le quali a salvamento a Roma lo ridussero. E benchè in questo modo, non senza sama di virile, e vittorioso Re si portasse, nondimeno a'sudditi non pareva, che con loro giustamente si governasse, imputandolo, che attendeva a congregare danari mediante l'opera, e configlio d'un M. Marino suo creato, il quale avea fatto Ammiraglio del Regno di Sicilia: e ch'era avaro, e faceva molt' estorsioni a' Popoli, per la qual cola ribellandosi li Baroni, pigliarono il palazzo di Palermo, e presero Guglielmo, e lo posero in prigione, e misero a sacco tutta la sua roba, gioje, e tesoro. Dopo per ricoprire il lor peccato, toliero Ruggiero suo maggior figliuolo, e lo elessero Re loro, e lo secero cavalcare, e correre la terra, ed il popolo andava gridando. Viva viva il Re Ruggiero. Muoja Al Re Guglielmo, che ha posto scandalo nel Regno così lo miero nel 📥 azzo reale.

Ruggiero IV. adunque figliuolo di Guglielmo II., fatto Signore, e Re, vivente il padre, dal Popolo di Palermo, pochi

gior-

giorni durò. Perciocchè il Popolo vario, e mutabile, pentito del-l'errore, o forse temendo che'l figliuolo non vendicasse l'ingiuria del padre, fece nuova deliberazione di deporre Ruggiero; e così corlero al palazzo; il quale trovando ferrato cominciarono a combattere. Ruggiero fentendo il tumulto si volle affacciare ad una finestra del palazzo, ch' era ad una Torre detta de Pifani, e per difgrazia gli fu con un verrettone paffata la testa per l'occhio, e di quella ferita mort onde il popolo, ed i Baroni tutti inteneriti del caso dell'infelice giovane, e mossi a compasfione del meschino Guglielmo, che avea veduto il figliuolo sì miserabilmente morto, e se in prigione, deliberano riponerlo in istato, e così cavatolo di carcere, su da Baroni del Regno reflituito.

Ripolto in istato Guglielmo III. li Baroni stimolati dalla cocienza del fallo commesso contra il loro. Re, dubitando di vendette, tutti si ridusfero alle loro Terre, e Castella, e si fececo-forti, in modo che sempre tutto il rimanente della vita di Guglielmo, e tutto quel Regno stette infermo di ribellione, di divisione, e di vendette, e secesi molto sangue e tra gli altri fu punito M. Matteo Novello, il qual di fua mano ammaz-20 l'Ammiraglio di Sicilia, Gran Configliere, e Collaterale del Re. E nel tempo di queste ribellioni, e sospetti, su fatto il castel di Capuana in Napoli, rinnovato poi da Carlo primo di Angiò, e'l Castel dell'Uovo. E perchè furono edificati da' Normanni, però buon tempo l'uno, e l'altro fu chiamata Normandia. Finalmente morì Guglielmo II. in Palermo, effendo ftato anni 21. nel Regno. E benche fosse bello di persona, e gagliardo, e vittoriolo, nondimeno fu in fua vita mal fortunato, ed odiato da' popoli, e cognominato il Mal Guglielmo, a differenza del successore di chi appresso diremo, visse anni 46. e nella Chiela maggiore di Palermo appresso agli altri suoi su sepolto.

Tra l'altre cose, che scrive il Fazello del Mal Guglielmo no. COSTO. tabile, e però degna da metterfi qui mi è paruto quella ch'egli adduce per elempio dell'inudita avarizia di quel Re. Dice adunque che divenuto avariffimo, e cupidiffimo di moneta, fe una legge, che confermata poi da Federico II. Imperadore, tuttavia li offerva, cioè che i telori trovati alcoli foffero non di chi li trovasse, nè del padrone del luogo, dove fossero trovati, ma

del

del Re. Oltracciò se bandi per tutto, che ciascuno portasse de Regio Erario quant'oro, ed argento battuto, o non battuto avea, e satto sare alcune monete di cuojo segnate dell'armi Regie, volte che quelle si spendessero. Volendo poi sare esperienza, se i bandi erano stati ubbiditi, mandò a vendere in Palermoper un uomo sconosciuto un bel cavallo, o chiedendone colui un solo scudo, purche di catojo non sosse, un nobil giovane, che se n'era invaghito, ricordandosi che quando merì suo patre gli su da sua madre messo in bocca uno scudo d'oro, aperta la sepolutura, e tolto lo scudo di bocca al morto padre ne pagò il cavallo. Ciò saputosi dal Re chiaramente conobbe tutto l'oro, e l'argento del Reame effer menuto in sua balia.

\* Ma avvertasi, che ove nel testo dice, Guglielmo essere stato nel Regsto anni 21. è manisesto errore, e dee dire 15. perchè dalla morte di Ruggiero I. che su nel 1149, insino a quella di Guglielmo il berono, che su nell'89, non ci corsero pia che 40, anni, che sono i quindici del Regno del I. Guglielmo, e i venticinque del II. siccome anche si dirà quì poces appresso.

L'Ammiraglio, per consiglio del quale se Guglielmo molte tirannie ne'Popoli, secondo Ugone Falcando antico scrittor Sigiliano, si chiamava Majone, e non Marino, come lo chiama a Collenuccio, ed era Pugliese, nato di vilissima condizione in Barri, essendo figliuolo, dice il Fazello, di un'oliandolo, cioè d'un, che vendeva olio. Costui, che se ne sosse la cagione, venne in tanta grazia del Re, che non bastandogli d'essere stato anteposto a tutti gli altri Baroni, proccurò anche la rovina di quelli, e venne in pensiero di ammazzar Guglielmo, e farsi egsi Re. Me sidatosi di alcuni, e principalmente d'un Matteo, non Rovello, com'è nel Collenuccio, ma Bonello, come s'ha nel detto Falcando, e nel Fazello; ch'era un nobile Siciliano, a cui egsi avea promessa una sua figliuola per moglie, si su fatta una congiura contro, e da esso Bonello su finalmente una sera ammazzato.

Dopo il caso della prigionia, e liberazione del Re occorsoro alcuni progressi, ch'egli seco in Sicilia, e dopo quelli alcuni altri in Puglia, ed in Calabria, e suron questi. Roberto Conte di Lorotello, che per quanto mostra quell'istoria, era un potente Signo-

Signore: ma non so di che famiglia, assaltò la Puglia, e vi fece molte scorrerie, e prede, seguito da alcuni altri Baroni, che per la insopportabil tirannia dell'Ammiraglio Majone si crano ribellati dal Re. In Calabria per la medefima causa la Contessa di Cariati si era sortificata nel Castel di Taverna, per ditendersi contro al Re, il quale trovandosi coll'esercito in ordine, lo traghettò subito in quella Provincia, avendosi prima fatto venire in Sicilia Ruggiero Conte di Martorano della famiglia Sanfeverina; e fotto pretefto, che gli avesse congiurato contro, incarceratolo con alcuni altri, e fattogli cavare gli occhi. Giunto Guglielmo in Calabria menò l'esercito a Taverna, e comechè quel luogo fosse forte, e ben munito, lo strinse tanto, che alla fine lo prese, benchè non senza mortalità de suoi, e lo rovinò tutto. Ne ciò bastandogli trattò i prigioni, tra' quali ve n' ebbe di molti nobili, con crudeltà veramente barbara, facendo a chi tagliar le mani, ed a chi cavare gli occhi. Alferio, e Tommaso zii materni della Contessa, a uno gli su quivi allora satto tagliare il capo, e l'altro su poscia impiccato in Messina. La predetta Contessa con la madre furon condotte a Palermo, e quivi messe in prigione. La rovina di Taverna sbigottì di sorte i Baroni ribelli, che si dileguarono suggendo in diversi luoghi . E così il Re passatosene in Puglia riacquistò non pur Taranto, dov' eran foldati del Conte di Lorotello, ma tutte le altre terre , e Castella di quella Provincia , ed anco di Campagna ribellateli da lui, a cialcuna delle quali pose taglia di danari. Ma idegnato oltre modo contro alla Città di Salerno si era deliberato di distruggerla, il che lasciò di fare a prieghi di alcuni fuoi domestici: fece bene in quello fcambio impiccar tutti quelli , ch' ei potè avere degl' intravvenuti alla cong ura . Tra questi miseri ve ne su uno fatto morire innocentemente, perchè avendo detto alcune villanie a certi parenti di un Matteo Notario da Salerno gran favorito del Re, e quasi imitatore delle azioni di Majone, fu perciò messo nel numero de congiurati. Della costui morte parve , che Iddio mostrasse miracolo , perchè ( come scrive il Falcando ) effendo il tempo tranquillo e sereno, fi moffe in un fubito così fiera tempella nell'aria con tuoni; lampi, e pioggia, che feorrendo per tutto l'efercito rapaciffimi torrenti d'acqua rovinarono gli alloggiamenti e del Re, e de-Tome I.

gli altri, tal che pareva a tutti allora allora dover morire. Ma peggio intravvenne alla casa del Notario già detto, che sacendovisi quel di le nozze d'una sua nipote; per le quali v'era concorso gran numero di gentiluomini, e di gentildonne, rovinò con tanto impeto, che vi perirono dentro da sessanta persone, e tra gli altri la sposa stussa. Questa sciagura attristò non altrimenti quella città, che se oppressa da'nemici avesse provato l'ultima rovina per man di quelli. Si chiusero le botteghe, si levò mano da ogni negozio, e per tutte le vie non si vedeva al ro, che andar le donne scapigliate empiendo l'aria di compassionevoli strida per la morte degli amici, e parenti: su questo in somma un caso maraviglioso, e miserabilissimo.

COLLE-NUCCIO.

Succedette nel Regno a Guglielmo III. predetto, il suo figliuolo secondogenito, detto Guglielmo V. nell' ordine de' Guglielmi Normanni, e cognominato il Buono, il quale del regno, e dell' una, e l'altra Sicilia nell'età di undici anni fu coronato. Ebbe molte singolari virtù d'animo, di corpo, e di sortuna, su bello di perlona, graziosissimo d'aspetto, eloquente, e bel parlatore, su moderato, e casto, liberalissimo, e clementissimo, e in tutte le sue cose usava volentieri il consiglio di più persone, sempre accostandosi alla sentenza, che più comunemente era commensata. Amava, e beneficava gli uomini virtuoli, ed onorò molto i letterati, governò con grandissima giustizia, e pace il suo Regno, perdono generalmente a tutt' i ribelli, e quelli che erano banditi e cacciati del Regno, ridusse alle loro patrie, e restituì loro le Contée, c Baronie, delle quali per li loro demeriti erano stati privati, come uomo amicabile, e benigno ad ogni uomo, e foprattutto amò molto i Napolitani. Ebbe gran cura alle cose della religion Cristiana, e all'onor comune della sede, e della Chiesa, ancorche non ne sosse richiesto.

Essendo assediata Roma da Federico Barbarossa, mando ad Alessandro III. Pontesice un gran numero di danari, e due gallee, acciocche ai suoi bisogni, o per disesa, o per suga se ne potesse valeret e Alessandro accettò i danari, i quali divise tra la famiglia de Frangipani, e i sigliuoli di Pierleone, che erano sopra la guardia delle porte, e della terra, e le due gallee ne mandò a Guglielmo, insieme con due Cardinali, i quali avessero a pigliar consiglio da lui alla giornata, come si aves-

se a governare, e per suo consiglio suggi da Roma, e si ridusse a Benevento. Fece questo Re lega co' Veneziani per venti anni, ne mai fu ragionato di pace, che quelli, che la trattava.

no, non inchiudessero sempre dentro il Re Guglielmo.

'Il Villani Fiorentino trattando nel principio del V. libro del. COSTO. le gesta di Federico Barbarossa dice, che nel 1167. ei diede, per mezzo de' suoi ministri, e per opera de' Colonness suoi partigiani, una gran rotta a' Romani in Tuscolano per il che i Colonnesi turon privati dal Papa d'ogni officio e spirituale, e tempo-Tale. Andò poi Federico, e pole l'affedio a Roma con animo di distruggerla: allora i Romani fecero, che il Clero in processione portasse per tutta la città le santissime teste degli Appofloli S. Pietro, e S. Peolo: e facendo crociata, Matteo Rosso Orlino, che su avolo di Papa Niccolò III. comecchè per vecchiezza egli avesse già lasciata d'armi, prese prima di tutti la Croce per animare gli-altri contro al nemico Imperadore, del qual atto ei fu molto commendato, e ricevuto con tutt' i suoi in grandissima grazia della Chiesa; imperocchè Federico ( sorse per miracolo de' due predetti Santi ) si levò spaventato da quell'affedio.

E qualdo Alessandro Pontefice volte undare a Venezia per COLLE. concordarsi con Barbarossa, il Re Guglielmo a sue spese andandogli incontro con tutta la sua Baronia, e accompagnandolo insino a Vieste, città del Monte S. Angelo pon molti cavalli bianchi, i quali dono al Papa per suo uso, gli armò 13. galee ornatificate, colle quali il Papa andando prima all' Isola della Pelagola; e poi all'Isola di Lestna, e di la a Giaja, a Venezia onerevolmente si conduste, e satto l'accordo Federico iece la pace con Guglielmo ner 15. anni, avendo con tutti gli altri suoi nemici setto tregua solamente per sei, e Alessandro tornò a Siponto similmente da Guglielmo onorato, e per Troja, Benevento, e San Germano si conduste ad Anagni.

\* Accenna il Collenuccio l'andeta di Papa Alessandro a Venezia, e ne tace la causa, che suron le persecuzioni sattegli idall' Imperador Federico Barbaroffa, delle quali potrà il curioso Lettore aver luce e dal Sabellico nell'istoria Veneziana, e dal Villani Fiorentiam, e dal Biondo, e dal Volaterrano, e dal Platina e da Bernardino Gorio, e da altri, e principalmente dal Baronio

nel 12. tomo de' suoi Annali ecclesiastici, che ne tratta dissimanente. Noi qui abbiamo voluto accennar questo, per avvertir chi legge, che il Collenuccio in molti luoghi di questa opera s'è mostrato molto appassionato in prò de' Svevi nelle loro disserenze co' Pontesci, come si mostrerà di passo in passo. Intanto non lascerò di dire, che da Girolamo Bardi Fiorentino su scritto un particolar volume intorno al sopraddetto progresso di Papa Alessandro, e dell'Imperador Federico, ov'è una gran raccolta di tutti gli autori, che ne hanno trattato: ma da quel, che ne scrive il Baronio apparisce essere molto mendace.

COLLE-NUCCIO.

Dopo avendo Andronico Greco perfidamente tolto l' Imperio ad Emanuello II. pupillo, al quale esso era stato dato tutore, cacciò per sospetto di Costantinopoli tutti gl'. Italiani, e quelli, che aveano il nome Latino. Per la qual cosa Guglielmomosso da generoso sidegno, delibero di punirlo. E satta grossa armata per mare, e per terra, prese Tessalonica, oggi detta Salonicchi, e molte altre terre, e città di Grecia, e di Tracia, e molte ne guastò, e ruinò; e non uscendo mai suora Andronico contra Guglielmo per sospetto del popolo, al quale sapea essere odiosissimo, i Costantinopolitani lo presero, e tagliarono in pezzi a membri a membri, e fecero Imperadore uno chiamato Isacco, il quale sece pace, e lega con Guglielmo; e se Lucio III. Pontefice Romano non moriva; era ordinato, che ambedue. andassero all'impresa di Gerusalemme. Tuttavia non mancò la pietà, e bontà del buon Guglielmo al tempo che'l Saladino premeva i Cristiani. Perciocchè sentendo che tra Guaido da Lusignano Re di Gerulalemme, e Bertrando Conte di Tripoli erano gravissime discordie, e perniciosissime a Cristiani, armò subito quaranta galee, e con esse mando un suo Capitano Siciliano valentissimo uomo, che si chiamava Margarito, acciocche sosse in ajuto a' Cristiani, e pronto a tutt' i bisogni, che occorrevano. La quale armata a tempo giunse a Tiro assediata dal Saladino, dopo ch' ebbe ricuperata Gerusalemme, nè mai su creduto, che quell' armata sosse del Re Guglielmo, perchè niuno l'aspettava, finche Margarito proprio in persona, notissimo per fama non si fece vedere, e tanto ajuto diede a Corrado Marchese di Monferrato, che era al presidio di Tiro, che 'l Saladino si levò da campo, essendo poi cacciati i Cristiani di Gerusalem con patto, che tanto avesse con sè ciascuno, quanto sopra la persona portar poteva, usciti fuora i meschini con Eraclio Patriarca, e con tutto il clero, parte andò in Antiochia, parte a Tiro, e parte in Aleffandria, e questi Margarito con l' ar-

mata portò in Sicilia.

Doppo questo quando, al tempo di Clemente III. su fatto l'altro paffaggio in Terra Santa, ove fu Federico Barbaroffa Imperadore, e Filippo Re di Francia, e Riccardo Re d'Inghilterra, e Ottone Duca di Borgogna, il Re Guglielmo tutto il mare con le sue armate tenne libero, e netto da Corsari ; e tenne forniti gli eserciti di frumenti, di biada, e di ogni altra sorte di vittovaglie , la quale di Sicilia faceva portare . Finalmente avendo per loro discordie ricevuti molti danni , e perduti gli eserciti Cristiani in Terra Santa, non su stimato danno inferiore agli altri, che'l buon Re Guglielmo nell' anno 1186. effendo i Cristiani a campo ad Acri, passasse di questa vita in Palermo con lagrime non folamente de' fuoi popoli, e fudditi, ma con univerlal dolore, e mestizia di tutte le nazioni Cristiane, avendo regnato 26. anni, e vivuto 37. Non lasciò dopo se figlinolo alcuno, fu nella Chiefa maggiore di Palermo fepolto, e fopra il monumento scritto in effetto.

Qui giace il buon Re Guglielmo.

La morte del buon Guglielmo è messa dal Collenuccio nel COSTO. 1186. avendo, dic'egli, regnato ventisei anni: ma il Fazello, che mi piace più, la mette nel 1180, dopo aver regnato venticinque anni. Che l'errore sia nel Collenuccio, si cava dalle sue parole stesse, perchè dicendo egli, che Celestino III. suecelfor di Clemente su coronato nel 1191. e sapendosi Clemente predetto ( se si dee credere al Platina ) non aver tenuto più che tre anni, e cinque mesi il Pontificato, e sopravvisse poco a Guglielmo, forza è, che la morte del detto Guglielmo fosse un pezzo dopo dell'ottantafei.

E da questo anche si cava, il mal Guglielmo non aver potuto regnare 21. anni com' è nel telto, ma 15. come appare

nel Fazello, e come si è mostrato poco innanzi.

Effendo adunque morto il buon Re Guglielmo V., parendo a COLLE Clemente III. allora Pontefice, che 'l Regno di Sicilia fosse ricaduto alla Chiela, deliberò di ricuperarlo per la sede Apposto-

liea. La qual cosa intendendo i baroni del Regno, o per amore, che portassero alla memoria di Guglielmo, e alla casa di Normandia, o per non esser soggetti a Pontesci, che naturali Signori non sono, o pur per potersi meglio valere della loro tirannia, subito elessero per loro Re un figliuolo riputato bastardo già di Ruggiero IV., chiamato Tancredi, il quale Guglielmo non avendo figliuoli, avea rivocato di Grecia, come nato del suo sangue l'avea in corte conoratamente tenuto; e avendo detto Tancredi un figliuolo chiamato Ruggiero, ancor picciolino, lo sece intitolare Re insieme con lui. Per la qual cosa avendo Clemente mandato l'esercito alla ricuperazione del Rogno in Italia, tatta la Puglia, e la Calabria mise sossopo en cosa su di rapine involta, e d'incendi, e di rovine.

Ma sopraggiunto da maggiori cure Clemente, e per la morte, che seguì, avendo lasciata l'impresa impersetta; Celestino III. che a lui succedette, deliberò seguitarla. Onde il diseguente la sua incoronazione dell'anno 1191. dichiarò Imperadore Errico VI. sigliuolo di Federico Barbarossa, al quale dagli Elettori dell'Imperio era stato creato Cesare, con queste condizioni; che dovesse rendere alla Chiesa tutte le sue terre, ch'egli occupava, poù a sue spese dovesse racquistare per se il Regno delle due Sicilie con la ricognizione della Chiesa, e col pagamento del detto

censo.

Il che acciocche più coloratamente, e meglio potesse sare, cavò occultamente per opera dell' Arcivescovo di Palermo Costanza
figliuola già di Ruggiero IV. figliuolo del Re Ruggiero avolo
del buon Guglielmo V. la quale era Badessa del monistero di S.
Maria di Palermo, e già di età di 50. anni, mal atta a produr figliuoli, o secela condurre a Roma, e in Roma glie la diede per donna dispensandola della religione, ancor che buon tempo sosse si prosessa, e ella insieme con l'Imperadore coronò
l'anno. 1191. acciocche sotto specie di successione, e di dote
avesse Errico più onesto titolo all'acquisto del Regno. Ma acciocche più chiara notizia di Tancredi, e di Costanza si abbia,
e la varietà delle cose umane ad istruzione di qualunque legge s'intenda, è da sapere, che Ruggiero III. primo Re di Sicilia ebbe un suo primogenito figliuolo chiamato ancor esso Rug-

J.

giero, e per farlo ammaestrare in lettere, e in costumi, penfando far meglio a levarlo della moleftia, e morbidezza della fua propria corte, lo mandò a Roberto Conte di Lecce suo parente, che lo teneffe in fua corte, e effendo fatto bello, e leggiadro giovane, d'una figliuola del Conte bellissima, e dell' etá sua figramente s' innamorò, e pervenuto al desiato fine de gli amanti, due figliuoli n'ebbe, uno maschio detto Tancredi, e una femina detta Costanza, la quale segretissimamente facea nudrire; perseverando poi sfrenatamente negli amorosi piaceri, cadde in una gravistima infermità, perchè su forza che'l Re Ruggiero suo padre lo rivocasse, ma essendo già estenuato, e fatto tisico, e vedendosi non poter campare da morte, narrò teneramente al padre, e con lagrime tutto l'error suo, e la cagione della sua morte. Il Re fieramente adirato, minacciò far vendetta del Conte, e di tutta la fua progenie, stimando tal cosa per opera sua effer avvenuta; ma il povero giovane Ruggiero tanto pregò il padre per conforto della fua morte, che impetrò due cole, prima il perdono al Conte Roberto: appresso, ch'egli potesse prima che moriffe, sposare quella sua figliuola, acciocche quei due figliuoli rimanessero legitimi per matrimonio. Il che fatto, palsò di questa vita. Morto il maschio giovane, il Re non offervando la promessa fatta al figliuolo, si diede alla persecuzione del Conte Roberto; in modo che esso con tutt' i suoi, e con Tancredi suo nipote su forza, che se ne suggisse in Grecia, e quivi stette fin che visse, e morì esso Conte: e Costanza il Re sece mettere nel monistero di S. Maria di Palermo. Morto poi il Re Ruggiero III., e pervenuto il Regno in mano al Re buon Guglielmo, e come abbiamo detto di fopra; tolle per donna una figliuola del Re d'Inghilterra. La quale avendo tenuta un tempo, e non ne avendo figliuoli, pensando a successione, che toffe del suo sangue, fece ricercar per Grecia questo Tancredi, e rivocatolo in Sicilia, onoratamente lo tenne appresso di le, finche viffe, e fecelo Conte di Lecce. Questo è quel Tancredi adunque, che da baroni dopo la morte del buon Guglielmo fu fatto Re di Sicilia, e quella fu quella Costanza, che del monistero fu tratta.

Di Tancredi, e di Costanza è tanta varietà, e confusione tra COSTO. gli scrittori, che non si può dir di certo di chi sossero fi-

gliuo.

gliuoli. Chi di dice, che Trancredi su figliuoso del Re Ruggiero I., chi di Ruggiero primogenito d'esso Re, e chi d'una sorella di Roberto Guiscardo. Il medesimo è di Costanza, perchè chi vuole, ch'ella fosse figliuola del Re Ruggiero predetto, chi di Guglielmo cognominato il Malo, chi di Gugliolmo il buono, e chi di Ruggiero figliuolo del già dette Re Ruggiero: ma ch'ella fosse nata di non legittimi natali, e poi legittimata, come la fa il Collanuccio, non veggo nessuno degli altri, che lo dica. Ed ha del verisimile assai, che un Imperadore, come su Errico, si riducesse, per successione di stato, a pigliar una moglie così fatta, e non figliuola di Re, ma di quel Ruggiero mortomrima del Re Ruggiero suo padre, come dice il Collenuccio. E che colorata cagione sarebbe stata quella del Papa di darla per moglie ad Errico, per farlo succedere per via di lei al Reame di Sicilia, se per privar Tancredi del Regno, come bastardo, ne avesse voluto investir altri per via d'una donna simile; e sorella dello stesso Tancredi? Crederò dunque, che assai meglio, e più veracemente dicono coloro, i quali chiamandola sorella o del primo Guglielmo, so del secondo, che ciò poco importa, dicono, che'l Papa la cavò del monistero, come quella, a cui di ragione, cioè come legittimamente, nata, e sola desta vera stirpe de passati Re Normanni, s'apparteneva il Reame di Sicilia, essendo Tancredi realmente bastardo. Ma non mi maraviglio meno, che delle cofe predette, della causa, onde la Costanza su messa nel monistero. Imperochè dice il Boccacció ael libro delle Donne illustri, a cui si conforma il Villani, come che sieno discordi ne' Guglielmi, che trovandosi l'Abbate Gioacchino al nascimento della Costanza disse al Re Guglielmo, effer-nata in persona di lei la rovina del Regno di Sicilia. Dalla qual cosa mosso il Re, andò considerando in che modo avrebbe potuto fare a vincer quel cattivo influsio ; e risolutosi alla fine per consiglio di Tancredi bastardo, rinchiuse la bambina in un monistero di monache, ove operò; ch'ella si consacrasse a Dio: e vi stette finche poi essendo vecchia, ne su tratta con dispensa del Papa, come si è dego. Il Fazello, che siegue la medesima opinione, dice, che'l Re Ruggiero ebbe quattro figliuoli legittimi, ed un bastardo, che furono i legittimi, Ruggiero, il qual fece Duca di Puglia; Alfonto, a cui diede titolo di Principe di Capua; Guglielmo, che intitolò Principe

di Taranto, e la Costanza predetta; e il bastardo su Tancredi. Conchiediamo in somme, che tanto la Costanza, quanto il Tancredi furon figliuoli del Re Ruggiero: ma quella legittima, e questo naturale; e sebbene si trova in alcuni de' suddetti autori scritto, che furon figliuoli di Ruggiero I., ciò si ha da tenere per semplice errore di equipocazione da Ruggiero I., che con titolo di Conte signoroggiò la Sicilia na Ruggiero I. Re di quella, e figliuolo del predetto: onde io credo al Fazello, come a diligente, e benissimo informato della cose di Sicilia. Ma qui è da notarsi, che Carlo Sigonio accostandosi all'opinione degli Scrittori Oltramontani; che negano questo fatto, e così anco il Cardinal Baronio ( benche ciò fosse prima avvertito da Pao lo Emilio Veronele ) affermano la Costanza essere stata infin dalla sua gioventà da Ruggiero suo padre sposata all' Imperadore Errico vivente Federico lao padre. Si fondano essi principalmente sù l'autorità di un Gottifrello Viterbele, che su Cancelliere dello stesso Errico, e scrisse quel matrimonio nel modo suddetto: ma tanto segamente, che io non so quanto sia da prestarsegli sede. La comune opinione di tutti gli Scrittori Italiani tiene il contrario, la quale vien confermata da due antichi epitasi, che sono nel duomo di Palermo del tenore intrascritto.

In un sepolero.

Imperio adeicis Siculos Henrieus atrosque Soutus, Svovorum candida progenies. Qui monacham sacrio, unorem dunio ab oris Ponsificis scripcis, bic tumulatus inest.

In un altro sepolero.

Cafaris Henrici latet bic Constantia conjux

"Undens lustro bac platte rugosa facrdos

Futa dedis parte Pridericum Augusta secundum

Pro meritis sacrata tempe sic ossa Panormus.

Vinit annes LXL obiit anne M. CC. IV. Tomo I.

. Ebbi già fedel copia idi quelle isferizioni da persona religiosa e molto a me congiunta, che si trovava gli anni addietro in Palermo. Il Baronio si affatica molto in riprovarle, come false, mostrando la Costanza esser nata postuma, per autorità dello stesso Gottifredo, ond essendo morto Ruggiero suo padre nel 1152. decondo lui, e fecondo altri nel rado, non poteva poi, se ella morì nel 1204. aver 61. anni, com è nell'iscrizione. Io non sono qui per contraddire all'autorità di un tant'uomo, dirò solamente, per avvertimento del Lettore alcune cose, che mi sanno molto dubitare. Vuole il Baronio, che quando la Costanza su sposatz'ad Errico avesse trent'anni, ed altri dicono meno, il che à fallissimo. Perciocchè se Ruggiero suo padre morì nel 1152. come vuole il Baronio, ed ella su sposata, ad Errico nel 1586. come affermano ambedue, non poteva, ad esser ben nata postama, aver meno di 34. anni, e tanti di miù; se Ruggiero mort fin dal 59. e se ella anche nacque vivente il padre, come dicono altri. Confessan pur essi, che Papa Celestino III. quando su richiesto di sar coronare Federico fanciullo, dopo la morte di Errico suo padre, volle, che Costanza giurasse in su gli Evangelj, quello effer figliuolo così suo, como di Errico, quasi che se ne dubitasse, il che mostra, ch'elia si mavitò di molta età. E chi sa, che quel Gottifredo, che su Cancelliere di Errico, e quegli altri Scrittori Germani, non volessero scriver in quel modo per compiacergli, acciocche paresse non per dono de Pontesici, ma per le semplici ragioni della moglie esser divenuto Signore del Reame di Sicilia. Molte altre cose potrei dire, che per non esser tedioso le lascio da parte, riserbandomi dirle in altre mie fatiche maggiori.

COLLE-

Tornando adunque all'ordine della storia, Errico coronato, rese subito la Città di Tusculo al Pontesice, come cosa della Chiesa; la quale da' Romani subito su rovinata da' sondamenti, ed i sassi portati a Roma in Campidoglio, che ancora al su d'oggi si mostrano. Li Tusculani dispersi parte a Roma, parte a Tivoli, parte a Velletri ad abitare si ridussero. Alcuni altri ristretti insieme si seccio, nuove abitazioni in quei luoghi intorno a Tusculo, ed in quello abitarono ediscandosi alcuni castelletti, che ancor vi sono, nati, e sabbricati dalla rovina di Tusculo; come sono la Mulara, Rocca di Papa, Rocca priora,

Borgo, e S. Cefario Andò poi insieme con Costanza Errico all'assedio di Napoli. Donde rimandò Costanza in Sicilia; ma essendo l'aere indisposto, e cominciata una guan pestilenza nel suo esercito, si levò da campo, ed in Alemagna se n'andò; avendo prima mandato a richiamare Costanza con ordine, che venisse dietro, e lo seguitasse in Alemagna. Dopo essendogli signissicati alcuni movimenti nel Regno di Napoli, le impose, che dovesse ritornare ne' confini del Regno, e così ritornò a Gaeta. Lasciò ancora in Puglia Errico un suo Capitano chiamato Diapoldo, il quale avendo ricevuto da esso grandissimo danaro, se dopo potente esercito, ed espugnò per sorza Salerno, e tenne la Puglia.

Negli annali di Genova si legge, che quella Republica allora se a richiesta di Errico un'armata di trentatre galee sotto Orlando di Carmandino, e Bellobuono di Castello, che navigarono prosperamente insino a Castell'a Mare, donde la notte precedente s'era partita suggendo l'armata di Tancredi, e de'Pisani guidata dall'Ammiraglio Margarito. E perchè non vi trovarono Errico, di cui era sama esser morto di pestilenza, se ne tornarono indietro, e per cammino s' incontrarono presso Montecircello col Margarito, il quale, comechè avesse molto maggior numero di legni, ricusò di combatter coll'armata Genovese, ritirandosi verso sischia.

Nell'anno poi 1194. Tancredi acquistò dopo la partita di Errico il Regno di Napoli; ed andando da Gaeta a Salerno, Costanza uscita appena dalle mani d'alcuni malandrini, che a Cuma le secero molti oltraggi, su presa a Salerno da Tancredi, e tenuta occulta in un Castello talmente, che per tutta l'Italia si credeva, ch' ella sosse morta. In questo mezzo Ruggiero VII. figliuolo primogenito di Tancredi, il quale il padre avea satto solennemente coronare, e datogli, per donna Irene figliuola d'Isacco Imperadore Costantinopolitano, passò di questa vita, e poco dopo lui Tancredi suo padre vinto da dolore, e passione morì, essendo stato non bene 9. anni in signoria, lasciando dopo se tre figliuole semine, ed un figliuolo maschio chiamato Guglielmo; il quale Sibilla sua madre subito sece coronare del Regno di Sicilia, e su chiamato Guglielmo VI, di questo no-

COSTO.

me nell'ordine de'Guglielmi, che dal primo Tancredi discesero. Tancredi per il novero degli anni provato poco innanzi falso nel testo del Collenuccio in trattar del regnar de' due Guglielmi, e del primo Ruggiero, non potè regnare, e malamente, più che sei anni, come scrive il Fazello, e non nove: com'è quì nel testo. Il qual Tancredi morendo dichiarò suo erede e iuccessore nel Regno Ruggiero suo primogenito, secondo lo stesso Fazello, e secondo altri Guglielmo. Venutogli poi contro Errico affediò Napoli : ma trovatavi gagliarda difesa venne a patti amichevolmente con Ruggiero, il quale si contentò di cedergli la Sicilia ritenendosi tutto il rimanente. Entrato poi Errico con pompa reale in Palermo, l'ultimo di di Novembre 1195. su quivi salutato e dichiarato da tutti Re di Sicilia. Ma Ruggiero, o sia Guglielmo figliuolo di Tancredi, mentre conforme alla convenzione si apparecchiava di gire anch' egli a pigliare il possesso della sua parte del Regno, su il penultimo giorno di Gennajo fatto prigione in Palermo, & dato nelle mani di Errico con tre sue sorelle, cioè Alteria, Coffanza, e Madonia, Indi Errico fatto cavare gli occhi al maschio, e castrarlo altresì, lo mandò con le dette sorelle in perpetua prigione in Germania.

MUCCIO.

Errico VI. Imperadore pretendendo che quel Regno appartenesse a lui, come si è detto, tornò d'Alemagna l'anno 1195. e con potente esercito entrò nel Regno di Napoli, e tutto senza contradizione alcuna l'ottenne; ricuperando lo stato perduto, e \*Costanza sua donna, la qual già da molti per morta era tenuta. Sibilla già moglie di Tancredi insieme col suo figliuolo Guglielmo, e con le tre figliuole vedendo non potere resistere all'Imperadore, accompagneta dall'Arcivelcovo di Salerno in un sorte castello si ridusse: sece Errico trattar la pace con lei : la quale facendo della necessità virtà, si accordò con queste condizioni giurate da Errico, che Guglielmo suo Figliuolo, e doppo Iui i fuoi eredi ave**ffgo** il Contado di Lecce in terra d' Ot<sub>t</sub> tranto, e'l Principate di Taranto, e fatto quello la Regina Sibilla, si pose nelle mani di Errico a sua discrezione, e sede. Ma Errico dimenticato il giuramento, e la fede, mando lei, e Guglielmo ho figliuolo, e ste figliuole prigione in Alemagna,

benchè alcuno scrittore dice, che le figliuole fossero da lui lasciate in libertà, il che più facilmente credo per quello, che poi leguito, come diremo. Mando ancora con essi insieme alcuni altri nobili, de'quali avea sospetto, fra quali su l' Arcivescovo predetto di Salerno, e i fuoi fratelli, e Margarito fopraddetto Capitano di mare. De' prigioni dispose in questo modo. L'Arcivelcevo confinò in prigione, a fuoi fratelli cavò gli occhi, Guglielmo fece castrare, acciocchè non fosse più atto a produrre di le stirpe, e lo sece accecare con bacini infocati . Di Margarito non si legge quello che determinaffe . Irene figliuola d' Isacco Imperador Greco, la quale trovò in casa vedova, e su moglie del detto Ruggiero IIII. primogenito di Tancredi, la diede per donna a Filippo Svevo, fuo Fratello . Dispose in questo modo le reliquie de Normanni, tutti gli antichi tesori loro con diligenza raccolle, e oltre a quelli tante gravezze, e tributi impose ai sudditi, che spogliò quasi in tutto quei due Regni d'oro e d'argento.

Questo lagrimabile fine ebbe la linea mascolina della nobilissima casa de' Normanni Guiscardi nel Regno di Napoli, e di Sicilia, avendo di se prodotti magnanimi, e valorosi Cavalieri, e Signori, e Re, come dalle cose già scritte si può comprendere.

Ne più fortunato, se bene più onorevole, fine ebbe prima di quelto nelle parti Orientali quelta generola famiglia. Imperocchè Boemondo figliuolo di Roberto Guiscardo, dopo molti gloriofi fatti in Soria nel tempo del gran paffaggio, fu creato di comune concordia della milizia Cristiana, Principe della Magna Antiochia, e dopo la fua buona morte, lasciò un picciolo figliuolo di se, e di Costanza sua donna, figliuola di Filippo Re di Francia, chiamato ancor egli Boemondo il qual fanciullo faceva allevare, e nudrire in Italia appresso Ruggiero suo fratello, fidandoli del suo sangue : ordinò, che Tancredi suo nipote figliuolo di Ruggiero, che con lui era andato in Soria, come di fopra dicemmo, amministrasse lo stato di Antiochia finche il minor Boemondo fosse in età da governo, e poi li rassegnasse il principato. Questo Tancredi su valorosissimo Cavaliere, e sece gran prove di lua perlona quanto alcun' altro Capitano, che in quella

quella impresa si trovasse; ma nel rassegnar di Antiochia a suo cugino le ne andava pur lento, ma in fine in un gran fatto d'armi co' Turchi su morto. Onde il minor Boemondo su chiamato d' Italia da Baldovino IL, III. Re di Gerulalemme, e con dieci galee, e altri legni venne in Soria al principato paterno, giovane di diciott' anni, bello di persona, sormolissimo d'aspetto, e grazioso, umano, piacevole, animoso, e gagliardo e pieno di molte singolar virtù. Al quale, poichè su giunto in Soria, Baldovino diede per donna Ailisa sua figliuola primogenita, e in fine ancor'esso trovandosi in un certo piano di Cilicia senza alcun sospetto, & riposandosi, su assaltato, e morto perfidamente da Rodoan Turco, signore di Alepo, e di se non lasciò altro, che una figliuola, la quale ebbe da Ailisa, chiamata Costanza, la qual su poi data Raimondo Conte di Ponticues, il quale mediante la persona di detta Costanza ottenne il principato Antiocheno, ed ebbe un figliuolo, che dopo lui nel detto principato succedette, e dal nome del suo avolo materno su chiamato Boemondo III., siccome nelle istorie Orientali si legge Nè altra prole mascolina di questi Normanni detti volgarmente gli Guilcardi in Italia, o Soria si trova, che rimanesse; quantunque della mazione de Normanni, e di altre stirpi nel Regno si trovassero molti, che Ducati, e Contadi, e Principati tenevano. Onde, siccome l'altre cole umane, col tempo questo antico, e nobil sangue ebbe il suo termine, non senza imputazion certo della Romana corte: la quale ficcome più volte in questo Regno e molti altri stati ha fatto, le altrui fatiche, e Regni, e persone volle nel sangue Alamanno trasserire. Onde poi non senza notabil giudizio della divina Provvidenza ben degno premio ne ri-

Comeche il Collenuccio si sia mostrato in più luoghi di questa istoria di non buona mente verso la corte Romana, qui nondimeno, lasciando noi d'investigare con che animo se lo dicesse, non s'ingannò punto, ed è un'utile avviso per chiunque si trovi al reggimento di quella sede. Imperocche se bene la malwagità de' Principi di quei tempi dava spesso, a' Romani Pontefici, non picciole cause d'indignazioni contra di loro; pur non sempre dee soddissarsi allo sdegno, a procedere con rigorosità, non essen-

essendo a tutte le piaghe necessario il ferro, nè il fuoco, ma l'empiastro a molte di esse, e l'unzione. Dovevano dunque e Clemente, e Celestino III., conoscendo non poter acquistar per la Chiesa il Regno di Sicilia, non farne dono per isdegno ad altrui, e chiamar perciò in Italia gente barbara, e nostra nimica: ma accomodandosi con la qualità del tempo cercar di obbligarsi Tancredi colla confermazione dell'occupato Reame, il quale non è dubbio, che considerato il buon procedere de'suoi antecessori Normanni inver la Chiesa, avrebbe ed esso, ed i suoi posteri molto miglior guiderdone del ricevuto benesicio a quella reso, che la stirpe de'Suevi non sece.



and the state of t

## DEL COMPENDIO

## DELL'ISTORIA

DEL REGNO

## DI NAPOLI,

DI M. PANDOLFO COLLENUÇCIO

DA PESARO.

LIBROQUARTON

Colle Annotazioni, e Supplimenti di Tommaso Costo.

In questo quarto Libro si tratta primieramente de fatti di Errico VI. Impervadore, del tradimento di Marquardo nell'occupare il Regno di Napoligi de fatti di Gualterio da Brenna, e ptesa, e morte di quello; della passa fata di Ottone IV. Imperadore, e morte di quello, seguitando i satti di Federico nel Reame, e del passaggio di oltre massa, e ribellione del sigliuolo, e della guerra che ebbe con la Chiesa, la rotta dell'armata de Genovesi, e de' Pisani; e come esso Federico assedi Parma, come su rotto, e come morisse. Seguono poi i fatti di Manfredi suo sizliuolo, la passata di Corrado sul Regno, i fatti di esso, e di Manfredi: come passa il Duca d'Angiò nel Reame, come ruppe Manfredi, e prese il Regno; seguitando poi la passata di Caradino nello stesso Regno, e come su rotto e morto.

COLLE-NUCCIO.



RRICO VI. darà principio a questo quarto Libro, avendo avuto da lui principio il Regno della casa di Suevia nel Reame di Napoli, del quale avendo qualche cosa detto di sopra, secondo che su opportuno per dimostrare il fine del Regno della casa di Normandia; ora di lui ancor brevissimamente repliche-

remo quanto bisogna per ripigliar l'ordine della nostra storia.

Errico adunque, primogenito di Federico Imperadore, primo di questo nome, cognominato Barbarossa, vivente il padre, e per sua ordinazione, su coronato Re de Romani in Aquisgrana.

Dopo

Dopo sommerso infortunatamente detto suo Pattre nel fiume chiaancto Fretto in Armenia Minore, come nelle Istorie Orientali. fu egli dichiarato Imperatore negli anni di Cristo Pontefice Romano Celestino III. e da detto Pontelice su chiamato al Regio di Sicilia contro i Normanni, e datogli per donne Conanza Monaca, come di sopra dissimo: e con lei su coroneto in Roma nell'anno 1191. E partito da Roma pole il campo a Napoli, e mandò Coffanza in Sicilia; ma forzato a lasciare l'impresa di Napoli per la peste, rivocata Costanza con ordine, che lo seguitatte in Alemagna nell'anno 2193. lasciando in Romagna un suo Berone chiamato Marquardo di Amenveder, il quale sece Duca di Ravenna, e di Romagna; e Marchele d'Ancona : e per il governo di terra di Lavoro, un' altro chiamato Diepoldo, il quale lasciò nella rocca di Arce; ed un Corrado Duca di Spoleto,; ed un Federico Lancia, per le cose di Catabria; e Fisippo Duca de Svevi suo fratello, al quale diede il Ducato di Toscana con lettere della Contessa Metilda. "Follanza che gravida era rimala, leguitando Errico luo marito per andare in malemagna, essendo nella Marca d'Ancona. a ebbe commissione marito, che non andasse più oltre, ma che tornasse ne confini del Regno per certi movimenti, che veva intelo effer suscitati in questo. Il perchè essendo vicina al parto, e trovandosi nella Città di Juli parteri un figliuolo mas schio nell' anno 1194, il quele dal nelle dell' avo su chiamato Federico. E perchè essendo estempara passando cinquant' anni , niuno quali credeva ch' ella fosse veramente gravida . ed Errico prima di tutti n' era flato sospetto; cade subito ch' egli intese lei esser gravida, managhiliandos di questo, volle averne certesza dall'Abate Gioacciano, il quale allora sioriva, sed avea fama di spirito prosetico, e l'Abate lo certifico, lei esser gravida di lui, e li predisse, che persorirebbe un figliuolo maschio, e tutti i successi della vita sua, e di lui predisse che in pochi di avea a morire nel territorio di Melazzo, sh'è victor a Mol-fina, e gl'interpetrò alonne profesie della Sibilla Eritrea, e di Marline per quelta cagions de levat via la sospezione di ciascuno fese Coftenna, come pridentifima donna, porre un padiglione nella piazza di anti ello fi conduste all'ora del suo parto, Tom.L.

e volle che fosse setto a tutti i Baroni, e pobili maschi semine andarla a veder partorire; a fine che ciascuno intendet quello non esser parto suppositizio. Levata poi di partes do a Gaeta, lasciando alla cura, e nudricazione dia P Duchessa di Spoleto. In questo mento Riccardo Re d'Inguister za, il quale andò nel secondo gran pallaggio in Terra Santa come è detto, partito di Soria per private discordie te le quali ebbe con Filippo Res di Francia, e non senza suo gran carico, entrato in mare per tornare in Inghilterra, ebbe per divino giudizio Miccome si stima, un prandissimo nausragio; per il quale appena campato con pochi occultamente, a incognito tornava per Alemagna alla sua patria. Leopoldo Duca d'Austria presentando questo, lo sece prigione, e presentollo ad Errico Imperatore, il quale da un'anno, e mezzo lo tenne in carcere, in modo che se si volle liberare, su sorza, che pagasse cento mila marche d'argento, e secondo che scrivono l'Arcivescovo di Firenze, e il Dandalo, furono dugento mila marche; ma come si sia, concordano gli Serittori, che grandissima somma vii danari su quella, che diede Riccardo ad Enrico per il suo riscatto : de quali mandando esso Errico una gran parte a i suoi Capitani in Italia, acquistarono assai pacse, e Diepoldo-specialmente assedio, e prese per sorza Salerno; donde ne trasse grandissi ma preda, e arricchima gli eferciti.

L'anno leguente pai Tios. torno Errico in Italia con li danari Inglesi, e fece coronare Fedérico dai Principi, Re d'Alemagna, e entrato nel resme, e senza contradizione in un subito ottorne tutto il Regna di Napoli, e di Sicilia, assediando in quella, Sibilla madre di Guissiamo VI. Normanno, la quale per accordo ebbe nelle manti, è tatando in Alemagna, come di sopra è detto. Onde satto, è in tutto avuto possessimo vera dell'ana, è l'altra Sicilia, estinta la progenie de Normanni, e rapite le ricchezza di quei Regni, ritornò a Messina: ove intessa certa miova ribellione, che si ordinava, e quella aspramente vendicata sin Sicilia, scrisse in Alemagna, che sossero cavati gli occhi agli ostaggi, e a quei nobilità dell'Arcivescovo di Salerno, e che Guglielmo sosse castrato, come di sopra scrivem-

mo finalmente infermato in Metina nell'anno 1198. in pres fenza di Costanza sua donna morì; e su da lei onorstamente seppellito in Palermo; e se qualche sama, e sospezione, che da Costanza sosse attosicato e ser aver così maltrattato. Gaglielmo VI. suo nipote, e gli altrissioi perenti, i quali avez prigioni; benche di tale infamia, ancola gli scrittori Alemani ne scussas Costanza. Così in suo morì Errico, avendo sette anni dopo il padre imperato, ed castalo stato da quattro in pacifica possessione del Regno di Napoli; e di Sicilia, lasciando pti, allamanto il Regno a Federico pipillo suo sigliuoso, e Filippa suo instello tutore, raccomalidando molto al Pontesico detto suo sigliuos lo con Costanza sua madre, e Filippo suo zio, e tutti gli altri suoi Baroni, e Capitani predetti.

Fare rico tenuto prudente d'ingegno, e molto cloquelle, di mezzina fratura, ma disi chorero d'aperte dibile, edictile di corpo; ma d'animo molto aspro, e valorolo; e però agl'inimitei suoi su sempre terribile. Fu dato estremamente all'esercizio della caccia, e dell'uccellare con Falconi, e uccelli di rapina il qual modo d'uccellare, è sama, che Federico suo padre sosse il primo autore, che lo portasse in Italia.

Morto Errico VI. succedette a lui nel Regno di Napoli, e di Sicilia Federico luo figliuolo predetto, cognominato It. di queilo nome, fotto la cura, e governo di Costanza sua madre; la quale andata a Palermo, poiche ebbe finite l'elequie del marito mando a torre detto Federico, il quale appresso la Duchella di Spoleto faceva nudricare e fattolo venire a Palermo fanciullo non ancor di tre anni, lo fece coronare Re dell' una e l'altra Sicilia, e con lui, in nome di effo cominciò il Regno a governare : ma non mancarono in questa fanciullezza, e iono tal governo le tribulazioni, e movimenti del Regno. Imperoche non effendo ancor finito l'anno della morte di Errico; Marquardo predetto Marchese d' Ancona, cacciato di quella da Innocenzio III. Pontefice, pretendendoli bailo, e tutore di Fedefico, e del Reame, fotto quel titolo entrò nel Regno, cercando veramente fariene fignore, e molti popoli di Puglia con frode; e con parole, molti per forza tiro al voler fuo. Il che tentendo Costanza, lo disfidò per nimico, e per ribelle, co-

mandando a tutti i sudditi, che lo avessero, per nemico, e in questa turbazione accadde, che Costanza infermata passò di quen sta vita, e morendo raccomando Federico, che tre anni aveva ad Innocenzo Pontefice, e alla Sede Apostolica. Innocenzo vol lentieri ne prese la cura, e mandò prima in Sicilia un Messer Girardo, Diacono Cardinale di S. Adriano, e dopo lui un Messer Gregorio da Galgano, Prote Cardinale di Santa Maria in Portico, suoi legati, i quali in sua vece governassero, e amministrassero il Regno di Federico. La qual cola con ottima fede su eseguita. Tentò Marquardo di corrompere il Papa, e indurlo alli suoi savori, pregandolo che lo lasciasse occupar Palermo. e offerivali donare venti mila once d'oro, e fargli omaggio : a acciocche il Papa facendolo potesse pretendere esculazione onen Ra, per aver già tolto la tutela, e la protezione del Re, e del Regno, si offeriva dimostrare per testimonj, che Federica non era nato di Errico, e di Costanza, ma che era stato parto sudditizio, e supposto. Ma non gli riuscì l'simpresa, perchè il prudente Pontefice rigettata in tutto la sua nequizia, lo sece cacciar per forza d'armi del rèame, ne mai **del lui** più cosa alcuna s'intele.

Filippo Duca di Svevia, e di Toscana, zio di Federico e tutore non poteva assistere in questo mezzo al suo governo, occupato de maggiori cutti Perciocche essendo in discordia per la morte di Errico predetti sun fratello gli elettori dell'Imperio, parte elessero Ottone detto IV. Duca di Sassonia, savorito del Papa, e del Re d'Inghilterra, parte elessero Filippo Favorito del Re di Francia. Filippo dono molte battaglie, e avversità, su morto a tradimento da Ottone di Vuiltebac Conte Palatino del Reno, in una camera, però non potè attendere alle cose del reame, e del nipote. In questo mezzo adunque, che il Regno sotto il governo del Luogotenente, e Legato, Apostolico si stava se che Marquardo era cacciato del Regno, e Filippo occupato in Alemagna, una nuova perturbazione degna di notizia accadde nel Regno di Napoli, della natura, e modo che appresso seriveremo.

Sibilla donna, che fu di Tancredi Normanno, e madre di Guglielmo VI., castrato, la quale dimostrammo di sopra essere

Rata mandata in Alemagna col detto figligolo, morto Errico VI., mentre stavano le cose del Regno, e dell'Imperio nelle turbo-Janze predette, si parti con destro modo d'Alemagna, e con le sue figliuole venne a Roma al Pontefice, dimostrandogli il Regno di Sicilia di ragione appartenere alla fua prima figliuola per successione di Tancredi, e di Guglielmo, e domandigli nto a maritarla, e restituirla nel Regno. Il Papa alleganto la indisposizione, e impotenza a tanta impresa, la consortò ad andare in Francia, offerendole poi tutto quello, che potesse. Andò Sibilh al Re-Filippo di Francia, e gli espose la cagione della sua andata, e il consiglio del Pontefice. Il Re adunati tutt' i Baroni del Regno a Mellum sopra la Sena, sece consialio interne alla proposta di Sibilla, offerendo conveniente ajutchi volesse pigliar l'impresa. Ere tra gli altri Baroni un Militrolo Cavaliere di Campagna, nomo di gran legnaggio, mubile, e di gran cuore, ma molto spovero, chiamato Gualctieso da Brenne, che è tenta nel contado di Barro, sopra il fiume dell'Aria, figliuolo del Conte Gerardo da Brenna, e fratel-lo di Giovanni de Brenna, che fu poi Ra di Gerusalemme, del quale più innanta forse accaderà fen menzione. Questo Conte Gualtiero in fine accettò l'Imprefa, e sposata la maggior figliuola di Sibilla, ebbe dal Ro di Francia ventimila libre di parisimi per ajuto. Pelsò dipoi in Italia Gualtiero con sessanta Cavalieri, e da quarant'altri uomini, e serventi a cavallo, e presentandosi al Papa, richiese di savore, e siuto all'acquisto del Regno secondo la promissa satta alla successo domandandogli il Papa con che gonte andaya, e inteso da la conto cavalli solamente, li diffe quelta effer molto poca los la favendo de andere con tre mila Cavalieri, e mala gente, rispose Guiltiers; confiderii più in Dio, e nella giustizia che nel numero degli uomini. Alloro il Papa, il quale non avrebbe voluto Tedeschi nel Regno, li diffe, che poi che in Dio tanto credeva i andasse, perche Dio l'ajutarebbe. E allora mando messi, e lettere a tusti, li Prescipi Regno con minacce di scomunica, che dougliero accettare il Conte Gualtiero per Signore. Appresso li metti Papali entrato arditamente Gualtieto nel Remo son us contrato inline a Capus pervenne, avendo per via acquillato alcune Città, e Castelle, che volentieri lo ricevettero; altri che non lo vollero ristretti insieme al numero di tre mila uomini l'assediarono in Capua. Gualtiero, che più che 200. Cavalieri, e cent'altri cavalli non aveva, per avere spartiti i suoi per le terre acquistate; uscito animosamente suora, sopra gl'inimici, li ruppe, e molti ne uccise, e molti ne prese de nobili, tra quali surono i Conti di Caserta, di Sora, di Calano, d'Aquino, della Cerra, e di S. Severino, e molti altri

potenti in quel Regno.

Per questa prima vittoria molti Baroni del Regno si composero con lui, e per meglio sondare le cose sue Gualtiero, maritò una sua nipote, chiamata Margarita a Berardo figliuolo del Conte Piero da Celano; paíso poi nella Puglia piana, e ottenne molte terre per accordo, e nondimeno adunati insiemo alcuni suoi primati, appresso Barletta virilmente li ruppe : 🔼 modo, che la maggior parte di loro si accordarono con esso, tra' quali fu il Conte Giovanni da Tricarico, al quale marito una sorella della moglie, e l'altra sorella, chiamata Costanza diede a Pier Ziano, Doge di Venezia; il quale essendo morta la prima donna sterile, desideroso di figliuoli, e già grave d' anni la tolle, e ebbene due figliuoli, un maschio, e una semina. Avendo adunque già conquistato la maggior parte della Puglia, e di terra di Lavoro, e cresciuto in riputazione; deliberò andare alla disfazione, e rovina del Conte Diepoldo Alemanno; il qual di sopra dicommo essere stato lasciato alla Rocca d'Arce, e al governo di Terra di Lavoro, e che al primo fatto d'armi di Capua si era ritrovato contra di lui.

Diepoldo non fentendosi forte alla campagna contro a Gualtiero, fornite alcune sue terre al meglio che potè, si ridusse nel Castello di Sarno, e si sece sorte, avendo con se il Con-

te Goffredo,

Gualtiero intese, che Diepoldo s' era fortificato ia Sarno ando con l'esercito, e strettamente lo assedio standogli intorno più tempo. Per la qual cosa vedendo Diepoldo esser mas condotto, e la potenza di Gualtiero ognora aumentarsi; delibero, come uomo disperato, di provar sua ventura, Perchè saltato suo ta del Castello all'improviso una mattina in sull'aurora con

cento a piedi, e strettutei a cavallo congrande impato affaliato il campo degli citacio, a inviatoli al pediglione di Gualtiero, lo trovo che accera in latto giactva nudo, onde levatoli alrumore Gualtiero, velendoli dipetto, già podo, la baccie nelle
maniche della paralire, par diritta e sidolialetti in capo gli
furono tagliato le strue del pediglione side il cadde addosso, par
de inviluppato dalla paralire non incor vestita, e della caduta
del padiglione ferito di più colpi risuale prigione. L'espreito
suo che morto lo stimanosio si mise su signi. Il perchè a suo
bell'agio Diataldo scoperio il padiglione insieme con alcuni si
tri, presi po condusse in Sarno, con buona guardia in una tiv
tiene lottele dindogli in compagnia un suo cameriere, che con
lui emplicio greso, chiamaso Ranaldo da Sent. Poi satto vemissimilia dici da Salesso comandò, che una oggisti diligenza sosse

Sandoli Gualtiero in quelta iorma in prigione, ando un giorno Dispoldo a vilitarlo, e dopo diversi ragionamenti, li disse di volerlo cavare da prigione, ed oltre a quelto restituirgli il Regno, ma voleva, ch'egli li confermasse gli stati, the teneva, e che gli no faria omaggio, e faria suo seudatario. Gualtiero che più cuore, e più orgoglio aveva, che in quel tempo non bisognava, gli rispose, che non era al Mondo bene, o onor al grande, ch'esso volesse avere per mano di sì vile uomo, tome era esso.

Diepoldo forte adirato per simili parole, ritrovandos in mano un piccolo celtellino da temperar penne, con il quale si tagliava l'unghie, con quello se gli buttò al viso con amaro volto, e parole dicendo, malvaggio uomo, e cattivo, distributete, questa vostra rabbia, e superbia vi sarà ancor distributete, questa vostra rabbia, e superbia vi sarà ancor distribute vergogna; voi siete posto in mia prigione, e ancora vi basta l'animo di farmi oltraggio, ma sappiate, che in vostra mal'ora l'avrete satto. Gualtiero per questo in tanta faria, e rabbia pervenne, chenstracciandosi i panni, che intorno avea, e le bende, e penne, con le quali se sattito, e serite ch' erano legate, le proprie intestine ancora, che per le serite uscivano a se medesimo squarciò, dicendo non volere più vivere in tal miseria; e assinato al tatto di non volere più affer medicato; nè mangia.

giare, ne bere, il quarto giorno finalmente lasciò la vite. Questo fine ebbe il conte Gualtiero da Brenna, perdendo per sua pazzia, e insolente natura il Regno, il corpo, e l'anima y nè altro di sè lasciò, che la moglie, ed un sigliuolo, il quale poi nel contado di Brenna succedette. Onde Diepoldo dopo ques sto caso rimase quasi come signore, e amministratore del Regno di Napoli, sinchè Federico satto grande venne nello stato alla

paterna fuccessione.

Non stette dopo il Conte Gualtiero molti anni il Regno di Napoli in riposo. Imperocchè finita lo scisma, e controversia, che nell' Imperio era stata per la morte di Filippo sopradetto effendo rimasto Ottone solo nell' Imperio, e venuto a Roma su coronato da Innocenzo III. nell' anno 1200, ed avendo promesso molte cose al Pontesice, e tra l'altre di restituire estatte le terre, che tenea della Chiesa, e non molestare lo stato ecclesiastico, nondimeno, come persido, il di seguente alla sua coronazione, sece tutto il contrario di quello, che avea promesso: Perciocchè entrò nelle terre della Chiesa, e le ridusse a sua obbedienza, e contra la volontà del Papa diede Romagna, ed il podere della contessa Metilda a Salinguerra da Ferrara, e la Marea d'Ancona ad Azzo Marchese da Este, e il Ducato di Spoleto ad un suo capitano chiamato Bertoldo.

Poi entrò con l'esercito nel reame di Napoli, e prese molte altre terre, e tra le altre Capua; ove stette un inverno per stanza, ed ottenne molte terre di Puglia, sino in Calabria. Laonde Innocenzo dopo le ammonizioni lo scomunicò, e depose, ed assolvette ciascuno dall'obbedienza sua. Per la qual cosa il Lantgravio di Turinga, e il Duca di Sassonia, ed il Re di Boemia, e gli Arcivescovi di Magonza, e di Treveri, ch'erano con lui, lo lasciarono di fatto, e con le lor genti tornarono oltra i monti. Onde vedendosi così abbandonato su forzato ancor'esso di levarsi dall'impresa, e tornare in Alemagna.

In quel mezzo, che Ottone stava nella scomunica, e contumacia predetta de principi d'Alemagna, che a Federico in culla aveano giurato sedeltà, col consiglio del Re di Francia elessero Imperadore Federico giovane di 20. anni di buona indole; e che nell'aspetto dimostrava avere a riuscire uomo virtuosissimo,

Ċ V2-

Composte le solo d'Alemagna torno in Italia Federico e de Onorio III allore Postefice, con incredibil pompre e fevore fu coronato Imperadore il di di S. Cecilia, nell'anno 1220. Per la qual coronazione sece molti eccellenti doni, e tragli altri dono Fondi col luo contado, che per ragion propria, ed in perpetuo avesse ad essere della Chiesa, e confermò la promissione, la quale avea fatta in Aquisgrana all'altra sua coronazione di andare al soccorso di Terrasanta; poi mandò in Alemagna Errico luo primogenito, il quale fece coronare Re di Alemagna in Aquilgrana, effendo ancore d'età di 8. anni, il quale poi da tre anni fece dare per donna Agnele figliuola di Leopoldo Duca d'Austria. Fatte queste cose entrò nel reame di Napoli, e perche li Conti Riccardo, e Tomafo d' Anagne, fratelli già d'Innocenzo III. che teneano alcune terre nel Regno, erano flati leguaci d'Ottone, ed occultamente con lui aveano machina-Tom.I.

• 40 di torgli il reatne ancor contra la mente, e forle saputa d' Innocenzo, deliberò gastigarli. Onde subito presocora, a ta toca ca di Arce, cacciandone il Conto Riccardo, il il mente tenne in ferri a Captia, poi lo mando in Sicilia, e per forza prefe, e spianò da fondamenti Celano, e discacciò il Conte Tomaso, il quale fi ridusse a Roma, e il Papa lo ricetto; della qual cosa Falerico più volte si dolse, e gli abitanti di Co lano tutti mandò ad abitare in Sicilia. Cavalcò poi per il 🖚 gno mequistando tutte le terre di Ruglia, e di Calabria, e riducendole a vera obbedienza; e composie le cose del Regno di Napoli, passò in Sicilia, con intenzione di levarla in cutto di mano a Sameini. Onde con potente elercito andando contra a Mirabet Saracino, lo debello in tútto, e fecelo impiesare per la gola, ed estirpò tutte le congregazioni de Saracini, e sacciolli per le montagne, e per li luoghi delerti, ed alcuna parte ne disperse per il resone in Italia. Dipoi ordinate le cose di Sicilia in Puglia se ne torno.

Stando nel reame di Napoli Federico (qual cagione si fosse, non bene è-spiegata dagli Scrittori) Onorio Pontesice lo scamunicò; e lo depose. Biondo, e Platina nelle lor istorie alesas particolarità non allegano; ma generalmente dicono, che per ribalderie, perfidie, e ribellioni Onorio le fece. Il Vescovo di Aughurg nell'istoria Suevica dice, che per frivole, e minime cagioni leggiermente mosso lo scomunico; così dicono ancora gli altri Scrittori Alemanni, che in quel tempo si trovarono. Aperta cagione in somma non ho trovata di questa censura. Questo è certo, che Federico parendogli à torto effer maltrattato dal Pontefice, da quel tempo poi poca amicizia, e poca fede ebbe nella Corte Romana. Onde provedendo al feturo, e vedendo la mazione the Ragnicoli disposta a novità, e ribellioni, sece congregare tutte le reliquie di Saracini, li quali egli aspramente perseguitando avea dispersi per la Sicilia, e per il monte Gargano, ed altre montagne, e luoghi diferti nel reame; e lor confegno Lucera terra disfatta in Puglia, comandogli y che la rifacellero, e che l'abitaslero, e con lu fatto, e tanto numero di Seracini vi concorse, she ventimila uomini da portar armi ivi si condussero; quali Federico poi in tutte le sue guerte sem-

Ice il Collenuccio che la cagione, per la quale Onorio Pontefice scomunicò Federico, non è bene spiegata dagli Scrittori; e che il Biondo, e il Platina alcuna particolarità non ne allegano. E il Platina, e il Biondo dicono, che Onorio Icomunico Federico, perche contro alla ragione, e all' onestà molestava lo stato della Chiesa: e per molte altre cause chiare e particolarmente scritte da quegli Autori, come da ogn uno fi può vedere. Pietro Meffia nella vita del già detto Federico ferive, ch'ei su scomunicato dal Papa, imperocchè oltre all' aversi tolte alcune terre, ulurpandoli l'autorità Pontificale mile in certe Chiefe alcuni Vescovi, e ne cacciò quelli che vi erano stati messi dal Papa . Ma Giovan Villani al. I. Capitolo del VI. Libro dice queste parole, di Federico parlando. Fu dissoluto in luffuria in più guife, e tenea molte concubine, e mammeluchi a guila de Saracini, e in tutti i diletti corporali fi vide abbandonare, è quali vita Epicorea tenne, non facendo conto, che mai altra vita fosse; e questa su la principal cagione, perchè egli venne nimico di Santa Chiefa, e de' Cherici, e per la fua avarizia di prendere, e d'occupare le giuridizioni di Santa Chiesa per male dispensarle, e molti monisteri, e Chiese distrusse nel suo Regno di Sicilia, e di Puglia, e in tutta Italia. E nel Cap. XV. torna a dire che Federico per sua superbia ed avarizia cominciò dopo la fua coronazione a ufurpar le ragioni della Chiefa in Sicilia, e in Puglia, ed in tutto il suo Imperio, permutando Vescovi, ed Arcivescovi, ed altri Prelati, cacciandone i mestivi dal Papa, ed imponendo taglie sopra a cherici ad onta, e vergogna della Chiefa, e di Papa Oporio, il quale dopo averlo citato ed ammonito che ristituisse il tolto alla Chiesa, e rendessele il debito censo, trovatolo più che mai superbo ed offinato, lo fcomunicò, e fu nel 1220, il che anche dice Ricordano Malespini antico istorico Fiorentino; il qual visse in que tempi, e lo conferma S. Antonino. Or veggali di grazia, RZ

COLL.

se a torto, come vuole il Collenuccio su satta quella censura. Damiata in Egitto, e Gerufalemme in Terrasanta, in questo mezzo erano state ricuperate dal Soldano, e i Cristiani in Soria oppressi, siccoure nell'istorie Orientali si legge, e per questo Giovanni Conte di Brenna, Re di Gerusalemme venne a Roma per sussidio, nell'anno 1222, e tant'operò con il Pontefice, che riduffe a grazia Federico per averbo in aiuto all' impresa di Soria; essendo allora Federico potentissimo, e di gran fama per tutto il Mondo, e così fu fatto, e per maggior vincolo ancora di quello che si avea a fare, Giovanni diede per donna a Federico una lua unica figliuola chiamata Jolante, e furono fatte le nozze in Roma, e per dote li diede il titolo, ed ogni- ragione ch' egli avea nel regno di Gerusalemme; dal qual principio poi secondo alcuni, tutt' i Re Napolitani si sono Re di Gerusalemme intitolati. Benchè un' altra origine di tal titolo più innanzi riferiremo. Promife Federico passare in Terrasanta, e benchè per insermità, ed altre ragioni indugiasse più di un'anno in Sicilia il suo passaggio; nondimeno l'anno 1227. fatto un grande apparato, ed una grossa armata movendo da Brindisi si mise alla via di Levante, dopo (qual si sosse la cagione, perchè in questo l'istorie variano) Federico lasciando andate tutto l'elercito con quelli, che a lui parve de'suoi. non essendo andato melto innanzi, se ne tornò nel reame in Puglia: dendo però spina agli altri, ch' erano giunti in Soria, e tutti questi che tuttavia da diverse parti andavano, che presto torneria al lor favore giustificando in molti modi la sua-

Era già morto Onorio, prima che Federico da Beindisi si partisse, e dopo lui creato Pontesse Gregorio IX. nel 1225. del mese di Marzo, esso incontinente avea ammonito Federico, che passasse in Soria segondo la promessa, e nondimeno per quanto scrive Riccobaldo, tentò con ogni via di sar parentado con Federico, ne mai potè indurre i sigliuoli a consentirli. La qual cosa par che sosse la prima origine delle discordie tra Gregorio, e Federico, e sorse su una delle cagioni, per le quali Federico dubitando dello stato sacesse la detta tornata occulta, e presta nel reame; la quale intesa Gregorio subito consermo,

ed essert de censure d'Onorio contre Federico, scomunicandoio, e privandolo del Ragno, ed in quel tempo mora Inlante fin denne, lasciande di dii un figlinologio chiamato Corrado.

\* Dell'integrità del Pontefice Gregorio IX. e de mancamen COSTO. ti di Federico Imperadore vedi Michele Riccio Napolitano & il Biondo, il Platina, il Fancilo, Carlo Sigonio, il fopratitto Willeni, e.S. Antonino, che in speti spotenii l'uno e l'altro aprellemente, e che altra fu la cause di quelle addotta dal Colcoucing the molle Gregorio & conference le reculare contro à Federico .

- L'atino leguente 12-38. Feriorico per Wirryanna della fina per COLLEmelle feine altrimente facto insendere a Giagorio, poiche ebbe cedinate le sue cofe adel Respo, e la necessirie per l'andate, partendo d'Italia con potente efercito, ed arrivato in Cipro, e di là in Giudea, in modo conduffe le cofe con l'autorità, e con la potenza che si accordò, e fece tregua col Soldano; il quale gli-restituì Gerusalemme con tutto il Regno Gerosolimitano, fuor che alcune poche castella; onde a mezza quaresima l'anno 1229, fu coronato in Gerusalemme, e fece riedificare la Città di Joppe, oggi detta il Zaffo. Il che fatto mandò lettere di letizia, e ambasciadori per tutto il Ponente a notificare le recuperazioni, e composizioni di Terrafanta; e specialmente mandò al Papa pregandolo, che poiche avea efeguito la promessa, e mandatala ad effetto, lo volesse assolvere, e riceverlo a grazia.

Gregorio, a chi forse la troppa prosperità di Federico non piaceva, non volle farlo; allegando ch'egli era d'accordo col-Soldano per utilità fua propria, e non per beneficio de Cristiani; e che nelle condizioni della pace, ovvero tregua avea lasciato di patto il tempio al Soldano, acciocche i Saracini potellero adorare in esso Maomerro. Il perchè non solo non volle affolverlo, ma congrego di Lombardia, e di Romagna un grosso elercito, il quale si chiamava la milizia di Cristo; della qual'era capo Tomalo predetto Conte di Celano, e Pandolfo Savello sao cubiculario, ed ordino che Giovanni Re di Gerusalemme, il quale era tornato in quel di di Francia per passare in Soria, andasse con l'altre genti, e tutti entrassero nel rea-

,

me di Napoli, e le ricuperassero per la Chiesa. Pandolso presoil castello dell'isola nell'entrar del reams, e Giovanni per opera
d'un'Abbate ebbe la torre di Monte-Casino; e così entrarono nel
reame, e presero, ed accordarono terre assi, intanto che tutto
quello era tra terra di Roma, e Capua, con essa Capua racquistarono alla Chiesa con somma letizia del Papa, all'altre escre
cito del Conte di Celano, Ranaldo Alemanno, il qual Federico
avea lasciato al governo del Regno, ed Anselmo di Giustino
suo Mariscalco, si opposero nella Marca di Ancona, a Macerata, ed alla ripa Transona, e non lo lasciarono passare.

Intendendo queste egle Federico, e parendogli immeritamente siceverla, lucciato al governo di Gernfalemme, e di Giudea il suo Siniscalco partendo con due galee solumente, con somma celerità tornò in Italia, ed arrivato a Brindili al-fine di Maggio 1229. stette a posarsi a Barletta tre settimane, ove gli venne incontro Corradó Guilcardo, Duca di Spoleto, e mestili insième ambedue cacciarono Giovanni, ch' era a campo a Cajaszo: ed avendo già mandato in Alemagna per Corrado lao figlinolo, e per Leopoldo Duca d'Austria con moltitudine grande di gente, vennero in Puglia, ed ogni colle in quindici di caequiflareno; suor che Gaeta, e la rocca di S. Agata, e quella di Sora, e quella di S. Benedetto, la quale ebbe, poco dopo. E non solo questo, ma seguitando la vittoria, e la vendetta contra il Papa infieme con le genti Alemanne, e toi Saracini, che tolse da Lucera; pule Benevento, e le terre circostanti infino a Roma; e il patelmonio, il Ducato di Spoleto, e la Marca d'Ancona. Mando mondimeno poi, i suoi ambasciadori al Papa; l'Arcivescovo di Messina, ed il massiro de Cavalieri Alemanni di Prusia, i quali trattarono l'affoliatione, e la pase di Federico col Papa. Le quali cole furono fatte, e Federico ad Anagni a pledi fuoi fi conduffe, è fu affaiuto dalla scomunica, e riposto in grazia. Definò ad una mensa inseme col Papa. Le quati cofe furono fatte negli anti 1230. 1231.

Nell'anno poi 1232 avendo Federico per prima promunziata la corte a Ravenna, e convocato Errico fun figliuologe e mer'i Principi d'Alemagna, venne a Ravenna nel male di Novembre con grandiffima comitiva, e magnificenza de tra l'altre co-

se meno seco molti animali insoliti in Italia, Elefanti, Dromedari, Cammelli, Pantere, Gerifalchi, Leoni, Leopardi, Falconi bianchi, ed Alocchi barbati, e molte altre cole degne di ammirazione, e di spettacolo; ma essendo stato tutto l'inverno a a Ravenna fenz'alcun frutto di concordia per la ribellione de Milanefi, ed occulti trattati degli ecclefialtici, non ci effendo venuto il Pontefice, secondo l'intenzione, che li su data, parti da Ravenna, e paffando per la nobile, e famola Città di Comacchio, che così la chiama un'Iltorico, e per capo di Goro, Loreto, e Chioggia pervenne a Venezia, ove fu ecceffivamente onorato, e di li per le lacune si conduste in Aquileja, ove trovò Errico luo figliuolo, e li Duchi d' Austria, e di Sassonia, e tutt'i Principi d'Alemagna, che incontro li venivano, effendo già mossi per il convento, ovvero corte in detta Ravenna, E fatto in Aquileia corte folenne nel 1233, forno per mare nel reame di Napoli, e passo in Sicilia, e tutta la circondo. gaftigando molti fediziofi, e ribelli maffimamente i Meffinefi, facendone gran strage. Poi nell' anno 1234. si ridusse in Italia in Principato, e di li dopo alcune pratiche, a Riete, ov'ebbe molti ragionamenti, e trattati col Papa intorno alle cole di oltra mare, affermando di fare imprefa in Soria, finita che foffe la tregua fatta col Soldano, e torno nel Reame.

Avendo la quelle mesar insule Federica, che Errico suo sigliato lo. Re di Alemagne si era secolamente secorato co Lombia di contra di lui, partendo nell'anno 1235, e venendo per la via della Marca con un Legato Apostolico, e molti ambasciadori, come su da Arimini tutti li licenzio, e montato in galea se ne andò in Friulir, e di si in Alemagna, ove tenne gran corte, ed in fine con l'ajuto del Pontesice, e sue lettere, le quali impetrò al Principi di Alemagna sece pigliare Errico, e mandollo in prigione in Puglia in una terra chiamata San Felice in Bassilicata, e poi morì a Colenza; ed egli nel medesimo anno prese la terza moglie sorella del Re d'Inghilterra, chiamata Isabella per dispensazione Apostolica, essendoli parente, la quale in Ravenna li partorì un figliuolo, chiamato Giordano. Poi per la via di Verona l'anno 1236, passò Federico in Lombardia, e sece molti satti acquistando molte terre, e domando i ribelli;

e ber

e per amieizia, e grazia di Salinguerra, nomo potentissimo in quella terra, ebbe Ferrara a sua devozione, e molto si valse di esta. Imperocche per Ferrara passarono tutti gli eserciti, i quali all'eccidio dei Milanosi sece venire di Sicilia, del Reame, e di Romagna, ed ancor poi la espulsione, a morta di Salinguerra molto adoperò quei Ferrares, che su buon numero; i quali come amici; e seguaci di Salinguerra sarono espulsi con lura, e al fine a Modena, ed a Ravenna si ridussero, e sempre alle sipendio di Federico militarono, il quale nelle sue apsitole motto sempre li commenda.

COSTO.

\* Dice il Villani al capi az. del VI. Libro, e così riccodano Malespini più antico di lui, che Arrigo primogenito de Federico veggendo fare a suo padre cito, che potea di male alla Chiefa, ne lo riprese più volte, il che anco scrive S. Antonino. Di che Federico presolo in sospetto, e in odio, gli oppose falsamente, che a petizione dolla Chiesa ei volesse sarli ribellare parte dell' Imperio, e con tal colorata cagione lo mando, prigione in Puglia, ove lo se miseramente morir d'inopia. Ma non posso lasciar di dire, che mi ha non poco scandalizzato sia luogo, non prima de me veduto, nel convento del Landino (uomo per altro degno di molta lode) sopra a Dante nel-X. Canto dell'Inferno, ove dice alcune cose, meritevoli di correzione, contro al Pontefice, e in prò di Federico, le quali, come non dette da altri, che da lui, si può dalle soprallegate autorità giudicare quanto sian vere. Anzi ch'ei vien con esse a contradire al testo, dove Federico è messo fra gli eretici dannati.

NUCCIO.

Nel mese di Novembre poi l'anno 1237. diede quella gran rotta ai Milanesi Federico in un luogo chiamato la corte nuova; ove essendo adunati i Milanesi con tutti i lor seguaci Lombardi, come Bresciani, Piacentini, ed altri, e il Legato Apostolico, sece un grandissimo satto d'armi; nel quale con la persona propria sece Federico gran pruove; e ruppe la Lega Lombarda, e prese il Caroccio de'Milanesi, e con esso il Podesta di Milane, ch'eta Capitano di quella impresa; il quale si chiamava Piero Tiepolo, Patrizio Veneziano, figliuolo di Giacomo Tiespolo allora Doge di Venezia, e menolto prigione in Puglia; ed avuto grandissima vittoria entrò in Cremona in spezie di trion-

trionfante, menando con se il Caratelli, sopra il quale era legato il Padestà per un braccio alto ad un legno, a col laccio al collo, e se bandique Lombarde prese rouesciate can li prigioni che seguitavane, ed era il Caraccio menato de mos elesante; sopra il castello del quale attamente satto di legname, suvano li fromattiti con le bandiere Imperiali levate, che in seguo della vittisti precedevano, e Federico den l'escreito seguitava. Fu tanta questa vittoria, che in dia epistola, la qual trovo seritta a quel tempo per avviso di quella battagliationo seritte queste parole: (Ha eccisis non sufficient sepultural, non streno palatia multitudinem capiunt saprivorum.) Le quali pastie in valgar lingua suonano, che a seppellire i morti quella serittare non bastavano, ed i palazzi di Cremona non erano cantilatella moltitudine de prigiptis Esso Federico nondimeno in ma epistola, la quale scrive al soblegio de Cardinali in letizia di questa vittoria, dice selamente diecimila uomini tra morti, e presi.

Per più chiara notizia è da sapere, che il Caroccio, che ale. lora si usava in Italia era un carro molto grande menato 📆 atolti paja di bovi concio a gradi intorno in forma di tribunale, e di pulpito molto ben lavorato, e coperto, e carico d'ornamenti, sopra il quale si portavano gli stenderdi, e le bandiere del popolo, di chi era il Caroccio, e delle comunità, che allorazio lega si trovavano; ed era il Caroccio negli eserciti come interest, o il tribunale comune, ove si riducono i soldati, come alla corte, e capo dell' efercito, ed ove tutti li magifrati, e gutta la forza, e miglior parse del campo flavano el-Wiguardia, ad allora veramente si teneva rosto, e sconsitto il campo, quando il Caroccio si perdeva. Questo si legge, che ularono maffimamente i Milancli, Bologneli, Parmegiani, e-Cremoneli, fatto per segno di unità; ed acciocchè sossero men pronti al fuggire gredendo, che non era il capo dell'esercito, e le bandiere facili a muovere, e falvare per fuga per la grandezza dell'edificio. Questo adunque de il Caroccio, che da Federico, come tricalisate fu menate in Cremona.

L'anno seguente Gregorio Ponteside dubbioso della potenza, e grandezza di Federico in Italia, non ostante che dalla parte Tem.L.

di Federico ogni emendazione umilmente offerisse di quello che ragionevolmente potesse esser imputato, come per molte sus epistole alli Principi Cristiani, ed al Collegio de' Cardinali si vede, prima tratto, e conchiuse la pace tra Veneziani, e Genovesi allora per le cose marittime nemici; poi sece lega con i Veneziani con patto, che a comune spela loro, e sua facessero un'armata di 25. galee a danno del Reame di Napoli per ridurlo al dominio della Chiesa. Poi la Domenica dell'oliva pronunzia Federico scomunicato. Il che intendendo Federico, poi ch'ebbe composte le cose di Lombardia se ne venne a Pisa l'anno 1220. e l'anno seguente i Veneziani mandarono le 25. galee in Puglia: le quali diedero la caccia a 12. galee di Federico, e presero Termoli, Campo marino, e Rodi, e Bestie, e Pischiccie, metrendole a fuoco, e facco, e per forza prefero una nave groff Federico, ove erano mille uomini, la quale per fortuna, Ta era ridotta sotto il monte S. Angelo nel golfo di Siponto; e allora ad una torre di Trani sopra la marina su impiccato Pietro Tiepolo Veneziano predetto Podestà di Milano sicchè 1º armata Veneziana lo potè vedere.

COSTO.

\* Tace quì il Collenuccio la causa, per la quale il Papa scomunicò Federico, e sorse a bello studio, per coprire l'apimosità sua, la quale, come in altri luoghi si comprende nel capitolo che incomincia: l'anno seguente Gregorio Pontesice impaziente della potenza, e grandezza di Federico in Italia, com quel che siegue. Parole maligne, e tutte sue, contro a chi laggassi il Biondo, che pur è seguito da lui nel resto, e Michele Riccio nel II. Libro dei Re di Sicilia, ove dice, che per si suoi cattivi portamenti contro alla Chiesa Federico su scottini nicato.

E poco più sotto replica, che Gregorio IX. consermando il decreto d'Onorio, giudicò Federico esser degnamente stato scomunicato per aver satto pace col Soldano d'Egitto, e ricusato di andare all'aequisto di Terrasanta, il che vien consermato da Pietro Messa. Ma il Villani Fior. che di ciò scrive distesamente, oltre che nel satto è diversissimo dal Collenuccio discorda molto eziandio da lui se'tempi, e và dicendo molti mancamenti di Federico, che qui non si mettono per brevità: potran-

na

COLLE-

no i curiofi di ciè soddissarsene con legger l'opera di quello autore, come anco si dice del Maleipini, dell' Arcivelcovo Antonino, e del Corio nell'istoria Milanese. Ma il Sigonio vi pone dopo tutti il suggello, producendo la sorma della scomunica, ove si veggono le cause, che sono molte, e notabili, per le quali Federico meritò esser scomunicato.

Trovo, che in quelto medelimo anno, mentre che Federica per Tolcana paffava al foccorso del Regno, occupato ancera in NUCCIO torno a Roma, come appresso diremo Gregorio di Montalungo, Legato Apostolico con un grossissimo essercito in nome del Pontefice, stette in assedio intorno a Ferrara cinque mesi; ove oltre gli ecclesiastici ebbe con se gli eserciti di tutte queste comunità, Milano, Venezia, Breicia, Piacenza, Mantoa con will i lor Capitani, e Podestà ; e vi su il Doge di Venezia, Azzo Marchele da Este, il Conte di S. Bonisacio, Alberico da Romano, Paolo Traversano da Ravenna, con tutte le loro forze, e in fine non essendo chi la soccorresse, nell'anno 1240. fu trattato l'accordo, per il quale Salinguerra, che per l'Imperio governava la terra, sotto salvocondotto venne suor di essa. a ragionamento col Legato per opera, e tradimento d'un di Ferrara, chiamato Gugo de Ramberti, e venuto non ostente la sede data, su preso, e mandato a Venezia; ove in fine per malinconia morì in prigione vecchio di ottant' anni, e fu lepolto Lio: ove ancora il monumento con la iscri-Middly's Ferrara fu data in governo ad Azzo Marchefe de Este, & Podestà della terra su fatto Giapomo, overo Stefano falogro patrizio Veneziano; e allora ebbe la origine il felice. offinto governo, e fignoria dalla inclita de antichissima casa da Bille in Ferrara.

Tornando all'istoria, Federico pieno d'ira partendo di Toscana per tornere nel Regno, venne a Viterbo con grandissimo surore contra i Bomani. Il Pontefice spaventato dopo multe prediche, e processioni, fircendo torre la croce ; e dando indulgenze plenarie a chi, andava contro Faderico; portò per Roma le teste di S. Pietre, e di Si Paolo commovendo, e esprtando il popolo all'impresa, e in fine venuti alle mani molti dalla parte del Papa innanzi le porte di Roma; Federico sece molti

danni, e molta uccissone, usando chudeltà assai contro a quellidella Crociata, e che contra lui aveano presa la croce. Imperochè a molti di essi sacea dare quattro serite in modo di croce, a molti sfendette la telta in croce in quattro parti; alli preti faces, tagliare la cotenna della chierica in croce, e molte cose di quelta natura fece con gran mestizia, e dolore del Pontefice. Poi paísò in Puglia, e fermato a Foggia, e quivi adunata grandissima somma di denari di tutto il Regno di Sicilia, e d'Italia venne a Lucera; donde mando a mettere a sacco, e bruciare, e buttare le mura a terra di Benevento, di Monte Casino, e di Sora, che gli erano state contrarie; e nel medesimo tempo essendo sparsi per le montagne ti' Abruzzo tra Aminterno, e Furcone terre antiche disfatte, i popoli di esse comandò che raccolti tutti insieme edificassero unta terra in un luogo opportuno alle difensioni del Regno da quella banda chiamata Aquisa, e mutandole il nome volle:, che per onore dell' Imperio sosse chiamata. Aquila : siccome egli nelle sue epistole apertamente comanda. Così su edificata l'Aquila, la quale in poco tempo fece grandissimo aumento, e oggi è riputata potentissima terra nel regno. Fatto questo venne a Capua Federico, e di là partendo passò nella Marca d'Ancoma, e saccheggiò Ascoli, e per la via dritta se ne venne a Resmana con intenzione di loggiogar fatta la Romagna, e al fine 🕶 🗛 golto l'anno 1240. con Profissimo esercito pose il camana Faenza, la quale in quel tempo era grossa Città di giro di cinque miglia, e molto potente in Romagna, e ben disesa, essendone Podestà un Michele Moresino patrizio Veneziano. Durò 🎥 assedio sette mesi con somma ostinamione tutto l'inverno, che furono acque, e nevi eccessive; ma vi sece intorno cale, e allogiamenti, e ponti, tanto che l'esercito, come in un'altra Città, posava al coperto, e in sine l'ebbe per accordo.

COSTO.

\* La fondazione dell' Aquila è messa da Bernardino Cirillo negli annali di quella Città in fine del Pontificato d'Innocenzo! IV. che sarebbon 14. anni dopo, e rifiuta quanto dice qui il Collonuccio di che noi ci rimettiamo al giudizio de' lettori. Ben diciamo che della predetta opera del Cirillo ci valeremo circa

المرافقيسان

circa le cose dell' Aquila, che nel resto si avvertisce chi legge, ch'egli s'è servitò dello stesso Collenuccio, onde ha commessi gli

errori di quello, e molti altri di più.

Ma una cola degna di memoria sece in questo assedio Fede- COLLErico, riferita dal Beato Antonino Arcivescovo nelle sue croni. NUCCIO. che, la quale non mi par che sia da pretermettere. Avea Federico confumati per le grandi spese occorse tutti li suoi denari, gioje, e argenti; e volendo trovare rimedio al bisogno, in che l'elercito si trovava, sece sormare una moneta di corame, la quale avea da un lato la sua effigie, dallimitra l'Aquila Imperiale, e posele per decreto il valore d'un Augustano d'oro; e comando per tutto, che quella moneta di corame a quel prezzo da tutti i venditori, e compratori in quella guerra si spendesse; promettendo per pubblico editto, che finita la guerra qualunque li ritrovalle avere di quelle monete, e alla camera le presentafie, le faria scambiare, e restituire per ciascuno sor effe any Augustago d'oro, e tutto fu inviolabilmente ofservato; maniscsto escutativache non la natura, ma la estimazione degli uomini, e la legge con la consuetudine, e opinione fanno il valore, e il prezzo a i metalli segnati.

In questo mezzo Gregorio Pontesice chiamò Concilio universale a Roma contra Federico, e avendo mandato in Francia a convocare i prelati occidentali per questo effetto sece tre legati, sioè Messer Giacomo Cardinale de renestino legato in Francia, Oddo Cardinale di S. Nicolò in carcere Tulliano, legato in Inghisterra, e Gregorio da Montelungo legato a Genova.

Finirono la loro commissione, e essendo per ritorno a Nizza di Provenza, nè potendo sistemmente vanisciper terra a Roma per le vie occupate dagli eserciti di Federica; il Papa sece che i Genovesi con 40. tra navi e galee, essendo Capitano di esse Messer Guglielantali Bracchi gli madarono a levare, per condurle a Roma. Internata della Bisso Re di Sardegna suo figliuolo, comandando a Bisani, che sincor essi armassero, e investendo l'armata de Genovita, facessero ogni pruova di pigliare tutti que Prelati. Fecero i Pisani l'armata, e con il Re di Sardegna e messer U-golino lor Gapitano con 40. galee bene in punto uscirono suo-

1

ra, e facendoli loro incontro tra l'Isola del Giglio, e l'Isola di Montechristo, che sono Isole tra porto Pisano, e Corsica, le investirono il di di S. Croce, terzo di Maggio 1241, e benchè i prelati avessero molto pregato Messer Guglielmo, che si tirasse in alto, e scampasse, senza sar satto d'armi; nondimeno egli furibondo non volendo per vergogna cedere all' animolità de' Pilani, non volle obbedirli, onde fatta una crudele, e sanguine sa battaglia, in fine i Genoveli surono superati, e vinti; e tre lor galee con tutți gli uomini, e armamento sommerse, e 22. furono prese, e in esse i tre legati con quasi tutti gli altri prelati oltramontani, e Latini che v'erano, Li due Cardinali prigioni furono mandati a Melfi, i prelati spertiti, per le prigioni del reame, soli i Francesi ad istanza del Re di Francia surono

rilassati,

SOSTO.

Dice il Collenuccio, che il Capitano dell' armata Genovese su M. Guglielmo di Brachi, nel che sa due errori, America nella persona, e l'altro nel nome : perchè il Capitano su realmente Jacopo Marocello, e'l Guglielmo, ch' ei dice fu degli Imbriachi, famiglia già nobile e antice in Genova, e su come altri fatto prigione in questa rotta: ma non era egli il Capitano. Lo stesso errore è nel Villani Fiorentino, se ben copiatre dal Malespini, che chiama Capitano dell'armata Genovese glielmo Obriaco, e dice, che fa nel 37. il che è falso, percet fu nel 41. Cavali quella luce dagli annali di Genova del Giustiniano, testimonio in ciò ( a mio credere ) infallibile, il quale anco dice, che guidava l'armata Imperiale Andrevolo di Mari figliuolo di quello Ansaldo Ammiraglio di Federico, che come ribelle della sua patria de travagliava a tutto suo potere.

COLLE NUCCIO.

Non mi pare da lasciare qui due versi, i quali scrisse Federico al Re di Sardegna, rispondendo alla sua demada di quel-lo, che avesse a fare, poiche avesse presi i presidente P quali versa sono da Giovanni Andrea sommo giurista nostro ne' suoi libra riferiti, e sono questi:

<sup>&</sup>quot;Omnes pralati Papa mandante vocati, , Et tres Legati veniant kuo usque ligati.

I quali ve in rima volgare, siccome in Latino ancoin sono scrisso in rima, dicono in questo modo:

> Tutti i prelati dal Papa chiamati E 1 tre Legati a me vengan legati.

La rovina degli ecclesiastici in fine su grande. Perciocchè oltre ai prelati fatti prigioni, sa guadagnata una grandissima preda, e trovate tutte le scritture, lettere, e trattale contro a Federico. Mandò il Papa a Federico un priore de S. Domenico per impetrare la liberazione de prigioni, rispose Federico che non volca sarlo, non disco cosa da nomo savio esaudire il nemico, finche il Page perleguitava lui temporalmente, esso ancora temporalmente non cesterebbe mai di perleguitar lui, ed i suoi, g cost seque ne rimando il priore: Dipol composte le cose di escentiane e miselo a saccomanno. Andando poi nel Ducato dandosi alla via della Marca, accordò Pesaro, ed accordò Zedi, e-faccheggiò S. Gemini, e Narmi, ed andò a Rieti, deve ebbe naova, che Tivoli se gli era data, dove ando con tutto l'esercito, e di fi pessò nel Reame. Vedendo tanmovina il Papa il Agosto seguente questa vittoria, vinto dagli

e dall'affantio, paísò di quella vita. fu Milanele, e visse nel Papato diciotto di Vacò la Sede Apostolica 21. mesi, prima che l'altro Pontesice sosse eletto. Nel qual tempo effendo già tornato nel reame Federico, venne con potente efercino a Rome contro i Romani ribelli per la via degli acquedotti facendo gran denni infine in sù le porte. Ma mosso da prieghi de Cardinali, i queli dicevano non poter fare legitima elezione finche esso stava armato intorno-a Roma, e finchè li due Cardinali, che erano a Melfi in prigione, non erano liberati, scriffe subito che sossero liberati con tutti gli altri

prigioni, ed egli fe ne tornò pacifico nel Reame.

Trovavali in quel tempo in Italia Baldovino Imperader di costo. Costantinopoli venuto per chieser sputo al Pontesice contro a fuoi avversari, che l'aveano molto mai condotto, e vedendo, che per effer-Sede-vecente non gotes conleguir l'incento: luo, si umi-

liò con Federico, e foce si, che lo indusse a liberar quei Prelati, con patto, che riducendosi in luogo sicuro eleggessero Podo tesice un Cardinale suo amico e dipendente. Si aggiunsero anche a questo le minacce (dice il Malespini) di Luigi Re di Francia scrivendo a Federico, che dovesse lasciar liberi i Prelati del suo Reame: e queste suron le cause, sa egli li liberò, e non come dice il Collenuccio.

COLLE-NUCCIO.

Il Collegio, chi era in Roma intelo, che i due Cardinali venivano, tutti loro andarono incontra infino ad Anagni, e quivi fatto il conclave, insieme del mese di Giugno del 1242.elessero M. Sinibaldo dal Fiesco Genovele, prete Cardinale di S. Lorenzo in Lucina, grandissimo giurista, e To chiamarono Innocenzo IIII. Il quale nel Cardinalato era amicifiimo di Federico. Il perchè subito li corlero più messi a gara a pronunciarli la letizia di tal elezione. Ma egli solo, essendo tutti gli altri fuoi allegri, fi dolfe, e pronostico, ch'avea perduto anglament amico Cardinale, il qual fatto Papa li saria nemissi, conte fu poi. Perchè avendoti Federico mandato li suoi due primi uomini gludici della corte ambalciadori, cioè M. Tadeo da Sella, e M. Piero delle Vigne, credeva tuttto il mondo che la pace universale dell'Imperio, e del Sacerdozio allora dovoste seguinas Ná Innocenzo mando occultamente un M. Rainero Cardinale con gente di arme, e tolse Viterbo, il quale si tenea per l'Imperadore. Onde Federico venne con l'esercito nel patrimonio contro Viterbo, e trattato certo accordo per alcuni Cardinali, lasciò Viterbo, e sornì Monte Fiascone, ed'indi andò ad Acquapendente, e stando quivi, mandò l'Imperadore di Costantinopo. li Balduino, che allora era seco, ed il Conte da Tolosa detto di Santo Egidio, e li due giudici predetti della sua corte a Roma a trattar la pace col Papa. Quello che in secreto trattasse. ro non trovo scritto. Questo si fa, che la settimana Santa il Conte di Tolosa, e li due giudici col mandato matentico di Federico, che sa letto in cappella, giurarono che Federico starebbe in ogni cofa alla obbedienza del Pontefice.Onde nella predica 🕏 zion pubblica Federico su pronunziato Principe Cattolico, e la fama ando per tutto, Federico esser d'accordo col Papa. Onde gli fece aprire sutti i passi, per li quali volevano andare a Roma .

ma ma pare che effendo la settimana Santa, e li di di penitenza, e di Pasqua, fossero fatti questi atti dimostrativi di pace, e di concordia, ma che nondimeno restassero molte cose a conchiuderfi. Per la qual cosa li predetti tre Ambasciadori mol. te volte andarono poi a Roma, e tornarono per fornire quello che avevano cominciato della pace. Ed effendo persuasi, che finche'l Papa stesse in Rossa, mai concordia non seguirebba: fu operato che 'l Papa venisse a Cività Castellana, e l'Imperadore in campo nel tetritorio di essa. Stando in questo modo i due Principi, e andando ogni di messi da una corte all'altra, un dì il Papa se ni andò occultamente a Sutri menando seco gli Ambasciadori Genovesi, i quali erano venuti a farli riverenza a Cività, e ordinò che le loro galce ch'erano ad Oftia, con le quali erano venuti, fossero menate a Cività vecchia, e tacitamente la notte della vigilia di S. Pietro 1244. accompagnato da sette Cardinali, e altri Vescovi, e prelati, e deposti i panni chericali, armati con filenzio si partirono. E giunti a Cività vecchia, e montati nelle predette galce, alla volta di Ganova se n'andarono; lasciando Federico deluso, il qual veduti questi modi del Papa , sormi tutte le terre del patrimonio, e le terre intorno a Roma, le quali esso tenea, e a Pisa se ne venne, e mando. Pietro delle Vigne a confermar le cose di Parma per li molti, e gran parenti che vi avea dentro Innocenzo Pontefice. Dipoi confermate le cose di Toscana, montato sopra l'armata de Pifani le ne andò nel Regne di Napoli.

Pronosticò l'Imperador Federico, secome dice il Collenuccio COSTO · che Innocenzo IV. li sarebbe nemico, ma come scrive il Platina, perchè conosceva esso Federico la virtù, e grandezza d'animo d' Innocenzo, 此 quale prima che sosse Papa gli era stato affai domeffico, e familiare, onde dubitava, che non li domane

dalle conto della vita paffata.

Leggasi il medesimo Platina nella vita del sopradetto Innocenno, e. Messia in quella di Federico II. i quali scrivendo affai diversamente dal Collenuccio dimostrano la giustizia del Pontefice, e la perfidia, e la frede di Federico. Imperciocchè il Gollenuccio a chi ben l'offerva, dà in alcuni luoghi a divedere quello, che nel terzo libro accennammo, cioè, ch' ei . Tom.I.



yuol difendere la parte de Svevi contro a quelle de Pontefici.

Innocenzo condottoli da Genova a Lione in Francia induste NUCCIO. il Concilio universale, e ogni di nelle predicazioni pubbliche chiamava ad alta voce Federico che comparisse a sua disensione al Concilio. Federico fatti li tre di di Palqua in Capua l'anno 1245. parti del reame, e venne a Terani nel Ducato, e indi mandò a dare il guasto a Viterbo; poi venne ad Amelia, e Acquapendente, e Siena, e Pila, e indi per Lunigiana, e Pontremoli. Parma, e Breffelle. E quivi passato il Pò per il ponte, andò a Casal Maggiore, e di là a Verona. Ma prima che partisse da Parma; mando il Patriarca d'Antiochia, che nuovamente era venuto di Soria, e l'Areivescovo di Palermo, e M. Tadeo da Sessa suo Giudice della corte, e due altri Dottori Cremonesi al Concilio per trattar la concordia tra il Sacerdozio, e l'Imperio. E dall'altro canto ordinò ad Enzio Re di Sardegna, suo figliuolo, e a Federico Principe d'Antiochia, pur fuo figliuolo, che con l'elercito andasse a dare il guasto a Piacenza. In Verona tenne solenne corte, ove su Corrado Re d'. Alemagna suo figliuolo, e i Principi Alemanni, e Balduino Imperadore Costantinopolitano, il quale chiamato al Concilio per il Reame, e per la Marca, venne a Verona a parlare a Federico, e da lui su licenziato, ed esortato a dar savore alla concordia appresso il Pontesice.

> Mosse poi verso Cromona l'Imperadore con intenzione di traeserirsi ancor esso personalmente a Lione, e in Cremona sece Cavaliere Federico suo figliuolo predetto, e di sua mano li cinse la spada. Poi con onorevol compagnia movendosi per Lione, si conduste infino a Torino. In quel mezzo gli pratori di Federico appresso il Pontesice che s'affrettava alla sentenza, istavano che s'aspettasse la persona, e presenza dell' Imperadore, e non poterono ottenerlo, anza il Pontefice avendo già proposto nell'animo quello che volea fare, per provvedere al pericolo de' suoi, scrisse in secreto a tutti i suoi amici, e parenti, i quali molti, e nobili avea in Parma, che sebbene dovessero ascir nodi, si levessero incontanente con tutto il lor meglio di Parma. La qual cola intela effer fatta, senza più differire, sulmino la

۲.

sentenza della deposizione contra Federico senza udire, o ammettere unisiazione, ovvero offerta alcuna, che i suoi mandatari facessero. E in quell'anno partirono da Parma, e dalla divozion dell'Imperio Girardo da Correggio, e i suoi sigliuoli, e gli altri di casa Correggiese, e M. Bernardo de' Rossi.

A confusione del Collenuccio, che tanto perfidiolamente la costo. tiene contro a' Papi in difesa di Federico, metteremo gift alcuine delle principali cagioni , per le quali fu scomunicato Fedirico de Innocenzo, secondo che le scrive il Malespini, il Vil-Lini, S. Antonino, il Corio, e più diffintamente il Sigonio, e furon queste. Quando la Chiesa lo investi del Reame di Sicilia. di Puglia, e dello Imperio, giurò esso Federico pubblicamente. e solennemente di restituire alla Chiesa tutte le sue giuridizioni, di darle il dovuto censo, e di disenderla in ogni sua occorregga; poi sece tutto il contregio, a su spergiuro, anzi a torto sellatho Papa Gregorio XI, e' luoi Cardinali con sue lettere mandate per tutto il Mondo. E. d'alcone di queste il Collenue. cio si ferv) per iscudo in prò di Federico, il che à delle cose fatte col suo solito giudizio di buon giurista, che per disender la ragione del suo cliente produce le invettive di quello contro all'avversario. L'altre cagioni surono, l'aver egli rotta la pace alla Chiesa, non ricordandosi delle passate scomuniche a lui rimelle, oltre che avendo in quella pace promello di non offenalcun modo coloro, che contra di lui avean tenuto dalle Liela non ne offervò punto, perche li disperse tutti, o per morte, o per chilio tanto essi, quanto le ler samiglie. Teneva occupati per forza lenza lasciarli possedere a' lor legittimi Prolati undici Arcivelcovadi, e più Velcovadi, e Badie, facendo tuttavia forze, violenze, e grandi estorsioni alle persone sacre, E finalmente ageva commello quel sacrilegio di aver satto pren-dere quei Cardinali, e tanti altri Prelati dell'armata Pisana. e temptili in diverle carceri, senza ch'ei su macchiato altresì di

"Ma il Collennecio per far parer la ragione dal canto di Federico, tace i primi femi della discordia tra lui, e'l Papa Innocesso, il quale subita eletto Pontesice, gli sece amorevolum.



mente intendere, ch'egli era per venir seco ad ogni buono accordo, pur ch'ei si purgasse delle passate colpe, e restignisse ciò che teneva occupato della Chiesa: ma non dandovi oretchio Federico, anzi avendo, come dice il Sigonio, insolentemente dispregiata quell' ambasceria, ne segui, che Innocenzo prese altra via per ricuperar quel, ch'era della Chiesa, e così sattogli ina undere da Viterbeli non poter più patire il grave dominio di Federico, si servi dell'occasione, e ebbe quella Città, essendo prima di ciò seguito quanto s'è detto. Veggasi, oltre agli autori predetti, la vita di Papa Innocenzo IV. scritta in un particolar volume da Paolo Panía, e data fuori poco fa da noi. dove appieno le differenze di questi due supremi Principi si scrivono.

Veduta la risoluzione del Pontefice Federico, e che 'l dise-NUCCIO. gno suo del comparire a Lione non succedeva, congrego tutta la milizia Imperiale del Piemonte; e sece molte correrie, e danni a Milanesi, e tornò a Lodi, ove sece cavare un'ocshio per une a 60. balestrieri Genovesi, che surono satti prigiosi nel guafto di Milano. Poi paísò in Tofcana l'anno 1246: En allora Fironze divisa in parti, e la Città in armi. Onde per componere le cose loro, una parte, e l'altra gli venne incontro, e fi diede la terra, e pieno dominio di essa. Per la qual cosa il Conte Pandosso, ch'era Capitano in Toscana, per l'Imperio, entrò dentro alla Città con tutto l'esercito, e insieme con M. Tadeo da Sessa, ch' era allora tornato da Liodes no la terra, e secene Podestà Federico figliuolo dell'Impet il quale dalla Città, e di tutto il contado tolse il giuramento di fedeltà; e stato un pezzo a piacere per il contado, lasciando in suo luogo un'altro Podestà Genovese, si partì, lasciando Firenze nel dominio dell'Imperio.

> Federico Imperadore in questo mezzo si stava a piacere con falconi a Groffetto in Maremma di Siena, con intenzione di ripolarsi alquanto, e ricrearsi in quel luogo, quando gli fu scoperto un trattato d'alcuni Baroni del Regno contra la persona, e stato suo. Capi del trattato erano Pandolfo da Fasanella, e Giacomo da Morra; Compagni nel tradimento erano Tebaldo, Guglielmo, e Francesco da S. Severino, Ricciardo, e Roberto

de Fafanella, Gaffiedo da Morra, e Gisolso da Maima. E sveano con loro indotto un' Andrea Cigala Capitano molto amato da Federico, e era posto l'ordine d'ammazzarlo. Finalmente per avviso del Conte di Caserta, il quale gli mandò un suo messo secreto, chiamato Giovanni da Presenzano, mindolso, e Giacomo, ch' erano appreffo l' Imperadore, se ne stiggirono dalla corte, gli altri tutti co'lor feguaci occuparono due castella in principato, Scala, e Capaccio, e in quelli, si secero sorti, e si servitori, amici, e soldati di Federico, che a mevarono in quel paele, subito si strinsero insiette con grande mezo alla persecuzione de' traditori, e in pochi di ottennero Scala, a Capaccio vi stettero dal principio di Priniavera fino al Luglio, e finalmente lo vinsero per forza, e fu saccheggiato, e bruciato; s gli shitanti tutti grandi, e piccioli mandati a fil di spada. I traditori ridotti nella rocca, furono prefi a man falva, e della n quale secondo le leggi civili si dà ai parricidi, che l madre necidono, furono puniti. Perciocche cuciti cane, una feimit, un gallo, e una vipera, furono gittati in mare: acciocche privati dell'ulo di tutti gli elementi, fossero ancer vivendo da quegli animali infieme mimici, e per fame ratigioti lacerati, e confumati. Federico in quel mezzo nel reame si ridusse per comporte le cose per la novità di questo caso turante e oltre Capaccio, Altavilla ancora fu disfatta, e quanvargno in quarto, e quinto grado attenenti a i tradito-Allani impo cavati gli occhi, e poi furon bruciati; in modifiche qualitatto il Regno di tal vendetta senti.

Avea Innocenzo, poiche ebbe data la sentenza della deposizione di Federico, fatto eleggere Imperadore in suo luogo il Lantgravio di Turingia. Ma Corrado per sorza d'armi lo tenne, che mai mana potè entrare in Alemagna, anzi morto in breve tampo, Carrillo entrò in possessione di certi suoi beni di valuati cento dilla marche d'argento: e avendo gli elettori in luogo della disconti per commissione del Papa eletto Guglielmo Gente di Olema, ancor egli in breve spazio meni, sicchè niuno innanzi, o dopo Federico ebbe sorza d'imperare. In questio mezzo estirpati in tutto i traditori, Federico uscì suori alla

compagne con un potentifimo efercito, e comando che can' un fosse in punto per tornare in Lombardia a domare i ribelli; perochè aveva inteso, che il Papa voleva venire a Genova, ed a Milano, e col nuovo eletto Imperadore ricuperare Lombardia. e Romagna, ove gli ecclesiastici saceano sama, ch'egli era in modo rinserrato nel reame; che più non ne poteva uscire. Ve nuto adunque in campo, e congregati tutti i iuoi Capitani, e Baroni, e Legati delle comunità, sece un parlamento, ovvero dieta:-nella qual denunciò la sua andata in Lombardia, e costitul Luogotenent nel reame Errico picciolo suo figlinolo, il quale aveva avuto della forella del Re d'Inghilterra, e li diede un gran numero di baroni al suo consiglio, che lo avesfero a governare, e Federico suo nipote figliuolo, che su già del primogenito suo Errico, che morì in prigione lo fece Capitano sopra le genti d'arme, dandoli mille uomini d'armi, e mille balestrieri a cavallo, comandandoli che annocdesse nel satto delle guerre secondo il consiglio de baconi, a quili lasciava al consiglio, e governo del Regno; e Federico suo figliuolo Principe di Antiochia costituì Capitano di Toscana. e di Maremma infino al Ducato, e la Marca, e la Romagnac e dichiaro Enzio Re di Sardegna general Legato di tutta Italia, come era prima; e Riccardo Conte di Cività di Chieti; pur suo figliuolo creò Capitano generale nella Marca, nel Ducato, ed in Romagna, deputando a tutti certo numero di gente d'acmi. Poi fece che tutti giurarono fedeltà, e di bene contrare gli uffici, comandando a tutti i sudditi, che li prestassimo piene obbedienza. Ordinate le cose in questa forma, disciolse la dicta, e per la rie, che altre volte aveva fatto, componendo le cose delle terre, che avevano bisogno di risormazione, a Siena, a Pisa ed a Cremona pervenne,

Fermato in Cremona il suo proposito Federica di trasserira personalmente a Lione, per concordarsi col Papir, sece una mitabile comitiva di uomini togati, setterati, e militari, tutti eccellenti, in tanto numero, che mai d'alcuno Imperadore si legge, nè antico, nè moderno sacesse la simile. E con questa mosse da Cremona l'anno 1247, e andò a Torino, ove tenuto corte solenne, e satta una bellissima dieta, mandò onorati amba-

fcia-

£

Sciadori al Re de Francia, facendogli intendere la sua andata a Lione, per impetrar pace, e concordia col Pontefice, e mise alla via de monti la camera, e mascalcia sua, la quale già due giornate era camminata innanzi, quando ebbe avvilo che li morulciti di Parma con gli altri ribelli dell' Imperia, Brescia. ai, e Piacentini col Legato Apostolico, crano entrati in Parma dal mese di Giugno, ed aveano occupata la Città, e morto Errico Testa, che in quella era Podestà dell'Imperio. Intela questa novella Federico, mosso da sdegno, e surem, rivocò l'andata di Lione, e con tutte le legazioni, ed ciercito, e compagnia, ch'aveva con se, ritornò a Parma; interno alla quale con uno esercito di sessanta mila persone si pose in assedio, e per per potervi star sicuro vi edificò in brieve tratto all'incontro un'altra Città di legname, e terra, la qual chiamò per nome Vistoria: e vi dedicò una Chiefa sotto il titolo di S. Vittore, communatione di essa, e saceva battere una moneta, la qual cificato Victorini. Fu la lunghezza di questa Città 800. canne, e di lambezza, 600, ed era la canna di 9. braccia, ed avel otto potte, e le fosse larghe, e prosonde d'intorno, nelle quali mise l'acque, che prima a Parma correvano, sacendo in essa abitazioni, e corti, e piazze, e botteghe, e tutte l'altre cose a-forma d'une Città di molti anni.

Stando nella Città di Vittoria all' assedio di Parma Federico, due novelle ebbe vittoriose; prima che il Conte Roberto da Castiglione, vicario Imperiale nella Marca, che stava a Maccerata, avesta rotta ad Osimo l'esercito ecclesiassico, del quale era dega un Marcellino Vescovo d'Arezzo, ed aveva preso, e poste in serri detto Marcellino; e fatto gran numero di prigioni, e morti da quattro mila nomini, e guadagnate molte bandiere della Città ribelle, che tenevano con esse, e massime d'Anconitani; e era quelle la basidiera, che mandò a donare Emanuello Imperado costantina politano agli Anconitani, quando li sottrasse dalla obbedienza di Federico Barbassissa. La seconda novella su, che d'anno e 248. del mese di Gennaro i Guelsi, e Gibbellini di Firenze si levarono in armi tra loro, ed una delle parti aveva posto succo nelle case dell'altra; talmente, che mille case erano bruciate. I Sibellini chiamarono al loro ajuto Fo-

derico Principe d'Antiochia, il quale essendo governadore di Toscana due miglia lontano dalla terra si ritrovava, ed entrato dentro corse la terra per l'Imperadore suo padre. Li Guessi impauriti, lasciate le lor robbe, mogli, e figliuoli, si ridussero a Bologna, e non volendo tornare a giurare sedeltà, surot no banditi, e il loro avere alla camera imperiale consistato, e rovinate lor le case, e Firenze si rimase al dominio dell'Imperio.

COSTO.

Negli annali di Genova si legge, che l'anno 1247. una galea di Portovenere prese uno galea Napolitana, della qual'era Capitano Alessandro di Gennaro, carica di prigioni di gran conto, che Federico saceva condurre a Savona, la qual galea menata a Genova: suron quivi liberati quei prigioni, e ritenuto il Capitano con dugento uomini. Il che si è detto, perchè questra cosa corrisponde alla rotta dell'esercito Ecclesiastico ad Osinao accennata di sopra dal Collenuccio, ove suron satti quei tan-

ti prigioni.

COLLE-NUCCIO.

Ma non fu lunga la letizia di tal novella. Percioschè non ancor ben forniti li due anni dell'assedio, essendo stato d'infermità alcun di gravato Federico, poi ch'ebbe preso alquanto le forze, uscito con forse cinquanta cavalli di Vittoria, ando per ricreazione ad uccellare a'Falconi l'ultimo di di Febbrajo del detto anno 1248. Ed il resto dell'esercito tra per l'assenza dell' Imperadore, e tra per troppò vigore poco stimando gl'inimici, ancora essi vagabondi, ed oziosi se ne andavano. Da questo presa occasione il Legato, ed il popolo di Parma con tutto il suo sforzo usci fuori all'improviso, ed assaltò il campo dalla parte di sopra di Vittoria, e non di verso Parma, ov'era meglio munita. La campana ch'era sopra una torre di guardia di Vittoria, suonando a lungo su intesa da Federico. Onde subito volando al soccorso trovò che i Parmigiani, che aspramente combattevano contro al Marchese Malaspina, che era stato il primo affaltato, e animofamente fi difendeva. Il perche fubito mandò al soccorso suo. Vedendo questo i Parmigiani, satto un grosso squadrone corsero verse lui. Federico vedendosi con pochi a gran difvantaggio, si ridusse alle sbarre, ed entrò in Vittoria, facendo le provvisioni in tanta tumulto postibili. Ma i Parmigiani bruciaciate, e rotte le sbarre, e ripari con gran moltitudine, e empito per forza ancor essi entrarono in Vittoria, tagliando a pezzi
quanti lor ne venivano innanzi, come disordinati; tra i quali
su Messer Tadeo da Sessa nominato di sopra Giudice della corte. Federico, poichè su stato un pezzo, vedendo la cosa senza
alcun rimedio perduta, nè si trovando appresso più che 14. Cavalieri, con essi se ne uscì di Vittoria, e ando verso il Borgo
di S. Donnino. I Parmigiani perseverando nella battaglia, secero gran strage; ma con gran satica, ed uccisione di molti
lor propri vinsero il Caroccio dei Cremonesi, il quale sece asprissima, e sanguinosa disesa. All' ultimo Vittoria su vinta, e la
camera, e la cappella, e la cancellaria, e la corona, ed ogni
preziosa cosa dell' Imperadore, tutto su guadagnato da' Parmigiani a man salva, e Vittoria bruciata, e le sosse riempite, e
spianate, ed in luogo apparente questi due versi vi posero.

Per te Rex alma cessit Victoria Parma.

Antiphrasi dicta cessit Victoria victa.

STORY AND THE PARTY NAMED

I quali versi tradotti in rima volgare, potrebbono in questo modo in effetto tradursi.

Per te Dio, Parma ha la Vittoria estinta.

Vittoria detta per contrario, e vinta.

Al Caroccio dei Cremonesi, il quale in dispregio secero tirare agli asini in Parma, scrissero questi altri due versi.

degra aver e que cuito an aux

Carocii flet damna sui miseranda Cremona. Imperii Federice tui sugis absque corona.

E questi ancor potrebbono in questo modo volgarmenre dirfi.

THE ALL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PARTY OF

Piange il Caroccio fuo melta Cremona.

Fugge l' Imperador fenza corona,

L'Imperadore dopo si notabile danno niente perduto d'animo, te

se ne venne à Cremona, al quale le semmine, ed i sanciulli con tutto il popolo vennero incontro lagrimando, e ringraziando. Iddio, che da tanto pericolo l'avea liberato. Egli confortatili andò a Guastalla, e al ponte di Bresselle, trovò sil Re di Sardegna suo figliuolo con li suorusciti Ferraresi suoi sedeli, che aveano dato una gran rotta a' Mantovani nel fiume Pò, i quali venivano al soccorso di Parma, ed aveano prese 50. barche, e 200 uomini di loro, e impiccatoli sopra la ripa del fiume, e lasciando alla guardia del ponte buon numero di gente, mandò il Re di Sardegna il Lunigiana ad afficurare quella strada, la quale pareva che tendesse a ribellione, ed egli se ne tornò al Borgo di S. Donnino, per rimettere insieme le reliquie dell'elercito con intenzione col tempo di ritornare a Parma. E stando nel borgo il Lunedì Santo ebbe una gran somma di denari, i quali gli mandò Caloranne Battaccio fuo genero, ed intese il Conte Riccardo suo figliuolo aver dato una rotta di due mila, tra presi, e morti a Cività nuova nella Marca d'Ancona, ad Ugolino di Novello, Capitano ecclesiastico, ed a Pandolfo da Fasanella, ed a Giacomo da Morra traditori regnicoli, de quali abbiamo detto di sopra, e il detto Ugolino esser stato morto insieme con Mazzeo da Fasanella fratello di Pandolfo.

Partito poi dal Borgo S. Donnino, Federico tuttavia provedendo al rimettere dell'esercito, si ridusse a Cremona l'anno 1249. del mese di Settembre, ove ebbe avviso, il Re di Sardegnà aver espugnato un castello di Reggio, chiamato Arolo, ed aver impiccato innanzi alle porte d'esso 97. ribelli dell'Imperio, i quali dentro vi aveva trovati. Nondimeno vedendo Federico tutta la Lombardia volta a ribellione, e le difficoltà grandi in quelle parti, e tra alcuni de'suoi qualche spirito di tradimento, e tra gli altri in Pietro delle Vigne, il quale era Giudice della corte, e secretario, e il primo uomo che appresso di se avesse, onde lo sece pigliare, e nel mese di Aprile seguente si parti di Lombardia, con intenzione di andare in Puglia, e poi tornarvi l'Agosto seguente.

Passando adunque per Toscana il Principe d'Antiochia suo figliuolo co'Fiorentini a campo a Caprara, ove si erano ridotti i Guelfi, suoi ribelli, i quali a' ingegnavano di sar ribellate

ين ند د

tutta la Toscana, e massimamente il Castello Si Miniato; là sece dar la battaglia, e espugnarlo; e i Guelsi satti prigioni ordina-

rono che si menassero teco nel Regno.

E perchè quelli da S. Miniato corrotti da Guelfi aveano prefo già il veleno della ribellione, e vacillavano in modo, che non era da aver fede in loro, nè voleva l'Imperadore perdervi tempo attorno, deliberò con affuzia averli ; la qual fu in questo modo. Egli distimulando la perfidia loro, tolle buon numero de' suoi migliori soldati fedeli, e animosi, e feceli incatenare in modo, che se fossero prigioni Lombardi, e sece caricare i muli di molti forzieri pieni di armi d' ogni forta, e coprire le some di tappeti, e coperte in quel modo, che portava la camera, e salva roba sua, e quelli simulati prigioni con Pietro delle Vigne innanzi, il quale era veramente prigione, e ben ligato, e tutte dette fome di forzieri mandò con fuoi messi fida. ti a S. Miniato, che diceffero a quegli uomini per parte fua. che non avendo in Toscana l'Imperadore la più fedele terra di S. Miniato, ne in chi più si fidasse, volendo andare con prestezza senza impedimento nel Regno con intenzione di tornar presto, vi mandava questi prigioni, ch'erano d'importanza', e la più cara roba fua, e li pregava, che volessero conservargli ogoi cola con diligenza, fino alla tornata . I Samminiateli vedendosi l'Imperadore armato appresso, ancorche si sentissero sospetti, stimando, che non poteano perdere in tutto partendo l' Imperadore, e lasciando lor quella roba, e quei prigioni, dissimularono ancor esti, e dimostrandosi molto sedeli, accettarono ogni cola con buon volto, e nella terra gl'intromisero. I buoni foldati quando lor parve tempo secondo l'ordine dato, in un momento buttarono in terra le catene, le quali erano in modo acconce, che subito si scioglievano, e presero l' armi valorosamente gridando Imperio , Imperio , ammazzando uomini , e pigliando le porte, e intromettendo l'elercito, presero subito il Castello, e li traditori morti, e le lor case ruinate, su stabilito quel luogo al dominio dell'Imperadore.

Fatto questo, nel medesimo Castello di S. Miniato sece cavare gli occhi a Pietro delle Vigne, il quale essendo stato il primo uomo di corte, e notissimo a tutto il mondo, non po-

V 2

tendo sostenere di vivere più senza occhi, e stimulandolo le coscienza, dell'aver tradito il suo Signore, se medesimo in conspetto pubblico ammazzò. Questo sine ebbe Pietro delle Vigno; nomo giurista di molta dottrina, e sperienza tra i pochi di quei

tempi nominato.

Lasciando S. Miniato Federico, per il cammin dritto, senza toccare il territorio Fiorentino, se n' andò a Siena, e di là in Puglia a Foggia l' anno 1250. ove intese il Re di Sardegna suo figliuolo, essendo stato chiamato da Modanesi per sussimente combattendo essen stato preso, e menato a Bologna in prigione il mese di Maggio; e per questo il Legato Apostolico, e l' altre genti ecclesiassiche, e Guessi per Lombardia, e per Romagna, e per Toscana, come libere per l'assenza sua, e prigionia di Enzio, scorrere il paese, e per forza, e per accordo tutti gli stati Imperiali andar ribellando, e voltando. Onde Federico con più animo che mai, si diede a far denari, e gente d'armi per tornar posentissimo in Lombardia.

E non è dubbio ch'egli avrebbe, satte grandissime cose, se "I comun fine degli uomini-in-quell'anno infelice, e avverso non vi si sosse interposto, contro all'opinione, e credere suo. Insperocchè essendo ancor fresco di età, e vigoroso, era stato perfuaso di non aver a morire altrove, che in Firenza, ovvero nel territorio Fiorentino, e però nel prossimo suo ritorno, il quale fece di Tofcana-in Puglia schivò il paese Fiorentino, effendo avvertito da un di Inatore, il quale diceva d'aver ragionamento con uno spirito, ch' egli aveva a morire in Fiorentino. Onde infermato gravemente di febbre in un castelletto sei miglia lontano da Lucera in Puglia, chiamato Fiorentino, come quello, ch'era d'acutissimo intelletto, e ben sensato, ricordandosi del pronostico, e di questo nome Fiorentino, conobbe il fine suo esser venuto. Per la qual cosa prima si ridusse in colpa, e in mano dell' Arcivescovo di Palermo, e molti altri religiosi, con consiglio ancor d'uomini prudenti si pose nelle mani di S. Chiesa, giurando di stare, e obbedire ad ogni comandadamento di essa, e secondo il rito Christiano si consessò con tanta contrizione, che scrive Mainardino Vescovo d' Imola, il qual qual ridusse in iscritto molte cose di Federico, che per tale confessione si può credere, ch'egli fosse eletto di Dio : e Guglielmo di Podio scrive nelle sue Croniche, e riserice il Dandolo nella sua istoria, che dolendosi degli errori suoi alla morte Federico, sece la proibizione a' suoi del fare l'esequie onorate, e pompose, secondo il consueto Imperiale.

L'indovino accennato dal Collenuccio, che prediffe la morte COSTO, a Federico, fu (fecondo il Landino) Michele Scotto famoliffimo aftrologo e mago, di cui fa menzione Dante nel 20. canto dell' Inf. e del cui configlio (perchè aveva uno spirito familiare) si serviva spesso Federico, il che era l'ornamento dell'

altre que virtu.

Fece poi testamento, nel quale lasciò molte migliaja d'once COLLEd'oro a' Cavalieri Templari di Gorusalemme, e Ospitalari di S. Giovanni, e per soddissazione de' lor frutti de' benefici, ch'aveano nel Regno, i quali mai duranti le guerre non aveano riscossi.

Poi lasciò un'altra gran quantità di denari alla ricuperazione di Terra Santa, la quale si avesse a spendere secondo il parere, e provvisione di detti Cavalieri. A tutti i suoi nemici ribelli, e insedeli dell'Imperio con pia contrizione di cuore perdonò, suorchè a' Regnicoli, rimettendoli alla determinazione della giustizia; comandando a' figliuoli, che sossero liberati tutti i prigioni, che in qualunque luogo del Mondo si ritrovassero ritenuti per sua commissione; ordinando appresso, che tutte le terre, che di ragione appartenevano alla Chiesa, e tutte le ragioni delle Chiese sossero liberamente restituire.

Lasciò erede universale nel Regno di Napoli, e in tutto l' Imperio di Roma, suo figliuolo Corrado Re d' Alemagna. Ad Errico minor figliuolo ancor legitimo, lasciò il Regno di Sicilia oltra il Faro; il qual però avesse a tenere secondo la volontà di Corrado predetto, e lasciogli centomila once d'oro. A Federico suo nipote figliuolo d' Errico maggiore, suo primogenito, che morì in prigione, lasciò il Ducato d' Austerich, e dieci mila once d'oro. Mansredi suo non legittimo figliuolo, Principe di Taranto, lasciò bailo, e governatore per dieci anni dell' Imperio da Pavia infin per tutto il Regno di Puglia, in

luego di Corrado, eccetto se Corrado si ritrovasse in persona nel Regno. Pur comandando a tutti gli altri suoi figliuoli, che in ogni cosa sosse obbedienti, e sedeli a Corrado, come vero Re, e Imperadore. E in questo modo avendo soddissatto al Mondo, e a Dio, con dare quello ch'era di Cesare a Cesare, e l'anima che è di Dio, raccomandandola a Dio, devotamente passo di questa vita, avendo vivuto anni 54. e Imperadore 33. lassiciando da parte la fassa opinione d'alcuni che scrivono essere stata sama che Mansredi suo figliuolo, col ponergli un custino sopra la bocca gli accelerasse la morte; non avendo tal cosa possibilità nè verisimilitudine alcuna, e trovandosi scritto il contrario da uomini ecclesiastici scrittori di quei tempi.

costo.

\* Molto prontamente, come s'egli fosse stato un Vangelista, chiama il Collenuccio salsa d'opinion di coloro, che scrivono la morte di Federico essere stata ajutata da Mansredi, con dire, che tal cosa non ha nè possibilità, nè verisimilitudine alcuna, come se Mansredi non sosse stato uomo, per cagion di regnare, da sar questo e peggio. Mon seo egli attossicar Corrado suo fratello, e Federico suo nipote? Non tentò di sar il medesimo a Corradino, parimente suo nipote? Che maraviglia è dunque, che egli accelerasse la morte al padre? il che scrivono tutti gli autori citati quì da noi per più veraci del Collenuccio, e con essi anco S. Antonino,

COLLE-NUCCIO.

Morì adunque Federico il di di S. Lucia 13, di Dicembre, l'anno 1250, in Fiorentino Castel di Puglia, e non in Fiorentino di campagna di Roma, nè in territorio Fiorentino esempio non nuovo della fallacia degli spiriti demoniaci, e del non potere schivar la morte schivando Firenza, e lo spirito divinatore sotto consusione di un medesimo nome la curiosità di Federico venne a bessare.

Manfredi fece con somma pompa, e onore portare il corpo suo in Sicilia a Monreale sopra Palermo, e quivi onoratamente seppelirio, Sopra la sua sepoltura tre versi in testimonio della sua virtà, e grandezza surono scolpiti, composti da un sacerdote Aretino, i quali a molti altri Epitasi presentati da dotti di que'

tempi furono prepolti, e sono quelti.

Si Probitas, fensus, virtus, res, intellectus. Nobilitas orti, possent resistere morti; Non foret entinctus Federicus, qui jacet intus.

Suonano in lingua volgare questi versi così,

Se nobiltà, virtà, robba, intelletto, Contra'l morir valesse, Federico, Già morto non faria, che è quì ristretto.

\* Ma il primo verso non si legge così nel Malespini, e in sosto

altri autori più antichi del Collenuccio.

Avendo noi di questo inclito Re detto, quanto appartiene COLLEal proposito nostro intorno al Regno di Napoli, non sarà inconveniente per riverenza della fua virtu fare un brieve raccolto di lui, essendo stato uomo valorolissimo, e di lui variamente trovarli scritto; e chi bene, e chi mal ne dice per esser imputato dagli scrittori ecclesiastici persecutore della Chiesa, tuttavia di lui dicono questo gli autori, e anco i reputati, e fanti uomini, cioè, che fu bello, e formolo della persona, di giusta flatura, e membri quadrati, di pelo alquanto rosso, e volto allegro. Ebbe grandissimo sentimento naturale, e su prudente sopra tutti gli uomini, perito artefice di tutte le arti mecanice, a che egli per ventuta ponesse la fantasia. Dotto in lettere, ebbe più linguaggi, perchè parlava in lingua Italiana, Latina, e Volgare, Germanica, Francele, Greca, e Saracinelca. Magnifico, liberale, e magnanimo, grandiffimo rimunerator de' beneficj , e d'uomini fedeli ; feverissimo vendicatore della perfidia. Per tutte le nobili Città del Regno di Puglia, e dell' Isola di Sicilia, sece sare nobilissimi edifici, che farebbe superfluo a raccontarli; ma tra gli altri in Abruzzo. la Città dell' Aquila, in Napoli il Castello di Capuana, la Torre, e il Ponte di Capua, il Castello di Trani : in Toscana, il Castel di Prato, e la Rocca di S. Miniato, in Romagna la Rocca di Cefeha, di Bertinoro, di Faenza, e di Cervia, palazzi, e Chiefe per tutto.

Tra gli altri edifici fatti da Federico II, in Regno, vi fu, COSTO.

come scrive il Villani, il Parco di Gravina, fatto apposta per le uccellagioni, il che dice quello Autore al 1. cap. del 6. libro, soggiungendo che la state Federico se ne stava per conto delle cacce alla montagna, cioè a Gravina, ed a Melfi, e'1 verno a Foggia. Ma in che luogo di Gravina questo Parco si fosse, io non ardirei d'affermare, crederei ben'essere stato alla Pescara, ove per la comodità dell'acqua suol' esser del continuo gran concorrenza di varie sorti d'uccelli. Un miglio distante da Gravina, per andare alla Pescara è il Castello sopra un picciol colle, e comechè dalla lunghezza del tempo, e dal non essere abitato sia mezzo disfatto, si vede pure alla magnificenza dell'edificio essere stata opera di gran Principe, siccome da tutti e paesani s'afferma essere stato edificato dall'Imperador Federico, il che hanno essi per continuata tradizione, di modo che non dubito cotal luogo essere stato satto da Federico più tosto per una stanza da campagna per uso delle cacce, che per Castello, come i Gravinesi lo chiamano. E per lo medesimo effetto è poi stato adoperato da Duchi di Gravina, i quali tenendovi alla muta i falconi, quando poi era il tempo delle uccellagioni si facevano levare in aria gli aironi, ed altre sorti di uccelli dalla vicina Pescara, e dal predetto Castello gli scapolavano i falconi incontro, e però credo in quel luogo effer stato il sopradetto Parco.

COLLE-

Compose molte leggi ad onore della fede Christiana, e con-NUCCIO. servazione della libertà ecclesiastica, e per la sicurezza d'Italia, e in favore dell'agricoltura, e de' naviganti, e in favore degli Audenti, e letterati, de'quali su sommamente amadore. Le quai leggi tutte sono inserte, e approvate in un libro di ragion civile, chiamato Codice Justinianeo. Fece raccorre un libro di leggi approvato, e che per gli studi si legge; chiamato l' uso de feudi, ovvero decima collazione, e fimilmente in un altro libro le costituzioni del Regno. Fece tradurre quello, che sino a questi nostri tempi si è letto, e legge per gli studi delle opere d'Aristotile, e di medicina di lingua Greca, e Arabesca, mandolle a presentare allo studio di Bologna, come per le sue epistole appare. Istituì lo studio universale a Napoli con molti privilegi, i quali ho letti, e veduti, e vi convocò Dot-

tori di tutte le facoltà. Ebbe appresso di se sempre nomini dotti; tra quali fu ancora fuo generale giudice della corte, Rofredo Beneventano nostro giurista, le cui opere ancor si leggono : Fu valorofo nell'armi, e invitto d'animo. Ma quello, che a grande, e solo vizio gli su imputato, si è, che su troppo amadore di femmine, e ebbe molte concubine, e aveva con fe una greggia di belliffime giovani; e sopra modo si diletto de talconi. Ebbe tre mogli , Costanza sorella del Re di Castiglia , Jolante figliuola del Re di Gerusalemme, Isabella sorella del Re d' Inghilterra, di tutte ebbe figliuoli, com' è detto. Ebbe bella progenie di figliuoli legittimi; e non legittimi; di Costanza Errico I., che fu Re d'Alemagna; di Jolante Corrado, che fu Re del Regno di Napoli dopo lui ; d'Isabella Errico , che su Re dell'Ilola di Sicilia, morto fanciullo. De non legittimi Enzio fu Re di Sardegna, Manfredi, Re dell' una, e l'altra Sicilia, Federico Principe d' Antiochia, e molti altri, i quali a fuo luogo in arbore descriveremo. Fu molto potente di ricchezze. Perciocchè oltre alle ragioni dell'Imperio, il quale teneva, fu Re dell' una, e l'altra Sicilia per ragion materna; Re di Gerulalemme per la moglie ; Re d' Alemagna per elezione ; Duca di Svevia per ragion patrimoniale de'fuoi anteceffori.

Che Federico fosse concubinario tutti gli scrittori l'affermano, costo. ed a questo proposito dice il Platina che quando ebbe avuta quella notabil rotta fotto Parma, intendendo Papa Innocenzo, che egli fabbricatifi certi giardini, attendeva in quelli tra bellifsime femmine, ed eunuchi a darsi bel tempo, n'ebbe compassione : e lasciato addietro il Concilio congregatogli contro, si volse a sollecitare gli altri Principi per l'impresa di Terra santa. Anzi il Villani Fior. e'l Malespini scrivono un particolare da non tacersi, ed è, che presa Federico la seconda moglie, che fu la figliuola del Re di Gerufalemme, non si potè attenere di stuprare una giovane pulzella cugina di essa Reina, la quale se la teneva appresso di se, e d'allora in poi non volle più giacersi con la moglie: anzi che venutagli in odio, la prese tanto a maltramare infino a batterla, ed a carcerarla, che ben presto la le morire. Ma per conchiudere in contrario di quello che s'affatica di provare il Collenuccio tanto appaffionato e parziale di Tom.I.

Federico, sappia il Lettore, che da quel luogo dov' egli entra a difenderlo da chi lo-chiama-persecutor della Chiesa incominziando, in tante doti, f grazie, si sono tolte via da chi ha potuto, e dovuto farlo molte parole, e parte d'una epistola dello stesso Federico addotta in sua disesa dal Gollenuccio sì per esser cose tutte dette malignamente, e contro a chi dee aversi in somma riverenza e rispetto, come anche perchè al tema dell' istoria non eran punto necessarie . Forzavasi il Collenuccio di provare Federico esser a torto chiamato persecutor della Chiesa, e per ilcular lui non mirava ad incolpar la parte avversa, come se Onorio III. Gregorio IX. Celestino IV. ed Innocenzo IV. Papi, co'quali Federico fu sempre in discordia, fossero stati tutti cattivi, ed egli solo giusto, e dabbene e e pur si sa che egli fu un viziolissimo Imperadore, e quelli virtuosi, buoni, e santissimi Pontefici. Parlando il Corio della morte di Federico dice così. E questo fine ebbe il nefario e sevissimo Tiranno, perpetuo nimico de facerdoti, spogliator de tempi, dispregiatore della Pontificia Maestà, perturbatore della quiete Italiana, e autore d'ogni esiziale discordia, dal quale poi le sedizioni crescendo, le mortalità infino nel mezzo delle Città non sono ancora cessate. Costui morendo scomunicato, mancò in tutto de' divini Sacramenti, e di ecclesiastica sepoltura. Veggasi anche S.Antonino Arcivescovo di Firenza nella 3. parte della sua Cronica.

In tante doti, e grazie, quante ebbe, su riputato, e chiama-NUCCIO, to persecutore della Chiesa, e pare che ben si consormi essere stato così per la sentenza contro a lui data da Innotenzo IV. canonizata nel 6. libro Decretale.

> Manfredi poi ch'ebbe celebrate l'esequie, e sepostura del padre, siccome bailo, e governatore del Regno in nome di Corrado suo legittimo fratello, il qual era in Alemagna, tutto il Regno di Napoli ebbe facilmente in suo dominio; sola Napoli, Capua, e Aquino si ribellarono per istigazione del Conte di Caserta, il quale su il primo a dar volta, non ostante, ch' era cognato del detto Manfredi, avendo una figliuola di Federico per donna.

. Se questo Conte sece quanto Terive qui il Collenuccio, non

sò some à palle flare quel, she dies tre carte appresso, dove le taccia di tradimente al poste di Cepperano, perchè com' era possibile, che Mansiedi se ne fidasse più, essendoù mostrato end contrario alle cuse sue, e sateggli un danno tanto notabile, che poi gli die cariso mettrandolo a guantia d'un passo così immortante?

Ribellate la detta terre, la diedera elle Chiefa, e il Pana COLLE-NUCCIO la accettò con promissione, di der lero soccosto. E benche Min-fredi desse per sià via molestia a Magoli; nondimeno mai non la pote ridurni e sua discusione. Ianocenzo in quello mezzo l'anno 1251, can integnione di compare il Regno, parti da Lione, e venne a Genova, facendo molte minacce, e congregazioni d'armi, e investi del Regno un Ciarlotto fratello del Re d'Inghilterra, il qual accettò, e nelle lettere si scrivea Re di Sicilia; nondimeno non venne mai in Italia, e la sua investitura non ebbe mai effetto alcuno, ne il Papa alcun sufficiente.

dio vi mandò nel Regno.

Corrado in questo mezzo intesa la morte del padre movendo fubito con grande efercito paísò nella Marca Trivigiana, e in Lombardia, la quale tutta era volta à ribellione, fuorche Cremona fedeliffima con li fuoi feguaci. E stato in quella un pezzo, e composte le cole de suoi fedeli, tornò per la via del Friuli a porto Magone per configlio di Jocelino da Romano . Luogotenente Imperiale in quei luoghi, di dove per via di mare, e per il seno Adriatico, e con l'ajuto de' Veneziani , e lor legni, entrò nel Regno, ricevuto con gran letizia, e onore da Manfredi nel porto di Capitaniata; ove fu poi Manfredonia, e subito pieno d'ira, e di surore scorrendo il paele, fece venire a divozion sua Tommaso Conte della Cerra, e ebbe per accordo S. Germano, e tutto lo stato del Conte di Calerta, il quale suggendo si ridusse in Capua. Corrado andò a campo a Capua, e poiche l'ebbe dato il guasto universale di tutte le belle cose, ch'ella avea d'intorno, ebbe la terra, e secele Ipianar le mura, e'l Conte fece prigione. Andò poi ad Aquino allora nobil Città, e per forza la prese, e saccheggiata la

Ritogra pai a Napalla le pole il campo attorno e l'affediò diò per mare, e per terra, sicehè alcuno son potea enstravi, nè uscire. I Napolitani si disendevano virilmente, pur aspettando sussidio dal Papa, il quale non di altro che di speranza, e parole gli ajutava; e in modo si disendevano, che in qualche volta Corrado sece pensieri di levarsi, se non sosse che un secreto sedel suo, che era nella terra lo consortava stringer la terra, e perseverare nello assedio, sapendo si cittadini essere stracchi, e spesso gli mandava suori alcune setterine, quali legate nelli verrettoni, ovvero seritte alle penne di esse, chi erano di carta, mandava nel campo del Tedeschi, e tra le altre una volta gliene scrisse una in versi Latini di questo tenore.

Mutus regalis latitans in Farthenopeo,
Vera referre studet, auxiliante Deo.
Parthenope se sessa dabit tibi qui dominatio
Si bene claudantur ostia clausu maris.
Perusta O insesta, sunda qua marmora jacit,
Nam mora victorem continuata sacit.

Suonano in lingua volgare questi versi in questo modo?

Il regal muto in Napoli nascolo Ajutandolo Dio, dir ver s'ingegna, Se chiudi bene il mar Re glorioso, Napoli stracca, è sorza che a te vegna. Il mangan', che tra sassi è ancor nojoso. Dura, che chi dura vince, è regna.

Corrado intendendo per questi versi, i Napolitani essere stracchi, e che un mangano, ovvero briccola, che tirava sassi nella terra sacea gran danni, e era molto tediolo a cittadini, e appresso, che essendo ben serrata la via del mare si renderiano, perseverò otto melì nello assedio, e sinalmente l'ebbe per accordo nell'anno 1253. salve se persone, e gli edisci; nondimeno come su entrato nella terra, sece rovinare le mura, e le sortezze di Napoli, e molte nobili case di gentil'uomini. Gran quantità de cittadini, e nobili uomini mandò in essio, e tra gli altra

tai de' Geisson ; se: Gregliedap ili Pelane; pirchèrement state principali; e rapi delle distripamentalle seripe contro dischi minate principali; e rapi delle distripamentalle seripe contro dischi mande de
poi elle Chicle megginia, si in manne, il destigno ili sesse per 
mirallo di bronnossemia driglial; colpusa partimo mierrate isquisti
ple cornamento) e serio prepialitano delle etem eposociali discomentale dischi me mettere sepriorde, distripassi distributati delle serio per la condipiate:

Hullenus effrenis, domini nunc paret babenis, ille vaq site alleni domat bunc aquus, Parthenopenfis equum anione su Missingindigli in versi volgari al meglio, che si può mallenio possi im signo di dominio, così si possono interpetrattionua ca possi im signo di dominio, così si possono interpetrattionua ca possi im signo di dominio così si possono interpetrattionua ca possi in signo di dominio così si possono interpetratti ora possi in signo si possi di si principali con possi di si principali con possi di possi di si principali. Illi giorita escale di principali di principali di principali con possi di possi di principali con possi di principali con principali di principali con principali di p

Negli innali che delle faite a mone un Mattentifical Costo. lo de Gioughantini che nivevazio que titopia condo il lorgato, ancorche fieno di groffiffime dingue, attainisti vanci, bileggo, che Corrado, pole l'affettio e Napelini prime del più de Dicembre del 1231. e Lable poi dopa dieri medi, sioù alla dise di settembre del feguente anno 1252. Dice il medefimo autore, che stando Corrado in quello affedio venne un Nunzio del Papa a parlargli in favore de Napolitani, a cui rispose Corrado, che dicesse al Papa, che sarebbe il meglio a impacciarsi di coloro, che portan la cherica rafa.

Avuto adunque Napoli in questo modo Corrado, su Re universale del Regno senza alcuna contradizione, e la risormazione di esso, commise ad Errico vecchio Conte di Rivello, e il governo di Napoli ad uno chiamato Brancaleone. Stando adunque in istato pacifico volto a piaceri, Errico fanciullo suo fratello, figliuolo della Regina Isabella, patti di Sicilia, a chi Federico l'avea lasciata per venire a far riverenza al Re. In sua compagnia era un capitano Saracino chiamato Giovanni Moro; il quale come su in S. Felice, Castello di Bassilicata, lo menò occul-

COLLE-

nò

eccululmente in um camera, è dincommissione di Corredo l'usi cise, cosa diesimata da tutto il Regno, e piena d'empietà; maffimamente perchè egli era il più prestante, e il più specioso ziovane, e di migliore speranza, che alcun' altro de figliuoli di Federico, ma non fu troppo lontana la vendetta. Perciocche cinque mesi dopo la morte di Errico minore, Corrado attofficato, e per quanto si dice da Mansredi, morì, e a Giovanni Moro, e al Marchele Bertoldo, Manfredi sece tagliar la testa : come a quelli, a chi per giusto giudizio tal morte era dovuta, per essere stati oltre alla predetta morte, ancor ministri della morte di Federico minore, nipote di Federica Imperadore, il quale come di sopra è narrato, su lasciato dall' Imperadore per teltamento Duca d'Austria con dieci mila once d'oro, era venuto il melchino giovane per aver le dette dieci mila once d'oro, e passare in Austria. La commissione su data da Mansredi dopo la morte del padre a Giovanni Moro sotto specie di volerli numerare, l'invito con seco a cena in Molfia, a dandogli a mangiare d'un pesce attossicato, pur col consiglio del Marchese Bertoldo, li tolse la vita. Questo inselice sine ebbero in poco tempo li due figliuoli, e un nipote di Federico II. e li due ministri, e consiglieri della lor morse.

Fa Corrado uomo inumano, e erudele; e di prudenza, e di virtù molto dissimile al padre, nè di lui lode alcuna trovo scritta; M'non che Riccobaldo scrive, che di bellezza su un altro Asalone. In una cosa sola si può dire, che su utilissima la sua ventita in Italia, non per sua bontà, ma per accidente in questo modo. Faggendo i Conti d'Aquino in diverse parti la crudeltà di Corrado nel tempo della calamità della loro patria, avendo un di loro un figliuoletto picciolo, chiamato Tommaso, lo menò per salvarso al monistero di Monte Casino, e a quei monaci lo reccomando. Il sanciullo si diede alla vita religiosa, e alle tettere; o su quel so Tommaso, il quale per santità, e dottrina su lume non solo dell'ordine de predicatori, nel qual si pose, ma di tutta la Filososia, e Teologia, e della selle, e religione Christiana.

COSTO. Che s'inganni il Collenuscio a dire, che in questi tempi S. Tommalo d'Aquino sosse picciolo fanciulletto, il che disse anche

1

2 Biondo : A prova con quelle ragioni . Scrive S. Antonino Arcivescovo di Firenza nella terza parte della sua Cronica al esp. & del titolo agri, odove tratta della canonizazione del predetto Santo, ch'egli mari p Foliacieca l'anno 1274: ch'era il einquentesimo dell'act sur Di più nel 7, cap del vicale 39. dice, che in tempo di Papa Mollandro IV. A quale, soccada egli, fu creato nel 1254. o fiscallo niui, nel princi pis dei 154, e flette Pontefice fer muni, comincio ad effer celebro Tommalo d' Aquino, il quale feriffe un'apare molto efficace e detta cointin ad alcuni Dottori Parigini, cupo de quali era Guglielmo di Smeto amore, che dennavano gli ordini, de Mendicanti. Or fesois di Lettin quelle queleguenza, le merende S. Tommelo nel 12714 di cinquessanni, e l'abbinciemente delle Città d'Aguino fitto de Costado fe del suger forza de ch' unit avella allo 37. anni , liccomiffuser de devention del Coftman. E. le mi Postificato d'Alessado IV., the see dust più che infino al 32dt. comincile. Tomando ad effer otlehe , 450me nel 1241, che fu diffrutto Aquine, egli ere piecielo fritciulitto i Conir. de fanciulietto in celli bueve frazio di tempo di se seligiolo, e diventò celebre? La verith il è, ch' agli molio veramente de feisito-li fect finte molei mili grima pulte finesoliffe la cosine d'Aquino, e ne pati gran-quilicustate pe threegli de fini, e maffimemente dalla madre, che dennelonnente s'opposeva alla" divina vocazione del giovane. Ma bas peggione è l'error del Farcagnotte y nome per altre degras di malta loste per la gren. fatica de lui durate in quelle sue metable enecolte d'illorie, imparenche in god litt liker delitita di Militali ; regionendo di S. Tommalo, dice appunto come il Collenuccio, e due satte apprello viene a dire,, che avendo Urbano IV. nel 1264 istimita la folennità del Corpes Stantale Temmelo d'Againe ne compole l'officio, non accompatible, she le nel 64 compole l'officio non poteva effer nelegas destinition, com egli, e'l Collenaccio ferif-Happy al impole quel carico, tero, percioccho allors pova 'T'cologia; da: Ci ers meeting is less to. Experite di liamo accorti, che T. Tarrey porter per sympton frients del Callenuccio nelle cole del Reg no propel clim store metabel tores en le medelimo, he sommelle qualifique differ errori , minenderenso con .. 15 füe

sua pace accennando alcumi, per sar avvertiti i Lettori delle verità.

COLLE-

Venuta la novella al Pontefice Innocenzo IV. della morte NUCCIO. di Corrado, e trovandosi in Perugia oltre al debito, che li pareva avere di ricuperare lo stato ricaduto alla Chiesa, e mosso ancora, e spinto dalla importunità di molti Baroni, e gentil' nomini Napolitani, e Regnicoli espulsi del Regno, convocato in un fubito un buono esercito di Lombardia, Toscana, e terra di Roma, se ne ando in persona nel Regno, e entrò in Napoli, già racconce, e fortificate le mura, ove quasi tutti i Regnicoli andarono. E perchè nel reame si trovavano alcuni parenti della madre di Corradino figliuolo, che fu di Errico primogenito di Rederico II., che morì in prigione, come diffimo, li quali come tutori volevano intrometterli a governare il Regno: Manfredi per iscacciargli astutamente, e per isbatterli. si era satto dalla parte del Papa, e erasi riconciliato con esso. Onde ancor'egli con gli altri Baroni, come Principe di Taranto, si trovò a Napoli a sar riverenza al Papa, al quale gran parte del Regno fi diedero, e non è dubbio che facilmente era per ricuperarlo tutto, se non che la morte vi s'interpose. Perciocchè in quell'anno che fu 1254, essendo in Napoli palsò di 

📑 \* Innocenzo IV. secondo gli autori Fiorentini, su sepolto in una Chiesa intitolata S, Lorenzo, che su dov' è oggi il Duomo di Napoli, ove presso alla sacristia si vede la sua tomba di marmo ora di nuovo ristorata, ed abbellita per opera dell'Arcivescovo Annibale di Capua, e vi si legge l'infrascritto epitaffio in una lapide antica.

Hie superis dignus requiescit Papa benignus Letus de Flisco, sepultus tempore prisco. Vir sacer, & rectus sancto volumine teclus Ut jam collapso mundo temeraria passo. Santa ministrari urbs posses quoque rectificari Concilium fecit veteraque jura, refesit. . - Haresit illisa tunc exstitit, atque recisa Manja direxit rito sibi credita. rexit . ..

Stra-

Janus de nate gendet fix glarificate.

Landibus immunific unbe eta quaque. Part benopen fig.

Pulchen decina fasis deglis bis fibi pluxima gratis.

Line singlemia ista liturbustus Mesengolisa.

Al Collegio de Cantingli fabite pel medefiero inago ententi in concleve, eleffero Pontefice Aleffendro IV., a quelli fu força acollerare la elegione, perocche Bartolia Tavernaro, commo ch'era fatto d'Inagenno, como da lue Podefià di Maholi, e allora preposto alla guardia del conclave, los fottrasse il cibo acciocche facessero più presto, stimando, come poi successe che Manfredi s'ingegnerebbe di turbare ogni cosa.

Manfredi sagace subito che intese il Papa esser ammalato, occultamente andò a Taranto, e di là a Lucera, e messi insema tutt'i Saracini di quel luogo con altri suoi, andò con ogni celerità a Foggia, ove Innocenzo aveva mandate tutte le genti d'armi, ch'egli aveva menato seco nel Reame, per non gravare, non bisognando altramente i Napolitani. Costoro adunque Mansredi assaltò all' improviso, e misegli a sacco, ammazzandone, e pigliandone quanti glie ne parve. Dipoi ingrossato di gente d'armi, scorrendo per il Regno sotto titolo di tutore di Corradino suo nipote assente, ricuperò tutt'i luoghi, dove sa

Alessandro nuovo Pontesice, volendo andare ad Anagra lascio M. Ottaviano degli Ubaldini Cardinale, Legato in suo luogo a resistere all'impeto di Mansredi; e egli come su in Anagra, subito lo scomunicò, e cominciò a dare opera di sar gente d'armi da mandargli incontro; e in quel mezzo il Legato, che poche sorze avea, e meno gente, che Mansredi, quasi come assediato in ozio a Napoli si stava; e Mansredi, che già avea pensato, e proposto di sarsi Re di Sicilia, avendo come tutore racquistato la maggior parte del Regno, pensò una nuova arte. Imperocchè sece venire alcuni Germani subornati d'Alemagna, vestiti in abiti negri, e sugubri, i quali portavano simulate novelle della morte di Corradino. Per la qual cola egli ancora tutto lagrimoso, e vestito di bruno comparse in pubblico Tem.I.

NUCCIO.

dolendosi; e sece sare esequie, e suncrali onorevoli per tutte le Chiese per l'anima di Corradino, che ancor vivea.

Poi in brieve spazio comparso in abito regale, si sece chiamare, e salutare per Re, e oltre a questo ancora si sece coronare. Fu ancor sama, che Mansredi mandasse alcani suoi in Alemagna sotto specie di visitazione, e congratulazione a Corradino con certi doni da mangiare, e cose puerili, e consetti di zucchero preziosi in quei luoghi, con proposio, che Corradino volonterolo, e avido ne avesse a mangiare, e essendo avvelenati gli avesse ad indurre la morte. Ma che la madre tenera, e gelosa della saluta del figliuoso, e per questo ancor prudente, a quelli mandati di Mansredi, non Corradino, ma un'altro di quella età domestico di casa mostrasse, e quello ingannato da' doni mortali morisse. Come si sosse, saluta su la sama della

morte di Corradino, ma proccurata, come è detto.

"Negli annali a penna di Matteo Giovenazzo è scritto, che nel mese di Ottobre dell'anno 1255. Napoli s'arrese a Manfredi, il quale entrato nella Città come Re, vi creò trentatte Cavalieri, e consortò i Napolisani a stat di buon'animo, perchè egli tosto si sarebbe pacisicato col Papa, e sarebbe stato buon

figliuolo di Santa Chiela: se ben poi ne sece nulla.

Scrive il medesimo autore, che l'anno appresso a' 20. di Febbrajo trovandoli Manfredi a Barletta; vi capitarono gli Ambalciadori della Reina vedova già moglie del Re Corrado, con quelli 'del Duca di Baviera, i quali da parte dell'uno, e dell'altro lo pregarono, che volesse restituire il paterno Reame al fanciallo Corradino, figliuolo del detto Corrado, ficcom'era dovere; e che castigasse coloro, che gli avean falsamente riferito Corradino effer morto, perchè era futtavia vivo, e sano. A'quali rispose accortamente Manfredi, che il Regno era già perstuto per Corradino, essendosente impadronita la Sedia Apostólica, ond egli se l'avea racquistato per vera forza, togliendolo di mano a due Pontefici, com' era noto a ciascuno, oltre che i popoli del Regno di Napoli non avrebbon mui comportato di ritornar sotto il dominio Tedesco. Nondimeno egli si sarebbe contentato di possedere il Regno dirance sua vita, e poi lasciarlo a Comadino, il quale avrebbe perciò fatto bene la madre a mandarglielo, acclosche alle-

COSTO.

vandoli appresso di lui avesse presi i costumi Italiani, e del

Regno.

Seguita poco appresso lo stesso autore, che essendos Manfredi risoluto di edificare in Puglia una nuova Città, e chiamarla dal fuo nome Manfredonia, fece venir di Iontano alcuni affrologi, i quali offervaffero gli aspetti de' pianeti , per far gittare in buon punto i primi fondamenti di quella . Il che fu fatto a 22. d' Aprile, ch'era il di di S. Giorgio del predetto anno 1256.

Nel mele poi di Settembre successe una gran briga in Barletta fra due officiali preminenti di là , ch' erano il Giustiziere di cala Fajella, e'l Portolano di nazion Saracino. Onde il Conte di Calerta, che per l'affenza di Manfredi paffato in Sicilia, fi trovava per lui Vicerè in Napoli, mando Andrea di Capua, Dottore affai riputato, a pigliare informazione di quel

fatto .

Manfredi adunque in questo modo fatto Re, ebbe tutto il COLLEtesoro, e i danari de' suoi predecessori, i quali erano nella Roc. NUCCIO. ca di Palermo, e fece venire a fuoi stipendi i Saracini d'Africa per effer più forte. Benchè dal Legato poco impedimento gli potesse esser dato, perchè tutti i capi , e i migliori delle sue genti corrotti per danari da Manfredi l'aveano lasciato . Anzi fu creduto per effer Manfredi fautore de Ghibellini, e il Cardinale Legato, ch' era della cala degli Ubaldini, che sono sommi Ghibellini, per aver Manfredi favorevole agli amici, e parenti di quella parte, si portasse lentamente in quella legazione. Per la qual cofa Manfredi cresciuta la riputazione con titolo di Re, non avendo impedimento, e contrasto, volendo farsi degli amici, ancor fuori del Regno, mandò gente d'armi in ajuto de Sanefi, e di tutti gli altri Ghibellini di Tofcana, e fece lega co' Veneziani, lenza effer però egli obbligato ad altro, che a mandare armata con loro contro a' Genoveli foli , e non ad altra nazione. Onde Ottaviano, poco fortunato legato, si partì, lasciando Napoli libera, e ogn'altro pensiero delle cose di quel Regno nell'anno 1261. nel quale Alessandro IV. morì, e in luo luogo in Anagni , fu creato Pontefice Urbano IV.

Manfredi feguitando il fuo concetto di vendicarfi del Papa, è

:7



ampliare lo stato, mandò li Saracini, i quali avea condotti 🗗 Africa insieme con gli altri di Lucera, in Campagna di Roma, i quali tutti infino a Frosolone scorsero, e saccheggiarono. Urbano, che questo avea antiveduto, avea già mandato in Francia a predicar la Croce, e invocare ajuto-contro Mansiedi, e i Saracini, e avendo impetrato, e fatto un buono efercito : capi del quale erano Crocefegnati Guido Velcovo Antifiodorense, Riccardo Conte di Vindozzo, e Roberto figlinolo del Cente di Fiandra genero di Carlo Conte di Provenza, e. d' Angià: Questi mettendosi insieme ad Alba di Piemonte, passendo per Lombardia arrivarono in Campagna; della quale fenza fatica . e senza sangue cacciarono i Saracini; i quali subito si levarono, e passarono il Garigliano; e in modo s'alloggiarono forti, e ben muniti; che sufficienti non erano le sorze de Crocesegnati ad

elpugnarli.

Per la qual cosa avendo al tutto deliberato Urbano di cae: ciar Manfredi, prefe un'altro maggior partito. Avea il Re Lodovico Santo di Francia, tre fratelli, e tra essi Carlo Duca d' Angiò, e Conte di Provenza, molto nominato per uomo Valuzolo, che per donna avea Beatrice, che su figliuola di Ramondo Belingieri Conte di Provenza, per la qual'egli ancora, Conte di Provenza s'intitolava. A costui deliberò Urbano dare il Regno di Sicilia citra, e oltra il Faro; con questo, che alle sue spese se l'acquistasse, e lo riconoscesse dalla Chiesa, pagandone il debito censo. E così satto solenni lettere, e balle di tal elezione, e inveltitura nell'anno 1262, per un Cardinale Legato per questo, lo mando a Carlo in Francia. Carlo consigliatosi col Re Ludovico, e con Robetto Conte di Artois, e Arnolfo Conte di Poiters suoi fratelli, e con Beatrice sua dona ma, la quale per aver tre sorelle Regine vedendoss Contessa molto molesto il marito ad accettare per venire ancor lei al titolo di Rogina. Accettò l'impresa, e cominciò a mettersi in ordine con ajuto del Re Ludovico, e degli altri inoi fratelli Baroni, e amici, e della donna ancora, la quale tutte le sue gioje impegnò, e vende per ajutarlo.

\* Le tre Regine sorelle di Bestrice surono, Margherita, Leohora, e Sancia, che dal Conte di Provenza lor padre furon

maritate, la prima a Ludovico Re di Francia, la feconda a Errico Re d'Anglia, e la terza al fratello del detto Errico chiamato Riccardo, che fu eletto Imperadore : di che vedi gli autori Fiorentini. Ma Paolo Emilio, che scrive il medefimo, accenna un particolare da non tacersi, e è, che Carlo, istigato a quelta imprela dalla moglie, maneggiò il negozio con tanta destrezza, che dov'egli l'ambiva e desiderava grandemente, par-

ve, che vi fosse chiamato e pregato.

4:

Intendendo queste cole Manfredi, oltre che si fortificasse nel COLLE-Regno! fece armare nel reame, e a Genoveli, e Pilani pru di NUCCIO. trenta galee; e in Lombardia fece condurre gente dal Marchefe Pallavicino, fuo parente, e amico, e a lui molto fimile, acciocche quelle galee per mare, e il Pallavicino per terra ostaffe al passare de Francesi nel Regno di Napoli . In questo mezzo morì Urbano IV. con opinione universale, che tal morte avesse a disturbare l'impresa di Carlo; ma subito su eletto a Viterbo Clemente IV., il quale eta affente in legazione in Francia, e era di nazione Provenzale, il quale, intela la elezione, venne subito in Italia, e per sospetto della provvisione di Manfredi traveflito da mercante pervenne a Perugia, ove fcopertoli fu da Cardinali con la corte folenne condotto a Viterbo, a niun' altra cofa più attendendo, che alla spedizione cominciata da Carlo contra Manfredi. Apparve in questo tempo una grandistima Cometa, della quale per memoria di uomini non fu mai veduta la maggiore, si levava la sera da Oriente con ecceffivo splendore, e andava infino alla linea di mezzo di verso Ponente, tirandosi dietro una lunga, e luminosa coda. Durò più di tre meli, e in quella notte a punto, che Urbano paíso di quelta vita, la Cometa predetta disparve.

\* La Cometa menzionata dal Collenuccio, dice Gian Villa- costo ni il Napolitano, che apparve nel 1264, del mele d' Agolto, e durò infino a Novembre, e spari quella stessa notte, che moel Papa Urbano in Perugia. Il che anco dice il Malefoini, e'l Villani Fiorentino. Ma intorno a millefimi, prima che paffiamo oltre s'avvertifce qui chi legge, come forfe accadera far altrove , che il Collenuccio avrà facilmente preso errore in molti d'effi, cioè dovunque s'è servito o del Malespini, o del Villa-

mi .

ni, a malimamente, av aglina fanno menzione di Gennajo. di Febbrejo, che disendo per elempio, il Febbrajo del \$265. d ha da intendere all'ulo Romano 1266, perchè i Fiorentini finiscon l'anno a Marzo. Parlando il Malespini di Carlo d'Angiò nel cap. 177. dice, che fatta la Pasqua nel 1263. si parti da Pas rigie e nel cap. 179. loggiunge, che si coronò in Rome il di dell'Epifania pur del 3265. Parlando poi di Cornadino dice nel cap. 190. che venne a Verona il Febbrajo 1267. e di la passe tolene a Genova pervenne a Pila il Maggio seguente 1268. Ne quai due luoghi manifeltamente appare quello scrittore anelli alle degli anni aver seguito lo stile della sua patria. Oltracciò el scadomi pervenuta alle mani una copia a mane del Costanza de qual libro, che si chiama del Duca di Montelegge, vi he travato, che parlando di Carlo I. dice così : ma le veneta fin fu meli 1266. Però dove nel testo del Gollenuccio à messa de coronazione predetta nel 1265, vi s'ha d'agginogete an' apno di più, e così al .1262, e 44. ficcome abbianto inginto polà in mercine.

Ene già partito da Marfiglia Carlo alla volta: di Roma ese NUCCIO, trenta galee, o avea invitato per terra le luo genti Buenque sotto il governo del Conte Guido, da Monsorte, satta la Rasqua della Risurrezione, è dopo aleun pericolo di mare, e dell' armata di Manfredi, arrivò a falvamento, nella foce del Tayo-29, nel mele di Maggio 1264, e d'indi a Roma, vove siceruse encratamente dal Papa, e dal popole, fu creato Senatore di Rôma, aspettando le suo genti, che venivano per terros le queli. venendo firette, e con buona guardia per Lambardia, giuntoro s Roma del mele di Dicembre del detto anno, e con loco s'erano congiunti a Parma 400 mistadini di parte Guelia Fiarentini , lasto, il governo di Guido Guerra, cacciati della lor petrie per opera di Manfredi fautore de Ghibellini ; tutti a cawallot a bone ermant a a da Clemento illoundice reccomendad à Carlout El merible, tutto, l'esqueits infigures a, Rome con gran letizăt di seldentile, chi della Epifania; fegunete, achie anno i range. Carlo, of Bestrice due donna nella Shiela di Listerana durona coronati del altegno di Sicilia attra parolara il Faco per le pare lone long, e de hiol-disculori, aiscar letarsine - con des diadi-Zio-. 111

zioni. La prima, che ogni anno pagaffero alla Sede Apostolica 48. mila ducati. La seconda, che nè egli, nè i suoi successori poteffero effere Imperadori, ne accettar l'Imperio, ancorche da-

gli Elettori foffero chiamati.

Finita la solennità della sua coronazione, s'inviò senza indugio verlo il reame, pigliando la campagna fenza spada; ove trovò Ambalciadori da Manfredi, o per pace, o per tregua. A' quali Carlo con poche parole rilpose ; che tornassero pure al lor Signore, che altro, che guerra non voleva; e che o egli metterebbe Manfredi in Inferno, ovvero Manfredi metterebbe lui in Paradilo. Seguitando poi il fuo cammino palsò il ponte di Cepperano, non offante che fosse stato fortificato di molta gente, e di munizione fotto la guardia del Conte Giordano da Agnano, e del Conte di Calerta, ch'era di cafa d'Aquino, chiamato Rinaldo con molti Saracini, palsò fenza battaglia per tradimento del Conte di Caferta, il qual non volle, che Giordano combattesse, dicendoli esser meglio, che lasciasse passare una parte per avere a combattere con manco numero, e quando fu paffata, diffe poi, ch'erano troppo gli nemici, e che non era da combattere a disvantaggio, e prese la via verso le terre sue, e lasciò deluso Giordano, tradendo il suo Signore; benche quelli che lo iscusano, dicono che lo sece per vendetta : imperocchè Maniredi per forza gli avea adulterata la donna ; la qual cola a molti altri pare mal verifimile, perchè la donna del Conte era forella di Manfredi . Onde alcuni giudicano , che 'I fosse pur vero tradimento non alieno da Regnicoli.

\* Io non voglio stare a discorrere della verità di questo tra- costo. dimento, poiche viene da molti scritto : ma veggano i curioli quante belle ragioni in contrario ne produce l' Ammirato nell' albero degli Aquini, ove niega, che quel Conte si chiamasse Rinaldo, che sosse di cala d'Aquino, e che sacesse il tradimento. Diro bene alcune cole a confusione di questo mendacissimo scrittore non indegno del fine, ch' ci fece . Strana cola pare, come paco innanzi si disse, che se il Conte di Caserta su il primo dopo la morte di Federico a ribellarli, e fece fare il medesimo a Napoli, e a Capua, che Mansredi poi se ne fidalle tanto, che lo metrefie a guardia di quel passo. E se su vero

al tradimenth, perchè ninga l'adalteria di Manfredi, polchè che ferive quello, serive anche questo? Ma il suo poco giudizio & vede chiaco, perchè lo metto per non verifimile, essendo la moglie forella di Manfredi. Lo steffo dubbio fece mella morte d Federico, e por non niega, che lo Resso Manfredi sece avvelemar Corrado suo fratello, e Federico suo nipote, e tento di far simile a Corradino parimente suo nipote: che maraviglia è dina que, ch'egli a'inspacciafie con la sorella? D'uno scelerato è de crederne ogni male; ma il Collenuccio ebbe simpatia con fi mili, e però serisse così de Regnicoli.

Prelo Capperano, pigliarono Aquino lenza contralto, e Roc-NUCCIO ca di Arce per sorza, e poi andarquo a campo a S, Germano: mel quale crapa mille gavalli, e sei mila santi, e molti de Saracini di Lucera, e per caso, o pur per volontà di Dio lo presero in un subito. Imperocche venuti alle mani i ragazzi di destro con quelli di fuori sell' abbeverare de cavalli con dirli perole ingiuriole pell'affaltar cialcuno i luoi: il campo Francede dubitando d'altro si mise in armi, e corse al romore; e i primi futono il Cente di Vadamon, e M. Giovanni luo fratello: a queli sacciando i tagazzi nella terra infieme con loro vi en trazono dentro, e appresso di loro seguitò il Conte Guido Guersa-co' suoi Guelfi, e compattendo virilmente, polego una ban--diera: in ful muro : jil che vedgado il resto del campo ; si dicde alla, battaglia atrociffima con gran furore da più parte della torn, in modo che quelli, che non aveano elmetti da battaglia, smontavano da cavallo, e con le felle in capo andaveno sotto la mura. E un altra disgrazia ancora accadde alla parte di . Manfredi, che li Saracini, ch'erano alla difesa si portarano lentamente, e infedelmente per une questione, e un tuinulto stato i di ignanzi con gl' Italiani, ove avenno avuto la peggiosa Por le quali cole tutte, in un subito la terra su presa, e molti se ne suggirono, e molti ne sucono presi, e molti morti. Onde Carlo alcun di ripped mella terra per intendere gli andamenti di Manfredi . Prolo S. Garmano, Maninedi con buon configlio fi sirò a Bamevento, per poter impedine il passa, Carlo, che altra via mon avez d'andare a Mapoli, o in Rughi, e per avere in les fa-

coltà il pigliare, o non pigliare fatto d'armi, essendo appresso una forte, e groffa terra, e per poter ancora a fua polla ritirarsi in Puglia; Carlo sentendo questo, si parti da S. Germano, e non potendo andere per terra di Lavoro, per rispetto delle. torri di Capua, e per la grossezza del Vulturno, passò sul monte; e per la via di Alife, per aspre vie , e montagne, e con gran dilagio di vettovaglie calo nella avalle a piè di Benevente due miglia appresso il fampe Calore intorno all'era, di terza nel di di Venere 6., di Fesbrajo 1245. Come Manfredt vide gl'inimici , con mai configlio deliberò fare fatto d'armicredendo fosse meglio assaltarli soci stracchi, che soprastandogli averebbe vinti a man salva perche non aveano di che vivere, ne per longité per li cavalli; e la genti di Manfredi, ch'arano sparse in diversi luoghi del Regno. a larebbono mulli insieme con lui: ma essendo venuta l' ora sua fatale, poco valevano i consigli . Il perchè paffato il Calore per il ponte uscì nel piano di S. Maria della Gradella, in un luogo chiamato la Petra da Roffetta, dove fermato, tece del suo esercito tre squadroni, in questo modo. Uno fece de Lombardi, Tolcani, e Tedeschi di mille nomini d'armi, i quali guidava il Conte Giordano di Agnano . Il secondo tutto di Tedeschi di mille dugento uomini d' armi, fotto il governo del Conte Galvano Lancia. Il terzo di Saracini di Lucera, e di Pugliefi, e d'altri Regnicoli di mille e 400 nomini d'armi, de quali esso Manfredi volle esser capo, oltre i fanti, e arcieri Saracini in gran numero.

Dall'altra parte Carlo volonteroso di combattere, sece ancor'esso tre squadroni principali, ma uno partito in due, in questo modo. Il primo di mille uomini d'armi Francesi guidato da Messer Filippo di Monsorte, Mariscalco del campo. Il secondo di mille novecento uomini d'armi, de' suoi Baroni, e Cavalieri, e de' Provenzali della Regina, e de' Romani, e Campi, e questo era partito in due parti; una ne guidava il Re Carlo proprio, ove portò in quel di la insegna reale, Messer Guglielmo Stendardo, uomo di gran valore, l'altra parte governava il Conte Guido da Monsorte. Il terzo squadrone era di 1200. uomini d'armi de' Francesi, Borgognoni, Fiamenghi, e Piccardi, e capo d'essi, Roberto Conte di Fiandra genero di Tom.s.

Carlo, col suo maestro Messer Egidio di Bruno Contestabile di Francia. Era poi oltre a questo uno squadrone di 400. uomini d'armi di Guessi Fiorentini, capo Guido Guera con la loro infegna, che gli avea donato Clemente Pontesice, ch'era un' Aquila rossa in campo bianco, che sopra la testa avea un giglio rosso picciolo, e nelle branche, ovvero artigli avea un serpente

verde, molto bene in punto.

Ordinate così le schiere, dicesi che Mansredi contemplando l'ordine degl'inimici, domando chi erano quelli, che così risplendevano nell'armi; gli su detto, ch'erano li Guelsi di Tosscana; allora domandando, ove erano per lui li Ghibellini, per li quali avea già satto tanta spesa, e dato lor tanto savore, e non se ne mostrando, ne comparendo alcuno; disse, che quei Guelsi in quella giornata non potevano se non vincere; volendo inserire, che se rimaneva vincitore egli lascerebbe li Ghibellini, e savorirebbe la parte Guelsa. Diede poi Mansredi il segno a'suoi, che

gridassero Svevia.

Dalla parte di Carlo il Vescovo di Gostanza Legato Apostolico, affolvette di colpa, e di pena tutti li combattenti per Carlo, come Cavalieri di Santa Chiesa, e diede la benedizione al campo. Dipoi si cominciò il fatto d'armi dalli primi due squadroni Tedeschi, e Francesi. Il primo assaltatore su il Conte Giordano, e lo assalto de' Tedeschi su così potente che tolse terreno a Francesi. Per la qual cosa Carlo col suo squadrone, e con li Guelfi, che mai da lui si partirono ristorò i suoi; e nondimeno i Tedeschi stavano ancor superiori per il peso delle spade, e per la possanza delle persone loro. Onde Carlo su battuto a Terra, e la voce andò, ch' era morto. Tuttavia rilevato presto, e veduto levò la voce agli stocchi, agli stocchi, a ferire Cavalieri. Così fattisi innanzi i suoi, e il Conte di Fiandra, e Messer Egidio, e scontratosi col Conte Giordano, il satto d'armi su molto crudele, e stretto, e massimamente dalla parte de' Piccardi, i quali faceano gran strage, e come aveano morto uno lo spogliavano. Giacomo Cantelano dall' altra parte, e Giordano di Lilla, e li due fuorusciti del Regno Pandolfo da Fafanella, e Ruggiero da S. Severino, facevano aspra battaglia, in modo che la parte di Manfredi, e li Tedeschi cominciarone ad effer fibattati. Il che vedendo Manfredi valle far innanzi il suo squadrone, ma la maggior parte de Baroni Pugliefi, e Regnicoli l'abbandonamno; tra quali furono il Conte della Cerra, il Conte di Calerta, il Conte Galvano, per viltà, e infedeltà, com' è leritto, effendo gente vaga d'aver nudvi Signori, e chi fungi verlo Abruszo, e chi a Bene-

\* Estato un di questi Baroni il Conte Galvano Lancia, è costo. leguo manifestissimo, che la lor sign non la per tradimento. poietà lo stesso Galvano, è Galcotto suo sigliuolo si trovarosto in compagnia di Corradino, e del Duca d'Austria presi ad Act stura, e furon prima di quelli satti morire da Carlo a Ninazi zano, il che dice lo stesso Colleguccio due certe que apprefito.

Per la qual cola Mahfiedi, come franco Signore, e Cavalie- COLLEre: volendo più presto morire, che lasciare li suoi vilmente suggendo : deliberò con quelli pochi, ch' erano rintafi feccorrere, e volendosi porre l'elestro in tella, un'Aquila d'argento, la quale egli di fue mano avea ben confitte per cimiero, li cadde sopra l'arcione d'innanzi, il che cibe per male augurio, e disse in lingua Latina: Hoc est signum Dei: questo è segno di Dio: e nondimeno così sensi altro cimiero si cacciò virilmente. ove la battaglia era più stretta tra' Piccardi, e francamente combattendo faceva gran pruove, e gran strage degl' inimici, in fine un Piccardo menando una lancia manetca, diede nell' occhio del cavallo, e glie lo cavo della tetta, il cavallo. A le vò-sì alto in piedi d'imanzi per le doglie, che cadde fopil Manfredi . I Piccurdi li furque addollo, e senza sapere altrimenti chi fosse, di molte ferite il ammazzarono, lo spogliarono, e lo lufciarono mudo. Allora cominció la vittoria di Carlo ad effer indubition, e la occisione se grande , é quasi tutt' i primicondottiers de Manfreds, & le più virili furono presi, e tra gli altri il butti Conte Giordano , e Manifedi suo fratello, e I Mammo Simplict, o'l fratello, e'l Conte Ministe Conte Bu cio Martina, Pietro degli Almi de Figenza, como gagliardo, Guglielmo Ciudo Proventale, Albertadio, e Steffano Taitaro, e Margitto, e Giacomo Capeci Napolitani con molti altri ; i Z 2 quali

quali poi furono mandati in Provenza, e là morirono in prigione. Erano ancor dieci de Cavalieri di Manfredi per la maggior parte Napolitani, che avvano giurata la morte a Carlo, da quali Carlo con gran valore, e pericolo, e fatica si era difeso, e nove di loro surono morti, solo Messer Costado Capece, sacendosi la via per sorza con la spada, scampò, e suggi in Sicilia.

Rotto, e sconsitto in tutto il campo di Mansredi, e lui morto, Carlo la sera entrò in Benevento, e non ostante che I Vescovo, e il clero tutto con le croci, e coa le reliquie apparati li venissero incontro, e tutt'i vecchi, e matrone domandando perdono; la terra su posta a sacco, e il Vescovo primo battuto, e spogliato, e tutti gli altri Sacerdoti, e ogni cosa messa a suoco, e rapina, e in pubblico violate le vergini, e le mura buttate a terra, e in somma Benevento miserabilmente dissatto.

Del fine di Manfredi niuna certezza si avea ancora, benchè Carlo grande inquisizione ne facesse fare; se non che'il terzo di, secondo alcuni un villano il trovò, e avendolo posto a traverso ad un'asino, andava gridando, ecco il Re Mansredi. Per la qual cosa da un Baron Francese ebbe molte bastonate; ma secondo altri Scrittori è più verisimile, che menando un Piccardo il cavallo, che fu di Mansredi, a mano, ch' era molto bello, ancor che fusse sin'occhio, su riconosciuto da molti, e detto a Carlo, e fattosi venire il Piccardo, e il cavallo, li domandò come lo avea guadagnato, il Piccardo li disse come, e dove. Fu mandato nel luogo, e cercato tra quei corpi, e mandat' i prigioni, che lo potevano conoscere, su ritrovato Mansredi in quel luogo, che 'l Piccardo disegnò; e lavato tutto 'l corpo di vino, però ch'era di fango, e di fangue tutto lordo, lo sece portare alla presenza de Baroni presi, che più intrinseca notizia nè potevano avere, e domandare se quello era il corpo di Manfredi, e rispondendo alcuni timidamente, il Conte Giordano, e chi dice il Conte Bartolommeo Simplice, come lo vide, subito il conobbe, e levato un gran strido con infinite lagrime se gli gittò addosso, baciandolo, e dicendo, oimè Signere mio, Signor buono, savio, chi ti ha co.1 erudelmente colta la vita evelo di filosofia, ornamento della milizia di prisde Re- perchè mi è negativa un coltello per ammazzanti per
secongagnarti alla morte e dicendo molte parole tutte meste,
se lagrimevoli, le quali fesso scritte da un autole Venusno, appena se gli poseva alevar da sopra. Per la qual-cosa su molto commendità la fastità sua la quei Signori Krancesi.

A Carlo in fing non parve, effendo morto fromunicato d' canorat figuel corpo di fepoleura reale: quantunque da molti fuoi Baroni ne fuffe prepato; una lo fece porre in una fossa apprelso il ponte di Benevento, ove quasi ogni soldato butto un lasfo; ma il Vescovo di Cosema di mandato del Papa lo fece cavare, a seppellire faori del Regno al confine di campagna, e del Regno alla ripa del fiume detto il Mettle; acciocche in Benevento terra di Chiefa, apcor morto pon statte. E sopra la sepultura questo epitatio su posto.

Hio jumo Candi Manfredus Matte fubatius, Gafanii haradi non fuio urbe lucus. Sum passis en ardiis anfus confligero Petro Mars dalis bis mogrom, More miki cuntia tulis.

Basterà tradure l'effette, e la sentenza di questi versi Latini in lingua, e versi volgari, ameor che il numero d'esse, e come cosa, punto son si scontri per la difficoltà del volgare, e come in molti altri ho fatto.

Ma dicent con .

Mentedi del Re-Gerlo for qui vinto,

Non in Gistà legaltos e fucceffore

Di Celsee fui pur, ma fai folpinto

Bal paterne cello al bellico furore

Pugnai con Sapai Chiefe, elle pur forte

Minecife, è unto ne portò la morte.

Qualita fine dibe il Re Manfredi Marendo regento disci en mi Lalini, denna, e figlicoli i della fi felvana in Lucera de Serecini se dopo sicua tempo, quando Carlo che Lucera, che

che su l'ultima terra chi avesse, li suron dati in mano, e egli li sece morire in careere.

Fu Manfredi uomo di persona bellissimo, dottissimo in lettere, e in silososia, e grandissimo Aristotelico; assabile con ogninomo, animoso, e gagliardo di persona; assuto molto, e riputato liberalissimo sopra tutti gli altri Signori; su modo che
Riccobaldo Isterico serivo di lui, che d'ingegno, e liberalità,
e beneficenza ragionevolmente si poteva uguagliare a Tito Imperadore sigliuolo di Vespasiano, che su riputato la delizie della
generazione umana. Edisco Mansredi una Città nel seno, ovvero golso di Siponto, e chiamolla dal suo nome Mansredonia.
Degno veramente di miglior sorte; se il sato, o la provvidenza,
altro di lui non avesse ordinato.

Carlo Duca d'Angiò, e Conte di Provenza primo Re di Napoli di questo nome, rimaso vincitore, come è detto, ebbe in pochi di tutto il reame di Napoli, e di Sicilia l'anno 1265. 
fuorchè Lucera de' Saracini, alla quale essendo andato a campo nè potendo espugnarla, fattole intorno molte bastie ben guardate, la lasciò assediata, e non l'ebbe se non passata la guerra di Corradino, della quale diremo innanzi, e ebbesa poi per accordo, con patto, che li Saracini rimanessero in essa, e dessero prigioni a Carlo tutti quelli, ch'erano in Lucera d'altra nazione, che Saracinesca, e appresso la moglie, e figliuolo di Mansrodi, il qual carcerato nel Castello dell' Uovo, e in quello fatto cieco, miseramente sinì la sua vita.

Ando poi Carlo a Napoli, ove regalmente ricevuto in Capulla, trovò tutto il tesoro di Maniredi in oro, e fattoselo mettere innanzi sopra tappeti, ov' erano soli la Rogina, e M. Beltramo del Balzo, sece venire le bilancie, dicendo a M. Beltramo, che lo partisse. M. Beltramo risposa non bisognar bilance a questo; ma montatovi sopra con li piedi, ne sece tre parti dicendo, una è del Rè, l'altra della Reina, la terza de' vostri Cavalieri; e così su dispensato, e allora il Re Carlo lo sece Conte d'Avellino.

COSTO.

Oltre al Conte d'Aveilino di casa del Balzo, il Re Carlo ne sece tre altri, che sussimo Guido Monsorte Conte di Monsorte, Gualtiero di Breina Conte di Lecce, e Pietro Rus-

so Conte di Catanzano. Il predetto Villani, e I Collangali

Fece poi liberare sutr'-i prigioni Puglicii, e i Baroni mando COLLE. a'lor contadi, chi in Italia, e ghi in Sicilia, e non li piacen, NUCCIO. do abitare in Capuana par effer di lega Tedesca, ardinò, che tolle edificato il Chiftel spare. Poi per due anni ad altro non attele, che ad affettire la cole di Tolcana, e di Roma, e degli amici suei e su situe de Chemente y Vicario dello Imperio in Italia , oltrechè sosse Sesser di Rome , e spesso cavalcò facti del Regno, s fu a Figura, e a Viterbo, e a Roma, le quali cole lasceremo per non estere appartenenti el Regno di Napoli, del quale abbiamo a parlere. Nà flettero le cose troppo quiete dopo l'acquifto di Carlo nel Regno ; perocchè a pena effendovi flato due anni pacifico, paíso in Italia Corradino Svevo, giovanetto figliuolo, che fu d'Errico maggiore primogenito di Federico Imperadore II. alla ricuperazione del Regno di Sicilia, e di Napoli : alla successione del quale, per rispetto dell' avolo, e per li zii pretendeva che a lui pervenifie ; e fu Carlo in qualche pericolo di perderlo, e per dare chiara notizia dell' impresa, trovo che fu in questo modo.

Dice il Collenuccio, che fatto il Re Carlo Vicario dell'Im- costo. perio da Papa Clemente cavalco spesso suor del Regno scom' è vero ) e che ciò lascia di scrivere come non appartenente ad ello Regno. E quali cole, Dio buono, gli apparterratto, se non gli appartengeno le azioni grandi, e notabili del suo Re? e delle quali nacque le mosse di Corredino, come qui di sotto a moltere Il Villant Fice a più tello il Melapini, dal qua le il Collemento si vole aver enveto melte cose belle; e i conta luccintamente allegne di dette amoni di Casib acci in Toleran i e not con più beevità leguendo lui le periemo qui, Entro I Re Carle con lus Besonis in Firenza il primo d'Agollo, e vi se rissuato ( dic egli ) come buon Signore con anor grandistimo, andandogli-incontro di Caroccio, e molti ardri ...Dimord in Firence, apport , ne quali fece, molti gentil nomini Cavelinti. Di là poi andò con fee gente Toggibonzi/Callelle, affir micdelime, eventuels, soch iguel & tenena per i Chibelle o flytori interne quel detto, il je tre test d'alte alle fine a part falgori avert, e temperione, il

117

che su alla metà di Dicembre. Fece quivi il Re dar principio tina fortezza, e messovi il Podestà, se n'ando con l'esercito a danni di Pilani, ove prese molte Castella, e Portopisano, il qual fece tutto abbattere e disfare. Poscia il Febbrajo seguente andò a Lucca, ed in servigio de' Lucchess assediò il Mutrone. fortissimo Castello, il quale con certo inganno ebbe a patti, e: diedelo a'Lucchesi. Fra questo mezzo i Ghibellini usciti di Firenza, con Pisani, e Sanesi, secero lega insieme, e con intendimento di D. Arrigo di Castiglia già divenuto nimico del Re " Carlo, e di certi Baroni di Puglia, e di Sicilia, tramarono di far venire Corradino Svevo alla ricuperazione del Regno paterno, e li mandarono per muoverlo di lor propri denari centomila fiorini d'oro. E così Corradino paísò in Italia in tempo, che Carlo avea fatto in Toscana quanto s'è detto, e non era più intorno a Poggibonzi, come vuole il Collenuccio.

COLLE-

Fernando IV. di questo nome Re di Castiglia, tra molti fi-NUCCIO gliuoli, n' ebbe tre, Federico, Errico, e Costanza. Costanza da Alfonso X. Re di Castiglia suo fratello dopo la morte di Fernando suo padre, su data per donna a Federico II. Imperadore come di sopra s'è detto; e di lei nacque Errico maggiore primogenito di Federico II. che morì in prigione. Questo Errico maggiore ebbe due figliuoli, cioè Federico Iasciato dalla avolo. Duca d' Austria, e attossicato a Melsi, siccome è detto, e Corradino del quale ora abbiamo a parlare. Li due fratelli di Costanza, cioè Errico, e Federico Castigliani, essendo in poca grazia del padre, partirono di Spagna in puerizia, e Federico andò in Francia; Errico paísò in Barberia, e militò gran tempo sotto il Re di Fanisi, e secesi ricchissimo, e per esser fratello di Alfonso X. parente di Bianca, figliuola di Alfonso VIII. madre del Re Carlo, veniva ad essere ancor parente al Re Carlo, e per essere stato fratello di Costanza avola di Corradino, veniva ad essere zio maggiore di Corradino.

\* \* Che Corradino fosse figliuolo d' Arrigo, siccome scrive il Collenuccio lo dicono anche il Platina, il Biondo, e Michele Riccio, le cui parole in confermazione del medesimo sono addotte dal Mustero: ma il Fazello, il Tarcagnota, il Messa, il Sansovino nell'istoria di casa Orsina, il Costanzo in quella

di Napoli, e Liquardo Arctino nella Fiorentina, le fan figlinelo di Corrado frasello di Aerigo predetto, il che mi piace più favorendo maffamemente o ciril e la Sigonio, e Paolo Emilio, el Gorie, e'l Volsterrano nell'Autropologia, e'l Beccaecio ne cali deli uomini illuftel, e'l Malufpini, e'l Villani Fiorentino, e'l Negolitano, che dicili tutti come esti. Me supre a tutto apperi-Les chiaro l'error del Callenacciondalle fue parale fielle in due ghi, l'ano siole, quando e na ferivendo il referento di Palerico II. ove dicendo, che lasciò il Ducato d'Austria a Faderice lun nipote note di Arrigo lun primegenito, non in menzione elcues di Corredino: a Bieltro quando di dice, che Manfredi mandò a Corradina in Germania alcuni doni puerili. il die he l'enno sagge c'afrige, chi ai mel, che feste sue padress lo sa meries hi prigiente fin dal 35. che vi correno par vesti anni , e tinto di più i quento eves Corredino ella motte del pedar, come duaque la gli annutano doni puerili., se svet pitegli, 24 ausi ? Chreche quanto dice, the pasto in Italia all'acquille del Begne peteran pugli madefimo lo chiama giovanetto, ed era già il 1267. al qual tempo avrebbe avuto già di 36. anni, ter com'era giovamento d'Ma la terità si è, ch' cali, era giovanetto, però nato di Corredo, e noti d'Arrigo.

Quello Errico Hunque lentando Carles fues parente uffere mus COLLE citore, e fisto Re di Sigilia, parti di Barberia hene accompa. NUCCIO. gnato, e ricco, e venne in Italia a vilitar Garlo, e un tempo si stette ben veduto da lui, e prestolli ne suoi bisoppi essendo claulto per le guerre, quaranta mila doble d'oro, e non pretendo al termine riaverlo, giuro di farne vendetta. Gode di mulando lo sdegno, tanto sagacemente operò col favoro Carlo, e con buona amicizia prefa con Clemente Potitelice che fu fatto Senatore di Roma in luogo del Re Carlo. Poi ittele ad acquistare la grazia, e favore de Romani, e in quel mezzo non celsò per via di fecreti, e fedeli meffi indurre Conradino a muovere i Principi d'Alemagna, e passare nel Resme, e ricuperare il Regno dell'avolo, e del zio, offirendosimus configlio, e favor fuo, come fece.

Corradino mosso dalla efortazione d' Errico, e cantalinatione con li fuoi menando feco il Duca d'Austria fuo contanto y e Tom.L. Aa **p4**-

parente, entrò in Italia, e genne a Verona; e quivi aspetth tanto che tutto l'apparato della guerra per mare, e per terra. fu in punte. Poi col favore de Veroness, e de Paves, si condusse in Riviera di Genova, nelle terre de gentiluomini dal Caretto, ed indi sopra le galee Pisane se ne venne a Pisa. Mentre che stette a Pila, si congiunsero con lui gran numero di Ghibellini, Lombardi, e Romagnuoli, e il Conte Guido da Monteseltro, parti da Urbino, e venne ad unirsi con lui 🕹 In quel mezzo la guerra fi ruppe per mare. Perciocche Federal co Spagnuolo, fratello d'Errico Senatore con un'armate di Saracini, palsò in Sicilia, e da Messina, Siracusa, e Palermo in fuori, tutta la voltò a divozione di Corradino, dall'altro canto l'armata Pilana di 40 galee, capi della quale erano Corrado Trincio, Marino Capece, e Mattes Vallone, scorsero per i lidi del Reame, e zivoltarono Ischia; prese Castello a Mare Sorrento, e Passetano, e secero molti danni per riviera; e dando la eaccia alle galee di Carlo, corfero in fino a Mesfina, e prefero, e bruciarono molti legni, e misero a sacco Melazzo.

COSTO.

\* Quello stesso di, che quest'armata s'accostò a Napoli, ove si levò gran romor di popolo, vi si celebravano solemne mente l'eséquie della Regina Beatrice moglie di Carlo già morta. Lo dice il Biondo, Paolo Emilio, il Costanzo, s altri .

COLLE-

Carlo nella venuta di Corradino, si ritrovava in Toscana E NUCCIO. Poggibonzi. Onde tornato a Napoli, e messo in punto tutto quello, che poteva fare, se n'era venue verso i confini del Regno, per contraporsi a Corradino; il qual mosso da Pisa, ruppe un Mariscalco di Carlo ad Arezzo, che se gli volle opporte eon li Guelfi di Toscana, e nel fatto d'armi su morto. Posvenne a Siena, ove i mandati del Papa l'ammonirono, che non dovesse andar contra Carlo, ne impacciarsi del Regno di Napoli, ch'era cofa ecclesiastica, altrimenti lo pronunciavano iscomunicato. Corradino poco curando tale ammonizione, o minacce di scomunica, e sollecitato dal Senatore in quattro da S conduste nel piano di Viterbo.

> Alla fama della venuta di Corradino, la Puglia per fua ma-: tura

tura mobile,, e per effere lacerate,, e maltrettate de un Gaelielmo Landa da Parigi, che la governava per Carlo, si cominciò a ribellate, effendo Carlo in Abruzza, e il paese voto di foldati. Lucara fu prima, Adria, Potenza, Venola, Matora , e terra d'Otranto , e sutte le perre , che non avevano roce che, ne presidio de Francesi. Capi della ribellione sirono Robarto da S. Sostia, che su il primo, che spiego la blindicia dell' Aquile, e Raimondo suo fratello: Fiero, e Guglielmo sutelli, Conti di Potenza; e Tirrico il vetchio, Conte di Riveli lo, e un Errico Petrapalomba Tedesco,, e appresso loro quelle cale nobili : cala Caltagna, gala Scornevaeca, cala Filingera e cala Lottiera, Questi scomendo la Puglia, e Capitaneta, e Hablicata, ogni cola rivoltaneno, mesmado a facco la terre che facevano refistenza : sente Spintezela, Lavello, Mondorvi-no, Montemelone, Guaragnomi, e altri luoghi. Sele quelle terre fi tennend, she had ribelliman , pertit avevano fortezza. e prelidio de Françai: Gravina, Montepelolo, Melfi, Troja, Berletta, Trani, Molfetta, Bitanto, e Bári. Fongia volendo ribollarli, su posta a sacco, e seripare de Guglielmo da Parigi; e con alcuni luoghi di Capininasi

Movendo dal pian di Viterbo Corradino alla volta di Roma con groffo, e bene ordinato efercito, e paffando appreffo le mura di Viterbo; il Pontefice Clemente, che allora era in quella terra, vedendo dal fuo palazzo paffare quelto efercito, moffo da spirito profetico, disse a' circostanti. Vedete voi queste genti d'armi così splendide, e quel giovane, che con tanta fiducia di si bello efercito fe ne và, io ho gran compaffione a sì nobil giovane, vedendo ch'egli ha da portar la pena de' peccati de' suoi maggiori , perciocche è menato, come agnello alla uccisione. E stando alcuni degli astanti dubbiosi di questo pronostico, per il grande apparato, e numero di quello esercito, il Pontefice gli replicò, che tutto quell'esercito come fumo al vento farebbe diffipato.

Adunque Sant'uomo bilognava, che fosse questo Papa: Vedi il costo. Platina, il qual dice, che per la fua fantità fu promoffo al Papato, e scrive di lui cose maravigliose

Corradino in fomma andò a Roma, ove dal Senatore, e da' COLLE-

Romani fa ricevuto, e condotto in Campidoglio con quell'onore, e pompa, che se Imperador sosse stato. Dipoi lasciando il Conte Guido di Montefeltro alla guardia di Roma in Campidoglio in luogo del Senatore; Corradino, e Errico con buona gente Spagnuola congiunta all'altro efercito, s' inviarono verso il Regno di Napoli; e intendendo che Carlo in persona guardava il passo in Monte Casino, guidato da Romani per la via di Tivoli passo nel Contado di Tagliacozzi, e discese nel piano de' Marsi appresso il lago Fucino, detto de' Marsi, ovvero di Celano. Quivi intendendo che'l Re Carlo ancor'egli veniva. nè era molto lontano, cominciarono ad andare ordinati, e stretti a squadra, lasciando da man destra le muraglie antiche degli acquidotti, che conducevano da quel lago a Roma l'acqua, e giuntero in una pianura sopra il lago, chiamata il Piano di Palenta, verso i Campi Palentini. Ha questo Piano da man destra il lago, dalla smistra i monti de Marsi altissimi, che la circondavano, e dinanzi in fronte è una collina, che chiude quel Piano, e comincia alla terra di Alba, e si stende da un miglio, e un quarto. Di là de quella collina è una valletta di giro d'intorno ad un miglio, the sta talmente, che dal Piano di Palenta non si può in quella alcuna cosa vedere. In questo Piano di Palenta adunque si condusse Corradino col suo esercito con proposito di fare fatto d'armi.

COSTO.

\* Mentre l'escrito di Corradino, e quel di Carlo stavano accampati, nacque una falsa sama, che la Città dell' Aquila se era ribelleta da Carlo, il quale per chiarissene andò seonosciuto con tre Cavalieri suoi falari a quella Città, e essendo di notte chiamò le goardie, e dimandò in nome di chi se tenessero? Del Re Carlo, risposero quelli. Altora egli tutto lieto si se chiamare il Governatoro, e gli ordinò, che soccorresse il campo di vettovaglia. Il che dagli Aquilani su eseguito con tanta prontezza, che le lor donne, per manesmento di bestie da sol ma, andarono in gran numero cariche di dette vettovaglie al campo di Carlo. Vedi gli annali del Cirillo.

COLLE-NUCCIO Federico, parte alla guardia delle marine, parte contr'i Puglica, e parte perduta su Arezzo; e per quello trovandos assa inferio-

feriere di forza e Garattino, flave in pensare esse di quello; che avesse a sare, quando pli su detto essere arrivato a Napoli na gentiluomo. Francese, che veniva dal sepolero, e per compianonto del fino voto voleva passare da Roma in Francia, e chiamavasi Alasso il Vetchio, uomo di grand esperienza nell'anni. Garlo sece vanire a se quasto Alasso, e progetto, che gli dasse qualche utile ricordo a questo impresa. Ricano prima dilardo per coscionni, e pregistivo del vata di darglio albun ricordo; ma dopa molte partificato del vata di darglio albun ricordo; ma dopa molte partificato del vata di darglio albun ricordo; ma dopa molte partificato sellendo scongistrati per anno re del Re di Francia suo, Signato, su contenta, volundo purò che Carlo di promettesse di seguitare in tutto il suo tossigito, e così soce.

Alardo adunque il di della battaglia, che su il di di S. Agostino, 28. di Agosto 1268. sece di tutte le genti tre squadroni, e li due primi mandò nella Pianura di Palenta, poco più d'un miglio innanzi, e capo di loro sece il Mariscalco del Re, M. Filippo di Monsorte, vestito, e ornato, e con l'insegne a punto Reali di Carlo, con ordine, ch' egli nel secondo squadrone avesse a comparire. Il terzo squadrone fatto de' migliori uomini, e più sidati di Carlo, insieme con la persona sua, sece restare in quella valletta picciola sopradetta, senza saputa degl'inimici, e esso si mise sopra la collina d' Alba predetta, tra la valletta, e il piano, per attendere secondo il bisono ad agni specciso.

Nella battaglia tra Carlo, e Corradino, tanto il Malespini, quanto il Villani Fiorentino e I Napolitano differiscono, siccome anche sa il Costanzo, in molte cose dal Collenuccio, il che basti per avvertimento a chi legge. Dirò solo, che il successo della battaglia messo dal Collenuccio a 28. del mese, Ricordano, che viveva allora, e I Villani, che cominciò a scrivero più che 32. anni dopo quel satto, com' egli medesimo nell' 8. libro asserma, lo mettono la vigilia di S. Bartolommeo a 23. e scrivono un bel particolare del Papa Clemente, che come degno di non esser taciuto lo metteremo quì. Dicon, che'l di di S. Bartolommeo la mattina per tempo trovandosi il Papa in Viterbo, mentre sermoneggiava li venne una cotale occupazione, che stato un gran pezzo in quella pareva al popolo, ch' ei contemplas-

\_\_\_\_

plasse, Rivenuto poi in se disse, correte alle strade à prendere i nemisi di Santa Chiesa, che sono stati rotti, e sconfitti. E perchè il fatto d'armi era feguito il giorno dinanzi, onde mon le n'era ancor avuto, nè poteva così presto aversene alcun avviso in Viterbo, come discosto di la più di cento mis glia, si tenne per fermo il Papa averlo saputo per rivelazion divina essendo uomo di santa vita.

Corradino avendo aneor egli fatto due squadroni, nel primo NUCCIO, aveva messo Romani, e metrigi Italiani, e Spagnuoli, e altre genti ; nel secondo con gli fibidardi ere esso con tre mila uomini d'armi della guardia sua, e con il Duca d'Austria giovanetto dell'età sua. Errico Senatore non era in isquadrone alcuno; ma volle restare libero di scorrere quà, e là alle provvisioni opportune, e qualunque bisogno della battaglia,

> Vedendo il Mariscalco di Carlo, esser tempo di assaltare, fatte suonare le trombette all' armi, spinse isnanzi il primo squadrone, e attaccò il fatto d'armi. Gli su risposto virilmente dagli nimici; i queli fieramente ferendo i Francesi, li diede la peggiore : onde cominciarono ad allentare, Il che vedendo il Marifcalco si sece innanzi in persona, riputato si da suoi, come dagli nimici offero il Re Garlo, Era il Mariscalco molto fedele, e valoreso Cavalieno, e per virta, e sorza sua fieram mente combattendo, sece grande accisione degli nimici; intanto che sostenne tre ore continué la battaglia, che non si poteva comprendere qual parte avelle il vantaggio. In fine spinto da una gran suria d'Italiani, e di Spagnuoli ristretti in un globo, fu rotto, e butteto per terra, e morto; il romore si levò per il campo, il Re Carlo effer morto, e l'impresa vinta. Ondo quei di Carlo volti in suga, e disordinati si milero per rot-My Per la qual cosa quelli di Corradino, come vittoriosi, e allegri communiarono e subare, e fogliare,, e godere il frutto della vittoria con Molti segni, e gridi di tetizia, Così i Tedeschi, ch' erano alla guardia di Corradino tasciandolo solo col Duca, e altri gersoni, o le gente disutile de suoi cortigiani, corlere ancor'est disordiantimente a rubare, spargendoli in vari luoghi della pianura. Alardo", che sopra la collina mirata attentamento il tatto di mendeli, che il tempo, e la occasione di-

-- 7

diferents folle venuters fees memovess il Re Sento-dalla valletta a e-midinetamente, e Artito Amontar la collina, e con impote den dentro agl'inimiel-caniclindis preda, e difordinati, e anche in brons parte difaritteti; Cerlo fece appliner il bisogno doc mande erdine y e descharte y e sport ebbe melta failes la rouse pugli. Onde-quali suttigue pugli o emorti y 6 milletuari, a lini in lasciationo Carlo in compo vincitore della battagliani in chificazione perpetan della manda di ancera in quel fliejo una Chiefa chiameta Se Maela dilla Wittoria. 147 Million 1961 19 - Carlo ad altro not attefa, the e far netroise Corradino per Li campo tre'merti, e tra' vivê, e gli alati principali dellu compupais les, condelptente portandole contra de prigioni de de appais melti fece impiecare, e amanantitu di ferro productioni in perpetuo. Di Ernico Senator di Aliabilia efficiale riduttituta a Ricci, a di Conse Girerda da File di Bonia, furone proficiente belier, a deti cia minuto di Carles Di Brilco fu minutato in prigions in Protests, a quivillat i fact in in care Corradine, e il Duca d'Activité melchin gippant seconipageati de Galvano Lancia, vi Galentes ino figlinolo, e mio fied diero, vestiti in mies d'Almani, asendo entro en il per A bolitate ne facendo dove animet finalidente seamete per les fins le forte nel boles di Adunt, in ripe Moment Toppe la Indrina; ove vedando, una picciola burca d'un spelontera y los pregniche li mielle residere al lidi di Siene, o di Pife, e di fecero moli te grandi promesse. Il pelcatore accetto di farlo; ma bisognandoli pane, e per loro, e per lui, ne avendo alcuni danari da dare al pescatore, gli diedero un'anello, acciocche impegnandolo alla terra poteffe comperar del pane, e venire alla barca. Il pelcatore ando alla terra in Affura, e domandando del valore dell' anello, e denari sopra esso ragionando, come accade, disle delli due giovani di buono asperto, ma mal vestiri, ch'erail other is a stributer otherwise I are a family allo demonstrate of pane le se ternà alla mission, e dati de remi in acqua, levanin clarific il antonomica proportioni di Cinque di Affine di Affine di dell antonias diferents La forne de quelle se or of Afternoon being qual

qual Carlo con tanta diligenza facea cercare. Onde lubito ach mato un galcone, lo mandò alla volta della barca del pefcatore, e quello giunto fenza fatica presi i poveri Signoria li condusse ad Astura. La fama velocissima della presa di Corradina ando a Carlo, e egli per non perder tal preda con mirabil con lerità cinie Astura per mare, e per terra con le genti d'armi e o che lo facesse per serbar l'onore di Giovanni Frangipani che volesse parere esser siorzato, secondo alcuni scrittori, o pur re per avidità estrema, che avea di avere nelle mani Corradino, non se ne fidando, tanto sece che l'ebbe melle mani. con lui li suoi compagni tutti. Menando sempre con se questi prigioni andò a Roma, e dispose le cose della terra, lasciando: in suo luogo Senatore Jacopo Cantelano; poi come su a Ghimaznano fece tagliar la testa a Galvano, e Galiotto in vendetta della morte del Mariscalco; poi se ne venne a Napoli, « Corradino, e'l Duca d' Austria pose in prigione, ove li tenne um'aono in deliberare, quello che avesse a far di loro. Al Frangipani, in premio della presura di Corradino, diede il-Re Carlo alcune castella in Regno, e lo se rimanene in Napoli, secondo gli stessi Autori, e'i Costanzo.

COSTO.

COLLE-

Fece poi convocare a Napoli tutti i Sindici delle prime Citatà del Reame; e fatto un general configlio, tolse il parere di tutti intorno a quello che si avesse a fare di Corradino, e tutti, e specialmente quei di Napoli, Capua, e Salerno, consultarono, che Corradino sosse morto, benchè sia chi scrive, che la consiglio su dato secondo, che volle Carlo, che si dasse. Serio ve ancora Errico Gundelsingen Costanziese nelle Groniche d'Aussitia, che Carlo si consultò con Papa Giemente di quello, che avesse a fare di Corradino, e che Clemente li rispose queste parole;

Vita Gorçadini mors Caroli, mors Gorçadini vita Caroli,

eioè la vita di Corradino è la morte di Carlo, e la morte di Corradino è vita di Carlo. Li baroni gentiluomini Eranceli in più modo vollero prefisse affento nel configlio a quella more te, e deccialmente il Conte di Fiandra, genero di Carlo, il qual

cual era tutto generolo, fieramente le gli contrapole, dicende ; che ad un giovane de sì mobil fassine, in nitti molto era da dar la morte: ma si dovea dibetare, e farle amico, con fare piacos tado con lui. Così giudicarono melte gentil persone, ch' avenno l'animo libero de pullione. Ma alla fine prevale la fentenna della morte.

\* La Santità di Clemente IV. Pontelige, delle quale il Plat. COSTO. - rende teffinioniansa, giù il è accennata di lopus, discolo perchè l'antorità di quello Scrittore eltramentano estate del Collenne cio per far credere, che il Papa confultaffe Calibia fair meriet Corradino, si dee aver per sospetta, poiche qualle genti seglies no essere paco amprevoli del Pape ; salve part fempre le riputhirion de busei. One è per quelle parque la Santità gil dette

di Clemente, non sti par, scho da da medicet, chi ci delle en confulta. Anzichè dal Papa e del Cardinali da seprete: Car to dell'aver fatto incris Catradian i catant 

Ora de questi probi assectionalis biens le case de Subsissibtrà l'accorto Lettore came mus total sensolutione, che se bene il progretto di Garradian, come dinginame innacente, e tanti in se Resse compessions with any of pure pay represent degree di maraviglia, le si cattivi proprinculi del lipi antecellori come tro alla Chiefa avectto significo ; se

. L'anno adunque seguente la cuttura a a di Ottobre farone COLLEdiffele in terra coperte di veluto cremifino, nel mercato di Na. NUCCIO. poli, nel luogo dove poi fu posta una colonna davanti alla Chiefa del Carmine; la quale la madre di Corradino per sua memoria fece poi edificare; e vi furono menati lopra quei panni distesi, Corradino, e il Duca d'Austria, e il Conte Girardo da Pila, che fu Capitano de Toscani nella battaglia, e un cavaliere Tedesco pur preso in battaglia chiamato Urnaiso, e D. Errico di Castiglia; appresso questi furono menati ancora quattro, Riccardo Reburfa, Giovanni dalla Grutta, Marino Capece, e Ruggiero Bullo, in grandissima frequenza di popolo, non folo de Napolitani, e Francesi, ma di tutte le terre vicine, ch' erano concorle a sì crudel spettacolo, il qual vide ancora il Re Carlo, benche stalle lontano in una torre, mirando tutto Tom.I. Bb

quello, che si faceva. Montò poi sopra un tribunale fatto per questo, Messer Roberto da Bari protoscriba di Carlo, e lesse la sentenza contra i predetti nove prigioni, condannandoli tutti alla morte, suorche D. Errico di C. siglia, il quale condanaò a carcere perpetua. E questo per ellervar fede all'Abbate. che lo prese, il quale volle promissione, che di lui non se ne farebbe vendetta di fangue. I capi della sentenza sono questi per aver la pace della Chiesa: per aversi tolto il nome falso di Re: per avere voluto occupare il Regno: per aver intentata la morte del Re. Queste surono le cause principali della dannazione

fua lette nella fentenza.

Data la sentenza, scrive un Giurista Napolituno di quei tempi, che a colui, che pronunciò la sentenza, Corradino disseservo ribaldo, ta hai condannato il figliuolo del Re, e man lai che un par contra l'altro suo pari, non ha imperio alcuno, parlando in lingua Latina, poi nego mai aver volute offendere la Chiefa; ma acquistare solamente il Regno a dui dovuto, che indebitamente gli era negato, ma che sperava, che la stirpe, e casata di sua madre, e i suoi Tedeschi, e Duchi di Baviera suoi parenti non lascerebbono la morte sua senza vendetta; e dette queste parole, trattosi un guanto di mano lo butto verso il popolo, quali in segno d'investitura, dicendo, che lasciava suo erede D. Federico di Castiglia figliuolo di sua zia. E scrive Pio Pontesice, che quel guanto su raccolto da un cavaliere, e pertato pei al Re Piero d'Aragona.

Fatto quello, il primo, a chi sosse tagliata la testa su il Duca d'Austria, Corradino prese quella testa, che ancor, che su tronca, due volte chiamò Maria, e baciolla teneramente, e stringendofela al petto, pianfe l'iniquità della fortuna fua, accusando se medesimo, ch'era stato cagione della sua morte, avendolo tolto dalla madre, e menato con se a si crudel sorte; poi 1i pole inginocchione, e levando le mani al cielo domando perdonanza, e in quello il ministro di tale efficio li tagliò la testa, e poi al Conte Girardo di Narmailo. A quel ministro, che tagliò la testa a Corradino, un'altro apparecchiato, per quello, tagliò subito la testa, acciocche mai vantar si potesse d'aver sparso si alto sangue. Gli altri quattro baroni Regnicoli furono

 $\mathcal{O}_{SE}$ 

fopen una fouch impiecati. Li corpi tronchi fi flottopo id obran, ne fu nomo ardito di toccarii, finchi Carlo nen comando, che foffero seppelliti. Furanci adunque sepalar in tutra, e sepra Carantino polto quallo epitalio.

Alturis ungue Les pullum sapides aquilliums.

Bradetti in lingua vergate al stegito, che 6 può, quelli vell

Con l'unghie dell'aftor prese il Leone, Un'aquilino, or senza le sue piume, E senza il capo in questo luogo il pone.

Questo inselice fine lagrimato da quanti uomini il videro ebbe il meschino giovanetto Corradino, col quale ancora la nobilissima casa di Suevia si estinse; la quale per linea mascolina,
e semminina dalli Clodovei, e Carli di Francia; e dagl'Imperadori di casa di Baviera, discese; le quali casate produssero in
Francia, e in Alemagna molti Imperadori, e Re, e Principi
senza numero. Onde facilmente qualunque altra casata di Germania meritamente di nobiltà trapassava.

Dannarono molti Scrittori il giudizio di Carlo in farlo morire, non parendo cosa reale ne Ceistiana verso un fignore di quella età, e nobiltà incrudelire; essendo scritto, che ugualmente bella, e onorevol cosa è conservare li Signori, come vincerli, e che avuta la vittoria, la spada si dee riporre, e non più imbrattarla di sangue vinto, e massime Cristiano. Per la qual cosa più enorme anco apparve in Carlo, perchè oltre molti esempi, che di prossimo erano stati da alcuni signori presi, e conservati, a Carlo proprio tal beneficio di esemenza, e al Re di Francia suo fratello era stato usato, e non da' Cristiani, ma da insedeli, che solo con la legge di natura in questo caso si governano. Perciocchè nell' espedizione, che sece Lodovico Re di Francia, che su poi santificato in Damiata di Egitto, menò con se il Re Carlo predetto suo fratello, ed ambedue suro-

no la battaglia presi da Saracini, e surono regalmente tenuti; e regalmente rilasciati; e però il Re Piero d'Aragona rimprovarando in una sua settera a Carlo la sua iniquità, che nom aveva servato quella ragione in verso Corradino, che aveano servato li Saracini verso lui, tra le altre si dice queste parole, (Tu Nerone Nerenier, & Saracenis crudelior; ) cioè tu sei stato più Nerone, che Nerone, e più crudele che i Saracini.

E però molto ancora errarono li Giureconsulti di quei tempi ad interpretrare una sentenza di Agostino dottore ecclesiastico il quale dice nel Decreto, che il vincitore è obbligato a far miscricordia al vinto; massimamente, ove non è sospetto della turbazione della pace: Ugolino commentatore del Decreto interpretrò quella parola massimamente, che volesse dire solamente, in questo senso, secondo loro; cioè, che a quelli solamente perdonar si dee, da chi non si teme turbazione di pace, e non ad altri. Per la quale interpretrazione inumana, e tuor d'ogni Latina intelligenza, e contra la mente d'Agostino, dice Giovanni da Lignano eccellente Canonilta, che a Corradino fece il Re Carlo tagliar la testa. La qual cosa in tanto dispiacque ancora agli amici del Re Carlo; che si legge, che Roberto Conte di di Fiandra, chiera suo genero, pieno di generoso sdegno, palsò con uno stocco, e ammazzò colui, che lesse la sentenza; parendogli indegno di vita colui, ch' essendo di vilissima condizione, contra un Principe di si alto leguaggio gli sosse bastato l'animo leggerli una sentenza di morte.

Questo è quanto della Signoria de Germani, e casa di Suevia nel Regno di Napoli ho trovato; e però con loro questo quarto

libro incremo

COSTO

Di questo Roberto Conte di Fiandra Ricordano Malespini parla così. E il Giudies, che condanno il detto Corradini, Roberto, che su sigliuolo del Conte di Fiandra, genero di Carlo, come su letta la sentenza della condannazione, gli diede d'uno stocco. Le medesime parole dice il Collen.
a car. 63. onde parvebbe, che non Roberto, ma suo padre sosse
genero di Carlo. Però in Paolo Emilio, che ne sa spesso meno
zione, apparisce chiaro, che questo Roberto, per esserio bene in servigio del Re Carlo nella guerra del Regno, su da lui
satto suo genero.

## DEL COMPENDIO

## DELLISTORIA

## DINAPOLL

DA PELA TO.

## LIBRO QUINTO.

Colle Annotazioni, e Supplimenti di Tommaso Costo .

In questo quinto libro, primieramente seguono gli altri fatti del Re Carlo, la calamità della Puglia in que' tempi, e come il Re di Tunisi su sate to tributario al Re Carlo. Seguita dipoi la ribellione della Sicilia si la guerra del Re Carlo col Re Pietro d'Aragona, la presa di Carlo siglimolo del Re Carlo, la passata del Re Filippo di Francia in Aragona, e i Re di Napoli; seguitando dipoi i fatti del Re Roberto di Napoli; la passata del Re Lodovica de Ungheria nel Regina Giovanna 1, la passata del Re Lodovica d'Ungheria nel Reame, e come ancora vi passasse il Duca d'Angiò seguitando e satti della Regina Giovanna 1, la passata del Conte Lurgi II. Duca di Angiò nel Reame; i fatti della Regina Giovanna 11, e del Re Alsonso d'Aragona chiamato nel Regno contro a Lurgi II. Duca d'Angiò, e i satti di Sforza.



Arlo vittoriolo, e ormai senza alcun sospetto pienamente Signore del Reame , dopo tanta vittoria, tutto pieno di spirito di vendetta, tornando a Napoli con Corradino prigione, per via lasciò Pandolso da Fasanella Governador di Capua, e dissece Aversa da sondamenti per la ribellione di casa Rebursa, la quale estinse in tutto; ridotto a Napoli in

remunerazione del buon configlio ricevuto da Alardo gli dono

COLLE-

, 🔐

Amali, e Sorrento, facendo ogn ittanza, ene volesse rimanes re appuesso di le : ma Alardo ne volle stare, ne il dono accertate, ma rimazziand Carlo; disse che non per premio, ma per rispetto, e amore del Re di Francia avea satto quello che gli era piaciuto come ainna cosa taglienda, morche le sue ar-

mi, e arnese, e compagni, se ne tornò in Francia.

Li Barona, e le terre di Puglia, che alla fame della venuta di Comadino nel Regno erano ribellate, intela la subita sua rovina, volendo ora rivoltarli a Carlo, ne sapendo in che modo. Separandoir for medelimit indegni di perdono, cominciarono a tumultuare, e i Baroni in diversi luoghi a sortificarsi. Dall' altra parte li Capitani, e gfi ufficiali di Carlo tutti dati alla inquisizione, e persecuzion loro nella vita, e nella roba, ogni cola milero lottolopra, e di morte, e di rapina riempirono la misera Puglia, in modo che non su terra, nè Castello in Puglia, ne in Bassicata, che non sentisse uccisione, e rapina Americanalis Sepredesto, che acto sibellatono: qualifunque an cora alcune d' esse per avere accettati de'- gentiluomini dell' altre terre che fuggivano, l'entiflero qualche danno. L'ungo farebbe a raccontar particolarmente le miserie di tutte. Di due sole più notabilmente scelerate dirò per memoria. Potenza su la prima in Bablicata, la quale credendo con la perfidia riftorar la perfidis, e acquistar grazia levò il popolo in armi, e andando a . cala de' gentiluomini primi della terra , tutti li tagliarono a pezzi; e tra gli altri estinsero due casate notabili, Grassinelli, e Titracilii: e altri che gli erano ricorsi presero per gratificarsi, a Carlo, ne però li giovò, perchè fu saccheggiata, e le mura buttate per terra.

Corneto picciolo Castello di Puglia foggetto ad una Band de Monaci negri, ribelli nella venuta di Corradino, diade di cavalli che avenno de Francesi in mano agli amici di Corradito poi. Qua visto Gorradino per ricoprire il lor fallo, con un' all tao maggiare sectro in questo modo. Erano ad Ascoli di Puglia: Picaro Conte di Belmonte, e Ruggiero da S. Severine dindottici di Carlo; mandati in Puglia per domore à ribelli l'Correctivi sapendo, che voleva venire a trovargli, e vedendosi a mal sermine, chiamarono ajuto de quei Bironi, ell'erano

stati

Sani tani della cibilliche culloundo der in terra ficura, e-plea dispersoraglie, e il favor suo alla lor difesa. Parendo a quelle Biedle la terra comoda , accettarono l'invito e melle infleme tett i primi , e migliori y tra quali furono Robuto de S Seña e Errico Petrapalomba Tedesco detti di sopra emerare no in Corneto, dandoli a preparare tutte le cole opportune in la difeia; come furono a tavola per cenare, levatili li Come tani in armi, seconde l'agdine tre lor dato, li protert, a light sono, sucrebé alcuni social, elle: inggitono, e di pridentarono nudi a condettieri di Cielo. Fuieno li preli 106. de quali 103. as Sirono impicesti, gli altri tre fareno mandati a difelfi , i quivi furono precipitati . Molti simili casi, e grandi esempi di crudeltà sostenne in quell'anno, tra la vittoria e la morte di Corradino, la Puglia, e la Basilicata in modo che non su cafa, per quanto si legge, che per roba, o per sangue, lagrime, e dolore non lentiffe. Simile calamità, faccheggiamento, e incendi, e rovine fentì l'Isola di Sicilia, tanto che in fin l' una, e l'altra ben castigate, e mal contente deposero le armi, e a Carlo il Regno pacifico lasciarono.

Fece poi molte cavalcate Carlo a Roma, e a Viterbo, e in Tolcana, e per comporre le cole della Chiela, e degli amici fuoi, andò con l'armata in Africa al foccorfo del Re Lodovico di Francia suo fratello, che affediava Tunifi, e il di, che arrivò in terra Lodovico paísò di questa vita, e credendo Carlo trovarlo infermo, come lo vide morto, fi pose inginocchione; e prostrato in terra orò brevemente a Dio; poi levato senza l'egnoalcuno di meffizia, conforto l'efercito a star di buon' animo, e diedesi a continuare l'impresa, e sece due fatti d'armi co' Saracini; nel primo ne ammazzò 3000. nel secondo li cacciò, e mile a faccomanno il campo. Al fine venuta la pestilenza in Tunisi, e nel campo secero triegua per dieci anni con onorevol condizione; e tra le altre, che li Saracini pagalfero le spese di quella guerra, e che a Carlo rispondessero ogni anno il tributo, il quale erano consueti pagare al Re di

\* L' impresa di Tunisi accennata di sopra su , secondo gli costo. auteri Fiorentini, nel 1270. Però avverteli un grande avvilup-

. . . .

1.5

pamento di cole, che sa qui il Collanuccio dicendo, che il Rei Carlo da Tunisi tornato nel Reame ebbe dalla damigella. Mas ria le ragioni di Gerusalemme. Ne predetti autori il legge? che tornato Carlo da Tunisi con Filippo in di Francia suo nipote, ed Arrigo, e Odoardo figliuoli del Re, d'Inghilterra, le ne passarono in Calabria, e poi a Viterbo, per quivi sollecitare i Cardinali a creare il nuovo Pontefice vacando allora la fedia per morte di Clemente IV. e così su eletto Gregorio X. detto innanzi Tebaldo Visconti Archidiscono di Leodio, il dial si trovava in Soria per l'impresa di Terrasanta. Allora, come si legge negli Annali di Genova, morì nella Città di Colenza la Reina Isabella moglie di Filippo Re di Francia, e figliatola del Re d'Aragona, essendo cascata in un fiume. In Viterbo poi successe un calo stranissimo, e su che 'l Conte Guido di Monforte, il qual'era per la Re Carlo Vicario in Toscana y uecile di uno stocco, mentre udiva Messa, Arrigo suddetto figliuolo, o ( secondo altri ) nipote del Re d' Inghilterra ; in vendetta della morte del Conte Simone di Monforte fuo padre fatto già morire dal Re Inglese, Del qual missatto non sece. Carlo veruna dimostrazione, onde no fueda tutta la corte grandemente bialimato, e ne rimale col Re d'Inghilterra in : giave nimicizia. Se ne paísò poi Carlo con Papa Gregorio a Firen-28, ove furono in discordia per causa, che avendo il Papa messo pace \*2 Guelsi, e Ghibellini, su quella tosto interrotta dal Marifcalco del Re. A quelto anche s'aggiunfe, che andatosene il Papa a Lione, ove nel 1274, celebrò il Concilio, perchè si riconciliò col Paleologo, consermandolo Imperadore di Costantinopoli, e Carlo all'incontro favoriva: Baldovino nipote del primo Baldovino Conte di Fiandre, che fu affuntora quell' Imperio, però lo sdegno molto più a accrebbe fra-loro. Nun d da tacersi qui, che avendo il Papa fatto chiamar da Napoli dove allora leggeva Filosofia, S. Tommaso d'Aquino, per fagli lo intervenire, come uomo dottiffimo, al Concilio, giunto che su per cammino al Monastero di Fossanuova, quivi insermatosi morì, e come alcuni affermano, su avvelenato da un medico fisico ad istigazione del Re Carlo, il quale temeva; che andando quel Sant' uomo al Concilio, non manifestalle quivi i

Suoi molti missatti. Cavasi ciò da Dante nel 10. canto del Purgatorio, il qual disse di Carlo parlando, che Ripinse al ciel Tommaso, dove il Landino, esponendo: questo passo, esaggera molto la scelleraggine di Carlo d'aver satto morire, per la capione suddetta, un uomo di tanta dottrina e santità, com' era Tommalo, il quale, foggiung egli, che venne a morir martire. Ne su questo caso taciuto da Giovan Villani, il quale nel cap. 218. del 9. libro, trattanda della canonizazione di S. Tommaso, dice che da un Fisiciano (credo, che voglia dir filico ) di Carlo su avvelenato per mezzo di certi consetti . persuadendosi colui farne piacere al Re. S. Antonino serive anch' egli il medesimo nella tenta parte della sua Croa in the later nice • : : . . Committee of the Commit

Nel medelimo anno 1274. i.Genoreli, il Marchele di Monferraro, gli Astigiani, e Paveli figuro lega (secondo gli Annali, predetti ) contral Re Carlo, di quale mando alquante galce in Corlica, ove prelero un Caffello di Genovesi detto Lombardo . I Genoveli all'incontro armasono ventidue galee fotto Lanfranco Pignattaro, a e non trovate quelle del Re, che s'erano ridotte in Provenza, scorsero in Sicilia ways nel porto di Trapani, e di Mellina presero molti legni, e passatesene as Napoli resentarono il lido con le lor bandiere inalberate, strascinando quelle del Re in suo dispregio per lo mare, e ciò satto de ne ritornarono a Genova. Ma nel 1275, eletto Pontefice Innocenzo V. Borgognone, fu autore l'anno appresso della pace fra il Re Carlo, e' Genoveli.

(Li) che fatto, Carlo fe me tomo nel Reame; ove nell'anno COLLE-1476. la damigella Maria figliuola del Principe d'Antiochia li NUCCIO. lamme, e così su cortingto Re di Gerusalemme; e mando in Sarja per governatore del Regno Ruggiero da S. Severino, il qual pose officiali in nome di Carlo, e ricevè la sedeltà, e intramenti dell'omaggio da Cavalieri, e baroni, the erandi nel-la provincia, col favore angora di Albertino Morelini Bailo de ani in Acri, o per quella ragione è da stimare 4 che i Inchessoni di Carlo, predetto, tutti infino a Giovanna II., delle quale diremo innanzi, est anco gli altri Re di Napoli di lo-Tom.I.



no sempre intitolati Re di Gerusalemme. Ma chi sosse il padre della damigella Maria, e per qual capo ella pretendesse ragione nel Regno Gerosolimitano, per ancora non ho trovato. Umano ussicio sarà di chi lo troverà, aggiungerlo a questa istoria.

COSTO.

\* Il Boccaccio ne'casi degli uomini illustri sa menzione, che litigando Ugo: Re di Cipri con Maria sopra il Regno di Gerusalemme, su per mezzo del sommo Pontesice, e de'Sacerdoti cotal Reame assegnato al Re Carlo.

Il Costanzo dice, che la Reina di Gerusalemme, senza dir quale, ricorsa per ajuto al Papa per la ricuperazione del suo Reame, nè potendolo conseguire, assegnò le ragioni, ch'ella vi avea sù al Re Carlo. Altri dicono, senza però addurne autorità veruna, che Maria figliuola di Boemondo Principe d'Autiochia, come nata di Melisina secondagenita d'Isabella Reina di Gerusalemme, rinunziò le sue ragioni a Carlo Re di Napoli per issegno conceputo contra di Ugo Lusignano secondo Re di Cipri, il quale avendo presa per moglie Alisia terzagenita della predetta Isabella, si usurpò ingiustamente il titolo di Re di Gerusalemme appartenente ad essa Maria, come a figliuola della secondagenita d'Isabella.

Ma Frà Stefano Lufignano Cipriotto dice, che non poteva Maria far cotale rinunzia, atteso che sua madre Melisina era nata di Almerigo Re di Cipri quinto marito d'Isabella, essendo Alisia moglie del Re Ugo sopradetto nata di Arrigo di Campagna marito quarto dell'Isabella; e però ad Alisia, come nata

prima di Melisina, toccava il Reame.

In questi dispareri è da vedere ciò, che ne scrive il Corio, sebbene anch' egli consusamente. Dice il Corio in due luoghi del II. libro, o parte ch'ei se la chiami, della sua istoria, che Alisia su quella ( di Maria non ne parla ) che rinunziò solennemente a Carlo tutte le sue ragioni circa il Reame di Gerusalemme. Talchè se su Alisia, che sece tale rinunzia, cessa il dubbio di Frà Stefano, che Maria non potesse farla. Ma ci siamo accorti, che il Corio in un'altro luogo avea prima detto Alisia esser morta sin del 1246. e poi torna a dire, che sè la rinunzia, tanto quello autore è consuso, e alle volte contrario a se stesso. Gi rimettiamo dunque del tutto a più dili-

genti investigatori di noi; benchè alcuni moderni imbratta care ta non meno invidiosi e maligni, che ignoranti, essendosi valuti di queste nostre satiche, già tenti anni sono stampate, si sieno scioccamente vantati di aver in questo luogo al disetto del Collenuccio supplito.

Gli Aquilani in questi tempi a persuasione di un Nicolò dell' Ifola, nomo tra loro di molta antorità, preferò l'armà, e ultiti in campagna rovinarono alcune fortezze del contorno in luoghi posseduti da nobili, per dubbio di non esser da quelli tirateneggiati: il che fatto se ne ritornarono all'Aquila portando que si in trionso il predetto Nicolò: Vedi gli Annali di detta Cietà.

Stando Carlo in Napoli pacifico, non contento ancora de Res COLLB. gni, che aveva, fotto speranza d'alcune poche terre, che aveva NUCCIO. in Acaja, detta la Morea; deliberò conquifure il Regno Costantinopolitano, e cacciarne Mighele Paleologo, allora Imperadore; ma la fortuna ali oppose manoior faccende in casa propria. di maio li prefetti, e giudici, e officiali, e Perciocche portant soldati Francesi in Sicilia, si intorno alla pudicizia delle donne, come alle robe, è sangua degli uomini, un M. Giovanni da Procula Salernitano, già medico del Re Manfredi, tenuto pratice con li primi nomini di Sicilia, deliberò levar quall' Isola della servità de Francest, Onde prima ando in Costantinopoli a fare intendere all'Impergione la deliberazione di Carlo, e incaparrare il favore de Greci poi andò in Catalogna ad offerire il Regne di quell'Isola al Re Piero d'Aragona, che avea per donne Colianza figliuola già del Re Manfredi. Andò a Roma due molte a Nicolà III. Pontesse de tauto operò, che Piero accettà l'impressa, funție investito del Pontefice per ragion, di detta Coltanza, e la fomma con tanta fagacità, e secreto fi adoperò questo medica, che condusse in 18. mesi la pratica ad effetto, con tanto ordine, che su mirabile cosa, che stasse ton secreto. E decesso su, che ad un shi deputato al primo suoso delle campane del relpero, tutte le terre di Sicilia pigliaffe. A Parmi, e quanti Franceli trovavano, ammazzafisto lenza rispecto. Il di, e l'ora venne, e su mandato ad allesto di trastato. Li Franceli sprovveduti senza ripari surono nibeti in grandiffimo numero, ed era si ingrudelita quell'Isola nell' odio de' Cc 2 Fran-

Francesi, che non ne campò uno; anzi ove seppero che sossero donne gravide de' Francesi, le passavano con gli stocchi il ventre, e la gravida, e la creatura in un tratto uccidevano. Così spogliata l'Isola de' Francesi, e occupata da Piero d' Aragona, interruppe il disegno di Carlo. E di qui nacque il proverbio del vespero Siciliano, che ancora si usa, e su nell' anno 1281.

undici anni, poiche Carlo ebbe il Regno pacifico.

COSTO.

\* Questo capitolo è tanto secco e disettoso, che ha bisogno di gran supplimento. Il Collenuccio, o non seppe, come d'altra professione, o non si curò ( come colui, che scrisse queste cose con poco amore) di fare alcune digressioni per chiarezza dell'istoria necessarissime. Dice, che Carlo si deliberò di conquistare il Regno Costantinopolitano, e cacciarne Michel Paleologo Imperadore, e senza accennarne l'origine e la causa, entra a parlar del gran successo del Vespro Siciliano, intorno, al quale supplito che avremo al primo mancamento, noteremo qui appresso alcuni particolari non poco importanti, e da non dispiacer punto a'curiosi. E' dunque da sapersi, che l'anno 1200. (secondo il Malespini, e'l Villani) essendo stato privato Isach Angelo Conneno dell'Imperio di Costantinopoli, ed empiament te privato degli occhi da Alessio suo fratello, un figliuolo d'Isach detto anch'egli Alessio d'età di dodici anni, il quale doveva succedere al padre Isach, scampato dalle scelerate mani del zio, ricorse per ajuto all'esercito de' Latini, che si trovava allora intorno a Zara. Eran costoro Baldovino Conte di Fiandra, Bonifacio Marchele di Monferrato, Lodovico Conte de Savoja, Arrigo Conte di San Paolo, il Conte di Plea, ed altri, collegatifi con Veneziani s'eran mossi con la loro armata sotto il Doge Arrigo Dandolo per ire all'impresa di Terrasanta. Ma udite le lamentazioni del giovanetto Alessio, e mossi anco dalle sue larghe offerte, una delle quali era, se lo rimettevano in istato, la Chiesa Greca alla Romana soggetta, mutaron proponimento, effendovi altresì confortati con caldiffime lettere da Innocenzo III. allora fommo Pontefice, e andati alla volta di Costantinopoli, vi secero tale sforzo, che in breve presero quella Città, suggendosene il tiranno Alessio. Indi cavato di prigione il Gieco Ilach lo rimisero insieme col sigliuo-

gliuolo Aleffio in sedia. Ma in breve morti ambedue, il vecchio per li patimenti passati, e il giovane accisto in un tumulto levatosi nella Città, i Latini di comune consenso crearono Imperadore Baldovino di Fiandra, i successori del quale regnaron quivi presso a sessant'anni. Fu l'ultimo d'esti saldovino IV. in numero, e nipote per sorella del I. Baldovino, perchè a Baldovino I. succedette, per mancamento di figliuoli, il fratello Arrigo, siccome a costui Roberto figliuolo di Giolanta sua Brella, ed a Roberto Baldovino predetto, ch'era suo fratello minore. Contra di questo Baldovino si mosse un Michele Paleologo, che con titolo di Despota era Tutore e Bailo di Giovanni Lascari picciolo fanciullo, a cui come a figliuolo dell' Imperador Teodoro morto, si conservava da Greci il titolo dell' Imperio, e con l'ajuto di quelle genti, che odiavano il dominio de Latini, occupò Costantinopoli, cacciandone Baldovino, ch' ebbe appena tempo di fuggirfene in una barca. Ciò fatto il Paleologo, e parendogli aver la fortuna per il crine, sece empiamente privar degli occhi il pupillo Giovanni, acciocchè l'usurpato Imperio gli rimanesse con più sicurtà nelle mani. Ma Baldovino scacciato ricorse a Carlo Re di Napoli, ch'era suo suocero, secondo gli autori Fiorentini, ed altri, oltrechè allora sece seco nuovo parentado, come accenna in due luoghi Niceforo Gregora Scrittor Greco, promettendogli in dote l'Imperio di Costantinopoli. E così Carlo ad istanza del genero mise in punto nel 1278. più di cento galee sottili, venti navi grosse, dugento barche da portar cavalli, ed infiniti altri legni, ove fra l'altra gente dovevano undare diecimila cavalli, con quaranta Conti. Eranli collegati seco il Re di Francia, el Veneziani, degli stati de' quali doveva andarvi gran gente, perchè intendeva il Re Carlo, dopo quella di Costantinopoli sare altresì l'impresa di Gerulalemme; e sarebbegli il tutto sacilmente riuscito, tanta era allora la sua potenza, e poca quella del Paleologo: ma su impedito dal caso predetto di Sicilia. Leggonsi più distelamente queste cose nel detto Nicesoro, e in Niceta Conjato da ulmi se guito; ed citre al Biondo, il Platina, and altri, nell'ifferie: Voneziane del Sabellico, e di Pietro Giustiniano, e in Paolo Estilio. Ma sirca il parentado di Carlo con Baldovino, è gran vasietà fragli scrittori: Nicespro dice in due luoghi, che Baldovino ricerso per ajuto a Carlo diede una sua figliuola a un suo figliuolo: gli auteri Fiorentini chiamano Baldovino genero di Carlo: altri dienn, che Carlo, rimasto vedovo della primiera moglie Beatrice, tolse una figliuola di Baldovino, il che confermando il Costanzo, vi aggiunge, che lo stesso Carlo facendo seco parentado doppio diede una sua figliuola a Filippo figliuolo di Baldovino, il qual Filippo, chiamato da lui genero e congnato di Carlo, venne (dic'egli) a chiedergli ajuto in nome del padre; ne' quali dispareri oi rimettiamo al giudizio di chi legge. Venghiamo ora al Giovanni di Procida autor del Vespro Sicitiano, intorno al quale per mostrar veramente chi ei si sosse, il che non dovrà dispiacere a'curiosi: forza è, che li al-

larghiamo alquanto.

Messer Giovanni da Procula Salernitano già medico del Re Manfredi, così vien chiamato il sopradetto Giovanni dal Collenuccio, il manifestissimo error del quale, non men di quello d'altri, che l'han voluto difendere, c'ingegneremo di moltrar qui di sotto. Essendomi a caso questi di passati capitato alle mani tra certi altri libri vecchi il compendio del Collenuccio flampato nel 1552. vi trovai nel fine un discorso di Girolamo Ruscelli, dove esso dice il Collenuccio non aver avuto molta contezza d'alcune cose da hii scritte in questa istoria, e ch'egli era quali d'animo di voler andar con postille, ed annotazioni mostrando tutti gli errori del Collenuccio, e supplire dove il mes desimo aveva mancato, che è appunto quello, che senza aver veduto quel discorso cadde in pensiero a me, e lo sono andate facendo al meglio, chelo ho faputo, e potuto. Ma egli, come che uomo diligentissimo, e di gran giudizio fosse, dà un inciamo pata, ch'ei prese in quel discorso mi sa mal credere, che sosse per recare a buon fine quanto di fare si presupponeva. Notando egli il sopraccennato luogo nel Collenuccio viene a dire, siccome il Boccaccio chiama Gian da Procida quello che dal Collenuccio e detto Giovanni da Procula Salernitano, e medico, e che è forza, che o l'uno, o l'altro errasse, intorno a che volendo poi far giudizio s'arrischia di dire, che'l Boccaccio più tofto, che'l Collenuccio su quegli, che in ciò prendesse errore. ulan- .

usando così satte parole: " Che il Boccaccio più tosto, che 1 " Colenuccio, o che la stampa vi errasse, me to fanno sospet-, tare due cose. L'una, che'l Colenuccio dice, che il medico ", era Salernitano, onde si vede che Procula è cognome di sa-" miglia, e non della patria del medico. L'altra, che in effet-, to pare, che il Boccaccio non fosse molto bene informato " di quell' istoria, la qual'era stata intorno a 70. anni avanti " a quello, nel qual'egli scrisse il Decamerone, e non era per ,, avventura ancor venuta a notizia del Boccacio per iscrittu-,, ra, essendo che allora non erano ancor le stampe, onde non " così presto, con tanta comodità i libri si spargeano come " adesso. E però avendola egli forse intesa a bocca, non è ma-" raviglia, se in alcune cose non l'ebbe intera. E molte altre " di così satte cose va dicendo il Ruscelli, che non accade " porle qui " . Ora lasciamo stare quel , che ne dicono gli scrittori più moderni, e di Regno, come a dire il Costanzo, l'Ammirato, ed altri, e quel, che se ne trova scritto, e da Ricordano Malespini, e da Giovanni Villani il Fiorentino, che Giovanni della famiglia, e de' Signori di Procida, e non medico lo chiamano, e confideriamo un poco in quanti modi nelle soprallegate parole s'inganni il Ruscelli; Egli primamente in quelle: Che il medico era Salernitano, mostra di tener come per una massima, che 'l suddetto Giovanni fosse medico, e che Procula, come il Collenuccio, e non Procida, come dice il Boccaccio, fosse il nome della sua famiglia. Or se non volle, come doveva, aver più rispetto all'autorità del Boccaccio, che a quella del Collenaccio, perchè non tece quelta considerazione tra se, ha egli del verisimile, che un medico ardilse di metterfi a una impresa di tanta importanza, come fu quella, per la quale Giovanni andò a parlare e al Re Piero d'Aragona in Catalogna, ed all'Imperador di Costantimopoli, ed a Papa Nicola Otimo? E se vi si messe, che credito avevano a prestar di ciò tre Principi con grandi a un misdico? Vuol poi effo Ruscelli, che I Boccactio ne fosse duta informato, per averla intefa a bocca 70 sami dopo, che fa ? come le a quel grand nomo, che nacqué nel 1313. non pil che trentadue duni dopo il successo dei Vespro Siciliano, e che

ebbe sì lunga, e sì stretta pratica col Re Roberto, sosse stato gran fatto il sapere chi si sosse quel Giovanni, e lo sapesse meglio il Collenuccio dugent'anni dopo lui per iscrittura; e pur si vede per scrittura, come appresso mostreremo, il Boccaccio e non egli aver detto il vero. E se tra le cose di medicina si fa menzione d'un Giovanni da Procida medico, non pure non ne segue di necessità, ch' ei sosse l'autor del Vespro Siciliano, ma ciò mi fa piuttosto credere, che 'l Collenuccio ingannato dalla somiglianza del nome, come male informato delle cose del Regno, attribuisse al medico quello, che si doveva al Giovanni della famiglia di Procida sopradetto, Anzi è d'avvertire un'altro assai bello particolare, cioè, che esso Ruscelli tante intendente di questa lingua, e che corresse ( com'egli dice ) il Collenuccio, vuol, che quella parola, da Procula, sia nome di famiglia, e non di patria; se così gli pareva, doveva farla dire, di Procula, e non, da Procula, sapendo ben' egli, che il, da, dinota patria, ficcome famiglia il, di. Onde si può vedere nel Boccaccio, che è nella novella del predetto Giovanni, ed-in quella altresì di Madonna Beritola, e dovunque lo nomina lo chiama sempre, di Procida, e non, da Procida, segno manisestissimo, ch'ei sapeva Giovanni esser de'Signori dell' Isola di Procida, comechè nato vi fosse, e della samiglia detta allors propriamente, di Procida, i discendenti della quale si sà oggi, che in Ispagna, ove possedono il Contado d' Almenare. sono tuttavia detti in quella lingua, de Proxita, ed ebbero origine dallo stesso Giovanni, al quale il Re Pietro donò per se, e suoi successori alcune castella nel Reame di Valenza: il che si legge ne gran volumi del Zurita Spagnuolo istorico, e Cronista samoso: Il Petrarca altresì.nel suo Itinerario sa menzione di Giovan di Procida, ed ancorchè ei non specifichi se fu Signor di Procida, o nò, pure dalle sue parole si comprende quello esfere stato persona di grande assare, le non medico. mentre dice: Vicina binc Prochyta est, parva insula, sed unde puper magnus quidam vir surrexit Joannes, ille, qui formidatum Capoli diadema non veritus, & gravis memor injuria, & majora fi licuisset ausurus, ultionis loco buje Regi Siciliam abstulissa, Ma il soprallegato Villani lo dice chiaramente nel 7, lib.

al cap. 57. ove parla della ribellione di Sicilia, e le sue parco le son queste appunto: Per la qual cosa molto buona gente di Sicilia, e del Regno s'erano partiti, e ribellati, in tra li quali su un savio, e ingegnoso Cavaliere, e Signore stato dell'Isola di Procida, il quale si chiamo M. Giovanni. E così lo va chiamando sempre dovunque lo nomina, come anco sa il Mandala.

leipini . Il medelimo vien confermato da Paolo Emilio Veronese nell' istoria delle cose di Francia, e così anco dal Fazello diligentissimo scrittore delle cose diesicilia, dicendo nell' ottavo libro della sua istoria nella Decade II. così. Erat so tempore in Sicilia Joannes Prochyta, Prochyta Insula olim Dominus. E seguitando di raccontar quel fatto, dimostra siccome il già detto Giovenni mosso dal desiderio, e di riacquistare le perdute ricchezze, e di vendicarli contro a Franceli dell' ingiuria da effic ricevuta nell' onestà della moglio (il che anco dice il Boccaca cio ne' Casi degli uomini Illustri) ordi contra di loro, e del Re Carlo una secreta congiura, eleggendoli in ciò per compagni, Alano Leontino, Palmerio Abbate, Gualtiero da Calatagirone, e molti altri de' principali di Sicilia stati offesi da Franceli. E per ciò mandare ad effetto, spogliatosi de panni da gentiluomo si vesti da povero prete, o secondo altri da frate minore, e andò al Paleologo Imperadore di Coltantinopoli, e dipoi al Pontefice, il quale tirò nella predetta congiura, ed avua te sue lettere se n'andò al Re Piero d'Aragona, dal quale gitornò al Pontefice, ed all'Imperadore sopradetto, che gli diede per compagno Accardo Latino suo secretario, col quale tornò di auovo con gran fomma di denari al Re Piero, ed ultimamente in Sicilia, ove diede compimento alla tanto ben maneggiata, quanto da lui desidente impresa. Era allora Pontesice Nicolò III. Orfino il quale avendo richielto. Carlo di apparentar seco, ne aveva avuto ripulsa, di che egli sdegnatoli lo privò del Vicariato dell'Imperio, e del Senatorato di Roma, e tenne anco mano alla detta congiura contra di lui.

Contre l'autorité danque di tanti valentuomini mi par, che a bestame si sia mostro il Giovanni autor del Vespro Siciliato essere stato della samiglia, e de Signori di Preside , comecho Tom.L.

D d non

non ci manchino tuttavia di quelli, i quali ostinatamente vegliono, che lo stesso sossi anche medico. Crederò ben più tosso
esser vera l'opinione di chi tiene la sopradetta famiglia di Procida esser stata antica, e nobile Salernitana, posche ostre alla
memoria, che tuttavia se ne serba in quella città, dove anche
si vede la Cappella di Giovanni di Procida, evvi un' antico
marmo con un'epitassio, il tenor del quale per consermazione
di quanto si è detto porremo qui di sotto, ed è cotale.

† A. D. MCCLX. Dominus Manfridus Magnificus Rex Siese dia, Domini Imperatoris Friderici filius interventu Domini Ioannis de Procida, magni civis Salerni, Domini Infula Procida, Tranmonti, Cajani, et Baronia Pistilionis, ac ipsius Domini Regis

Socii, & familiaris, bunc portum fieri fecit.

Era questo marmo attaccato al molo, che si vede principiato a Salerno; ma non ha molto, Marco Antonio Marsilio Coloma Arcivescovo di quella Città mosso da nobilissimo zele di preservario dalla violenza del mare l'ha fatto trasportar nel Duomo, per quivi collocario nella stessa Cappella del tante volte menzionato Giovanni della samiglia, e de Signori di Procida.

Ma tornando al Ruscelli, non posso sar di non ridermi di quel tanto affaticarli, ch'ei sa in quel suo discorso per mostrare, che l'Boccaccio fosse male informato, e parlasse quasi a caso in materiz del fatto sopradetto, soggiungendo per prova di ciò le seguenti parole. E che così sia, che il Boccaccio non bene avelle notizia della detta illoria, fi vede, che oltre alla cola del cognome, e patria di quel medico, egli dice, che Ruggieso dell'Oria fu Ammiraglio del Re Federico, e che con quell'audacia li parlava, come a suo figliuolo, e nondimeno noi polsiamo das principio al fine di questa istoria del Re Federico. e di quanto si sa menzione di Ruggiero dell'Oria, veder chiaramente, ch'egli non su mai a servigi di detto Re Federico. nè suo Ammiraglio. Le quali parole, oltre dell'altre, che ne va dicendo il Ruscelli, ho voluto addur qui per mostrare a chi per ventura si sosse abbattuto, o s'abbattesse a veder quel discorso, quanto il Ruscelli s'ingannasse, e che'l Boccaccio chiamando Ruggiero dell'Oria Ammiraglio di Federico; e che

٠.,

con andecia, come a figliuolo gli parlava, non prese errore, e parlò sensissimamente. Imperochè alatto Re da' Siciliani Pederico Figliuolo terzogenito del Re Pieto, un degl'autori della quale elezione si su il predetto Ruggiero, come si può veder nel Fazello al secondo cap, del 9. libro, è da credere, che e per quello, e per le gran cose da esso Ruggiero satte in servigio della corona, egli avesse appunto autorità come di padre con Federico. Che sosse poi suo Ammiraglio e nel medesimo antore appare chiaramente, perchè sece in suo servigio molte cose e in Calabria, e in Paglia, il che appresso più distesamente mostreremo, sechè stia cheto il Ruscelli, perchè il Collegnocio, e non il Boccaccio-su quello, che s' ingannò.

Avvertasi, che prima del Vespro Siciliano successe la morte di Papa Nicolò Orsino in Viterbo, e su nel mese d'Agosto del 1281. il che su di non picciolo disturbo al trattato del sopradetto Giovanni, il valor del quale apparve tanto più mazziglioso, quanto che movato il Re Piero assai per la morte del Papa a quell'impresa intiepidito, seppe sar sì, che superando e questa, ed ogni altra difficoltà, ridusse pure il negozio al

defiderato fine.

Trovavali il Re Carlo in Toleana, quando udita con suo piacere la morte di Papa Nicolò si condusse incontanente a Viterbo, per proccurar nel Conclave, che si facesse un Papa a suo modo. E dopo molte contese su satto Papa Martino IV. Francese. Costini intendendo, che 'l Re Piero aveva messo in punevo una grande armata, li mandò a dire, a persussione del Re Carlo, che si desiderava sapese a che simpresa mirava, perchè essendo contro agl'infedeli ve so avrebbe ajutato. Il Re Piero gli sispose, che ringiazziava sua Santità dell'offerta: ma che circa il manisclargli il suo pensiero, li saceva intendere, che se l'una delle sue mani il manisclasse all'altra, egli se la mozzerebbe.

Il Vesso Siciliano è messo dal Collemuccio nel 1281. (se pur non è scorrezzione di stampa) è l'Villani, che ne scrive minutamente, ed al quale credo più, dice, che su il Lunedt di Pasqua di Resurrezione, a' 30. di Marzo 1282. Ed è d'avvertire, che l'Eszello, il quale asserma il medessimo, dopo avertire.

re feritto il predetto Vespro, secondo che lo scrivono altri scrittori, entra a narrarlo 'in un' altro modo tenuto da lui per nin vero, dicendo averlo letto e negli Annali di Sicilia, ed in privilegi, ed anche in autori degni di fede, ed à tanto conforme a come lo scrive il già detto Villani, che non differisce in altro da lui, che in alcune poche minuzie da non farne conto, siecom' è quella per una, che dove il Villani dice alla sesta di Morteale, ed egli dice di San Spirito, come anche sa il Maurolico, luoghi ambedue fuori di Palermo. Vero è ( perchè non fi frodi nessuno della sua parte d'onore) che quanso dice il Villani è cavato dal Malespini, cioè da Giacchetto nipote di Ricordano, che seguita donde lascia di seriver

Molte gran cose surono tra quei Re, dopo la perdita de'Si-NUCCIO ciliani; delle quali noi brievemente toccheremo quelle sole, che appartengono al Regno di Napoli, non lasciando però qualche cosa notabile, ancorchè esterna sosse, siccome nella presazione dicemmo. Carlo fece armata contro Sicilia, e andò a campo a Messina, e sunne levato per sorza, e ributtato in Calabria: onde andò a Roma a dolersi col Papa della investitura fatta di Piero, e in quel mezzo Piero si sece coronare a Palermo.

COSTO.

Carlo sece armata contro Sicilia, e andò a campo a Messina, e funne levato per forza. Queste sì poche, e secche parole parve al Collenuccio, che bastassero per esprimere quell' impresa fatta con tanto apparecchio di guerra, e poi ne spende tante al duello tra i due Re, Carlo, e Piero. E' dunque da sapersi, che quando il Re Carlo ebbe la nuova del Vespro Siciliano si trovava a Montesiascone col Papa Martino, il quale creò Legato per trattar d'accordo in Sicilia il Cardinal di Parma, che col detto Re se ne passò in Puglia. Quindi il Re scrisse al Principe di Salerno suo figliuolo dimorante allora in Provenza, che andasse da sua parte in Francia a condolersi con quel Re, e' suoi Baroni della ribellion di Sicilia, ed a chieder loro ogni ajuto, e favore. E seguì tutto ciò il Principe, onde fu poi mandato dal Re di Francia il Conte d'Alansone, con altri Baroni, e gran gente a piedi, e a cavallo. Da Firenze

choe Carlo il Conte Guido con centa pobili, e cinquecento cavalli, con la qual gente, e con qualla, ch'ei raccola per lo Regno, e da altre parti, si mosse da Napoli, ed inviati gli alla Catona di Calabria dirimpetto a Mellina; egli fe ne ando a Brindiss, ove s'era adunato tutto lo findo de legni, per far; come si disse, l'impresa di Costanti disse l'Da Brindiss venne a levar sua ginte alla Catona, e quindi poi le a andò ad assediar Messina, ch'era in principio di Luglio 🛺 ventati i Messinesi tratturono d'arrendersi, e manderone a se plicare il Papa, che intercedelle per loro appo il Re .. Mata dal Papa, e dal Re venne loro sì cattiva risposta per la disperazione più gagliardi fessitano tanto agli distribi to. Per la venuta del quale Carlo si levò dall'assedio. Settembre del detto anno 2282, e tornossene in Regnost un non di sorte che l'armata Aragonese guidata da Ruggier dell' Oria affaltandolo non li togliesse parecchi vascelli. Tutto mesto avvenne prima del duello seguito fra il Re Piero, e Re Carlo, intorno a che è da vedere, oltre al Malespini, 31 Villani, quel che ne dice, e il Sebellico, e'l Fazello, e 1 Maurolico.

Per quelta cagione pendendo la controversia di ragione tra COLLE. questi due Re, nè si potendo decidere: su determinato il duel NUCCIO. lo tra loró, appor con comfentimento della sedia Apostolica, febbene parve cola enorme, e ne su satto giudice il Re d'Inghilterra, e li due Re si stidarono, e per luogo del combattere eleffero Bordeau in Guascogne. Il Re Carlo si conduste al di deputato, e'l Re Piero stette sseoso talmente, che'l di della battaglia non fi sapeva dove ei fosse; ma si sapevá bene per li di precedenti, ch'egli era in luogo ch'era impossibile secondo le comuni cavalcate, e massime d' na Re ritrovarsi quel di in Bordeaux. Onde Carlo effendo stato per la maggiorparte del di in sul campo nello sieccato, si parti, e andossena. Il Re Piero, che con cavalli velocifimi disposti in più luighi correndo era venuto incognito, e: stato ascolo, compacie surl tardi innenni al peffer del giorno alla prefenza del prefidente del duello, di era un luogotenente del Re d'Inghilserra, e

parlò con esso, e si dolse di Carlo, e accusò la contumacia sua; e stato sino all'apparizione della stelle montò a cavallo, e con la medesima celerità si conduste in discoso salvo, lasciando Carlo in questo modo deluso; e dicesi, che in quella notte sece 90, miglia. Per la qual cosa Martino IV. allora Pontesice scomunicò il Re Piero, e conserì il Regno di Catalogna al secondogenito di Filippo Re di Francia, chiamata Carlo Conte di Valois; e dispensando il grado proibito li sece dar per donna, Clemenza figliuola di Carlo Principe di Salerno, unico figliuolo del Re Carlo predetto; e sece predicare la Croce contra il Re Piero. Questo Carlo Principe di Salerno, su questo che su poi Re di Napoli, e su detto Carlo II. del

quale a fuo luogo parleremo,

A Presidente del duello accennato qui di sopra dal Colleunccio si trova in molti antori, chiamandolo chi padrone della terra, com'è Giovan Villani; chi Governatore, com'è Paolo Emilio: e chi Marescalco della Provincia, e Luogotenente del Re Inglese, come scrive il Biondo, il quale anche lo chiama Giovanni Grillo. E bench'ei non dica di che nazione, io non dubito, ch'egli sosse Italiano, e propriamente Genovele, o disceso almeno da Genova, essendo questa samiglia una delle vent'otto nobili antiche di quella Città, Dalla quale trasferitali in Francia, quivi, e particolarmente in Arle, e in Mompeliero, dove sono Sig. di vassalli, hanno per centinaja d'anai vissuto, e vivono a tempi d'oggi nobilissimamente, riconoscendosi per parenti con quelli di Genova. Il che vien confermato da un notamento rittovatoli per diligenza del Dottor Piero Vincenti nei regi archivi di Napoli, ove Re Carlo II, ordina a'fuoi ministri, che s'armi di tutto punto una galea da darsi a Giowanni Grillo Capitano del Re di Francia per passar con essa in Terra Santa, in nome del quale venne a riceverla a Napoli un Nicoloso di Mari, Chi dubiterà dunque, che questo Giovanni non fosse propriamente Genovele, mandando un suo Nunzio della medelima nazione? e che anche non folse lo stesso Presidente del duello, poichè il Re Carlo operandolo in quella scrittura dice così; Nicoloso de Mari viri nobilis demini Josephis de Grilli, &c. E tutto quello sia detto in once del nome Italiano.

In quel mexic che i Re Carlo era a Bordeau, e per ritorno COLLE. di Guelcogne; Ruggiero dell'Oria Calabrese Ammiraglio del Re NUCCIO. Piero, nomo espessissimo e animoso, e prudente sopra tutti i espitani di mare di quel tempo, con 45. galee, ed altri legni venne in Principato; e scorrendo la marina per terra, facea ran danni ; venendo all'incontro di Napoli tirava faette nella Città e rimproverando la viltà di quei del Re Carlo gl'istigava-ad uscir suori. Per la qual cosa Carlo Principe di Salerno. contra l'effortazione del Legato Apostolico, e contra i precetti del Re fuo padre; il quale partendo da Napoli gli aveva comendato, che solamente attendesse alla guerdia di Napoli, ne mai venisse alle mani con gli nimici, stimolato da sdegnazione, e appento di gloria; un di porto con 36. Gales, e altri legni, e affalto l'armata de Ruggiero sopra Napoli, fatto una gran battaglia, Rupgiero fu vincitore, e prese nove Galee, e gran numero di Baroni; e tra tutti Cerlo Principe di Saler-no predetto assignito del Re Catlo, e rifervato lui con mano compagni quiti cleffe a ino ambittio; futti gli altri prigioni furono, mandati in Sicilia, a per vendetta della morte de Conradino fu taglista la sella a 200, gantiluopaini, e più nella Città di Meffina.

Il di sepsente la sua presa, il Re Carlo, che tornava di Gualcogna, arrivò a Guata con so. Galce, è tre navi grosse piene d'unmini d'armi e di cavalli, e quivi intese la nuova della rotta, e prigionia del figliardo, e che'l popolo di Napeli già sacra ammules, e geidata muoja Carlo, e viva Ruggiaro dell'Ovia. E persolo silignato della leggerezza, e insideltà de Napolitani, unilipiarato a Napoli, e non volle smontane di panto, ma sopra del Signato dell'Carmine, con intenzione di bruciar Napoli, e deste sasse in quello pensiero; pur vinto delle preglaire del Isagato diposolico, e d'alcuni buoni innocenti cittadini pardono alla terra, ma degli altri ne sece impiecare, cento cian quanta i più colpevoli di quello eccesso; poi si diede con tutto il pensiere ad armare a Napoli, e Brincisi per passare in Siciolia, e tanta armata sece, che al tempo dell'Antuano si sittoria venire l'inverno addosso, olere agli altri Nauigli. Ma vedentisti venire l'inverno addosso, olere agli altri Nauigli, ne danni ste

bastanza, sece disarmare a Brindisi con intenzione d'uscir sucripotente alla primavera seguente, e in questo mezzo sar provvidsione di danari, e vettovaglie opportunamente. Così tornando a
Brindisi per sollecitare quello ch'era ordinato, essendo a Foggiain Puglia, d'affanni, e malinconia oppresso s'ammalò, e toltà
li dovuti Sacramenti, passò di questa vita il di settimo di
Febbrajo, 1284. avendo vivuto anni 56. e regnato 19. Il suo
corpo portato a Napoli su con regale esequie nell'Arcivescovado sepolto.

COSTO.

Come si disse poco sa, si vede chiaramente, che il Collenuccio cava quanto ei dice dal Villani, se non che varia in alcune cose (credo) a suo capriccio. Il Re Carlo (dice il Villani) arrivò a Gaeta con 55. galee armate, e due navi grosse: e'l Collenuccio vuole che le galee sussero 60. e le navi tre. E vuole di più, che a Cotrone si trovasse tutta l'armata inseme, del qual luogo non parla punto il Villani, se non che mentova Calabria, e Brindisi. Nella morte altresi del Re Carlo è manisesto errore, se non è scorrezion di stampa, che dice il di settimo di Febbrajo, avanti a dir di Gennajo, perchè il Villani dice il seguente giorno dopo l'Episania, e così è scritto dal Malespini: e'l millesimo a modo nostro vuol dire 1285.

In quel tempo due Cardinali, che erano stati mandati in Sicilia da Martino IV. per trattar la concordia col Re Piero; non lo potendo indurre a cosa alcuna, che lor piacesse, aggravarono la scomunicazione contra il Re Piero, e non solo contra di lui, ma ancor contra i Siciliani con incredibile lor dispiacere e partirono di Sicilia; i Siciliani tutti accesi d'ira, avendo in quello sentita la morte del Re Carlo corsero alla prigione, ove era il resto de' Francesi presi da Ruggiero, per ammazzarli; ma disendendosi virilmente i Francesi, per minor fatica, e pericolo, misero suoco nelle prigioni, e tutti li bruciarono. Convocarono poi tutti gli Sindici di tutte le terre di Sicilia a giudicar Carlo, Principe di Salerno, ch' era prigione con i suoi nove compagni ad imitazione del Re Carlo, quando sece giudicare Corradino. Tutti di comune concordia giudicarono, che al Principe Carlo, si dovesse tagliar la testa, secone do aveva il Re Carlo suo padre giudicato Corradino.

Per

Per la qual cola la Regina Costanza mandò un venerdì mattina ad annunziare la morte al Principe, con ricordargli, che devesse provvedere all'anima, perchè il corpo a similitudine di Corradino bisegnava mandarlo alla morte; il Principe rispose quelle parele. Io ion contento di portar quella morte con buon. bo in pazienza, ricordandomi, che anche 🕏 nostro Signor In-Cristo ebbe in simil di la morte sua, e passione : Intesa netta risposta la Regina, donna religiosa, e prudente, diffe; se il Principe per rispetto di questo di, con animo si paziente, e mansueto vuol morire; ed io ancora per rispetto di colui che in quello di softenne morte, e passione, delibero averli misericordia; e quello detto, comando, che fosse conservato senza: fanli dispiacere alcuno. E per soddisfare al popolo, che istava per la morte, li fece intendere, che in una cola di tanta importanza, della quale ne potrebbono seguitar molti scandali, non esa da fare deliberazione alcuna senza saputa del Re Piero. Comando poi, che il Principe sosse mandato in Catalogna, e quivi toffe lascimo ad arbitrio, e giudizio del Re Piero suo marito, e così fu fatto, La qual cola non tanta laude alla savia Donna aggiunge, quanta infamia al Re Carlo; il quale seguitando l'appetito volle più presto nel puerile, e real sangue incrudelire; ene usando clemenza, immortal gioria acquistarsi.

Fu Carle I., nomo di persona grande, e diritto, con vilo rubicondo, e naso grande, e di seroce aspetto, animoso, severo, ed aspro nel punire; molto più eccellente nelle cose militari, che nelle civili, e pacifiche; modesto in mangiare, e bere, e nelle cole veneree, quali di vita religiola; dormina poco, e parlava poco, ma faceva affai cofe, e operava più che non diceva; largo era a foldati, e molto fermo nelle fue promelle, ma ambiziolissimo, e cupido di stato, e di danari; senza curare onde venissero, per ispedire le sue imprese. Non si dilettò mai di buffoni, ne di volteggiatori, e fimil gente di corte, ma di soldati solamente. Portari per sua arma i gigli di Francia in campo azurro, e di sopra un castel vermiglio, a disferenza di quella del Re di Francia. Macchio affai la fame sua delle vittorie ricevute con lasciare troppa licenza ai soci soldati nel tempo della pace in danno de'sudditi. Fece edificare Еc Tombe Chie.

Chiese, e monisteri, e molti altri sontuosi edifici; e tragli altri il Castel nuovo di Napoli, nel luogo, il qual è ora, ov'era un monistero di Frati minori, il quale egli sece rovinare per porui il Castello, ed in emenda di quello sece Santa Maria della Nuova. Morendo, altro figliuolo non lasciò, che Carlo predetto, Principe di Salerno ollora prigione; a chi molti anni innanzi avea dato per donna, una figliuola del Re Stesano di Ungharia, chiamata Maria, della quale aveva già avuto, e ancora

<sub>COSTO,</sub> ebbe poi molti figliuoli.

\* Carlo I. edificò in Napoli il Duomo, il monistero di S. Martino del monte, e quel di S. Domenico. Ne' medesimi tempi ebbe principio il convento di S. Agostino. Ed avvertasi che la Chiesa che Carlo sece rovinare, per farv' il Castel nuovo, era già stata edificata da S. Francesco istesso, che su in Napoli, il che si cava dalle scritture del convento di Santa Maria della Nuova, e detto convento era prima castello, che guardava il porto di Napoli secondo il Falco autor Napolitano. L' archietetto, che sece il Castel Nuovo (per non togliere a niuno la sua parte di lode su Giovanni Pisano in quel tempo assa famoso, e su chiamato apposta in Napoli dal Re Carlo nel 1283. Vedi la sua vita ne' volumi di Giorgio Vasari.

NUCCIO.

Intesa la morte di Carlo, il Papa mandò subito M. Girardo Cardinale di Parma, legato a Napoli, e Filippo Re di Franeia mandò Roberto suo figliuolo, Conte di Arasse, con molti Cavalieri, e la dama Maria Principessa di Salerno con un figliuolo di 13. anni, chiamato Carlo Martello, tutti al governo, e conservazione del Regno di Napoli in nome di Carlo carcerato. Stando Napoli, e il Regno sotto li governatori predetti; Filippo Re di Francia per terra, e il Conte Carlo di Valois suo figliuolo per mare, con 120. galee nel medesimo anno 1284. con potenti eserciti entrarono in Catalogna per acquistare il Regno del Re Piero di Aragona, del quale era investito il Valois, com' è detto di sopra; e presero Girona, e il Re Piero morì d'una ferita, lasciando per testamento Ansus suo primogenito Re d'Aragona, e D. Giacomo secondogenito Re di Sicilia, e in quel mezzo Ruggiero dell'Oria partito di Sicilia, e alla volta di Catalogna al soccorso del Re Piero

signore, intendendo, che una parte dell'armata Francese era rimasa nel porto di Roses, e l'altra era tornata in Narbosa per vettovaglia; assaltò quella del posto di Roses, e parte no bruciò, e parte prese, pigliando ancor con esse Messer Engirano Ammiraglio di Francia; poi voltatosi a quella di Narbona, che era oziosa in porto, la ruppe, e sece il simigliante. Per le quali cose il Re Filippo di Francia, ch' era insermo a Perpignano, aggravato dall'avviso di queste rotte morì, e in quel tempo Martino IV. Pontesice a Roma ancor esso di questa vita. Il perchè si raccoglie, che in termine di un'anno, tra il 1284, e il 1285, il Papa, e tre Re; Carlo di Sicilia, Piero d'Ara-

gona, e Filippo di Francia morirono.

In quello mezzo, che per tanti morti le cole stavano alquanto quiete, Odoardo Conte d'Inghilterra, venuto in Gualcogna tuttavia la pece tra questi due Re giovani, Giacomo, e Carlo II. ch' era prigione in Catalogna, a questo effetto di liberarlo, e rimandarlo nel Regno suo di Napoli; ed era per conchiudersi scon buona condizione, ma su interrotta per questa cagione. Il Cardinale Legato a Napoli, e'l Conte di Arasse governatori del Regno deliberarono tentar la ricuperazione di Sicilia, e condotte a lor stipendio alcune galee Veneziane; ed altre che ne aveano ai numero di 50. con gente chiamata di Toscana, Francesi, e Regnicoli secero un grosso esercito, e lo mandarono in Sicilia, facendone Capitano Rinaldo del Balzo, Conte d'Avellino; il quale in pochi di prese Catania, e in quella fattoli forte mandò l'armata indietro a Napoli a lovare buona parte dell'elercito, che in terra era rimalo; e nel medelimo tempo il Conte Guido da Monforte, Vicario di Toscana, e li compagni del Conte d'Arasse, cioè il Conte di Bologua, o Filippo figliuolo del Conte di Fiandra; i quali crano in quel di Siena, avevano ancor essi satto un buono esercito, e con un'altra armata di 60. galee partiti di Maremma di Siens andavano alla volta di Sicilia, avendo fatto loro Ammiraglio un Messer Arrighino da Genova.

Quelle due rotte navali, che scrive il Collenuccio aver delle Ruggiero dell'Oria a Frances: non sò donde se le cavi, poichè il Villani non ne mentova se non una, e su in cotal modo

COSTO.

Ec 2

A 22

A 22. d'Aprile 1287. si parti da Napoli un'armata di 50. tra galee, ed altri vascelli di ordine del Bailo, e governatore del giovanetto Carlo Martello figlinolo del Principe ancora prie: gione degli Aragonesi, al 'qual Bailo era Roberto Conte d' Artois cugino del morto Re Carlo, e non Conte d'Arasse, e sia gliuolo di Filippo Re di Francia, come lo chiama il Collenuccio, che essendo il Re Filippo nipote di Carlo, e dovendo mandare un governatore non pur del giovane Carlo, ma di: tutto il Regno altresì, non è verisimile, che gli mandasse un suo figliuolo; perchè sarebbe stato molto giovane, ed a quel peso non punto conveniente. Ma tornando all'armata, su di quella fatto Capitano Rinaldo d'Avella, cioè de Signori, e della famiglia d'Avella, è non conte d'Auellino del Balzo, come lo chiama il Collenuccio ingannato sorse, perchè Avella pervenne dopo il detto Rinaldo ne'Balzi per via d'una donna di casa d'Avella maritata in un di loro, come si può vedere negli alberi dell'Ammirato. Il qual Rinaldo passato in Sicilia prese per sorza la Città d'Agusta, siccome anche dice il Fazello, e non Catania, come si sogna il Collenuccio-emandò l'armata a Brindisi per nuova gente. Ciò saputo il Re Jacopo andò con esercito a ricuperare. Agusta, ordinando in tanto a Ruggiero suo Ammiraglio, che con l'armata guardasse le marine, acciocche non potessero venir vettovaglie de'nemici ad Agusta, e facendos armata a Napoli non si potesse unire con quella di Brindisi. Il Conte d' Artois già detto per soccorrer quei d'Agusta armò in Napoli sessant altre galee con molta gente, dandone il carico ad Arrighino da Mare Genovele. Ma ecco che sopraggianto il valoroso Ruggiero con l' armata Aragonese il giorno di S. Giovanni del mese di Giugno, non più che sei miglia lungi da Napoli si azzustarono insieme, e dopo lunga, e siera battaglia Ruggiero ebbe la vit-

COLLE-NUCCIO. Ruggiero dell'Oria Ammiraglio del Re Giacomo, avendo inteso lo insulto fatto in Sicilia dal Conte d'Avellino a Catania, partito dalla vittoria di Narbona, se ne veniva al soccorso di Sicilia, e vedendo da lontano l'armata del Conte d'Avellino, che andava a Napoli, diede lor la caccia, e come vaaltra armata del Conte Guido di Monforte, che di Toscana andava pure in Sicilia, satto virilmente un satto d'armi con loro, la ruppe, e prese i tre Capitani; de' quali il Conte di Bologna, e quel di Fiandra riscotendosi per danari tornarono a Napoli, e il Conte Guido di Monforte ritenuto in prigione si morì. Il perchè quelli di Catania disperati del soccorso, asfediati dagli Aragonasi si renderono salve le persone del Conte d'Avellino, e compagni, che a Napoli in Italia tornarono.

Per queste cagioni adunque la pace trattata da Odoardo s' interruppe ; poi effendo ridotte le cose prospere agli Aragonesi, effendo creato già Pontefice Nicolò IV., continuando la pratica Odoardo in fine la conchiule, ma con peggior condizione affai che prima conchiusa non sarebbe. Perciocchè Carlo II. promile di fare, e curare che 'l Conte di Valois rinunzierebbe alle ragioni del Regno d' Aragona avute da Martino IV., e a sue spese opererebbe che'l Re Giacomo sarebbe investito, e coronato del Regno di Sicilia, avendo termine tre anni a far queste cose, e non si facendo nel termine, giurò di tornare nel medesimo luogo prigione; e per osservazione di questo, diede tre fuoi figliuoli al Re Giacomo per ostaggi; cioè Lodovico secondogenito, che fu poi Vescovo di Tolosa, canonizato per santo; e Roberto quartogenito, il quale regnò poi a Napoli; e Giovanni Principe della Morea, il quale poi morì giovane. Appresso questi tre figliueli ostaggi, lasciò Carlo cinquanta Cavalieri de' migliori de' suoi, e pagò trenta mila marche d'argento in carlini. Con queste condizioni in fine liberato Carlo, essendo stato quattro anni in prigione, nel 1288. in Francia se ne venne per operare col Conte di Valois, che rinunziasse, la qual cola non potè ottenere. Il perchè partito di Francia accompagnato da due squadroni di Francesi sotto il governo d' Amerigo di Narbona, venne in Italia, e per mezzo Lombardia venne a Firenze, e di là volendo schisare Arezzo per rispetto della parte Ghibellina, facendo la via di Casentino andò a Poppi, e indi per il giogo dell'Appennino alla Città di Castello, e poi a Perugia, ove Nicolò IV. Pontefice si trovava. Quivi tratto la rinovazione, e confermazione del suo Regno.

Il Papa lo intitolò Re dell'una, e l'altra Sicilia, citra, e oltra il Faro, nell' anno 1289. Il che fatto a Napoli se n'andò. Carlo II. adunque Re di Napoli nell'anno predetto cominciò a governare il suo Regno; ma con il Re Giacomo rino-varono l'inimicizie, e gli odi per aver inteso, che Carlo si aveva fatto investire delle due Sicilie, Per la qual cosa tenendo movîmenti, e ribellione nel Regno di Napoli, Catanzaro in Calabria si ribello a Carto, e si diede al Re Giacomo. Laonde Carlo mandò il Conte d'Arasse a ricuperarlo, e standovi in affedio, il Re Giacomo con 50. galee, e 500. nomini d'armi Catalani col suo Ammiraglio, Ruggiero dell'Oria, venne per soccorrerlo, e non pote; anzi essendo smontato in terra, e combattendo su ributtato, e ssorzato a ridursi alle galee; e quella fola volta fu vinto Ruggiero, essendo sempre stato invitto. Onde il Re Giacomo partito da Catanzaro, data la velta per divertire l'esercito di Carlo venne a Gaeta; e smontato in terra, e occupato il monte di sopra l'assediò, dandole spesso aspre battaglie. Ma i Gaetani virilmente resisterono, finche il Conte di Arasse, che lasciò sufficiente esercito all' affedio di Catanzaro, e prima Carlo proprio con gente ancor mandate da terra di Roma, le vennero al soccorso, Per la qual cosa il Re Giacomo domandò tregua, ed ebbela per due anni dal Re Carlo; benchè assai li contradicesse il Conte di Arasa se, parendogli aver la vittoria in mano. Onde per quello sdes gno si parti da Carlo, e tornò in Francia con tutti i suoi.

Partito il Re Giacomo da Gaeta, e tornato in Sicilia, il Re Carlo in rimunerazione della fede de' Gaetani, li fece per dieci anni liberi, da ogni gravezza, e tornato a Napoli fece gran feste, e solennità, e fece cavalier Carlo Martello suo primogenito figliuolo. Ed essendo morto quell'anno il Re Stefano d'Ungheria senz' altri figliuoli, che Madama Maria sua moglie ed orode d'Ungheria, lo fece coronare dal Legato Apostolico del detto Regno, volando che in esso per la persona della madre succedesse, non ostante che un certo Andreasso, essendo per non dinitta linea della stirpe de'Re d'Ungheria, sosse entra-

to nel detto Regno, e n'avesse occupato parte,

Essendo poi morto Nicolo IV. Pontefice, e vacata la Sede Apo-

Apostolica per discordia del Collegio due anni, e tre mesi, finalmente nel'anno 1294, su eletto per istanza di Carlo a Perugia un' Eremita Regnicolo, il quale stava in uno eremitorio lontano da Sulmona due miglia, ed era per patriz da Hernia terra de' Sanniti, per nome chiamato Pietro da Murrone, nome di lanta vita, il quale a prieghi di Carlo accettò, e su chiamato Celestino V. ne volle andare a Durugia, ancor che Josse chiamato da' Cardinali, ma fi fermo all'Aquila, e qui vi fece venire il collegio, e fu coronato: E scrivono alcuni Autori. che più di 200 mila nomini si ritrovarono alla signi coronazione; la cagione credono, che fosse la lunga vacazione della Sede, la opinione della fantità dell'uomo, e la novità della cosa, per esser eletto un Eremita suor del collegio de Gardinali. Creò. Celestino nell' Aquila 12. Cardinali; poi essendo sama che, voleva rinunciare al Papato sentendosi inesperto, e non atto a pl gran governo, ovvero che dubitaffe di non potere in tanta, e sì pericoloso ufficio salvar l'anima; ovvero che pur alcuni maligni con arti esquisite, a questo il sollecitassero; il Re Carlo operò che trasserisse la corte a Napoli, ove stando il Re in persona, liberamente, e con ogni diligenza praticò di rimuoverle da quelta opinione di rinunzia con farglielo ancor dire in pubblico dall'Arcivescovo di Napoli. Ma al fine da una processione dopo una solenne benedizione, che sece al popolo, spinta questa sua opinione dall'astuzia, e malignità di M. Benedetto Gaetano, Cardinal d'Anagni, effendo stato da 6. mesi nella sedia, rinunziò al Papato, lasciando libera potestà al Collegio d'eleggere un'altro Pontefice. E così in Napoli su eletto detto M. Benedetto, chiamato Bonifacio VIII. il quale stato un' anno in Napoli, a Roma se n'andò, e sece carcerare, e crudelmente in prigione morire detto Pietro Celestino, dubitando che i popoli per la sua santità al Papato non lo rivocassero.

Nell'anno poi 1295. essendo morto il Re Ansus, lasciato dopo lui Giacomo d'Aragona, e Federico, e suoi fratelli, cercò Giacomo, poichè si vide Re d'Aragona, di pacificarsi con la Chiesa, e con Carlo, e così mediante Bonisacio Pontesice su satto, e promise rilasciare l'Isola di Sicilia, e torre per donna una figliuola del Re Carlo, e rilasciare i suoi figliuoli, ch'

CLS-

erano ostaggi in Catalogna, e il Papa con Carlo promile di fare, che il Conte di Valois rinunzierebbe alla invostitura del Regno d'Aragona avuta da Martino IV. E fatta la pace, il Re Carlo in persona andò in Francia a conchiuderla: ove ancora di commissione del Papa, trattò e canchiuse la concordia tra il Re Francia, e d'Inghilterra. Dipoi tornò con li figliuoli in Italia, e per la via di Firenze; ove trovò Carlo Martello suo primogenito, che con 200. uomini d'armi gli era venuto incontro, e di là per Roma con gran sesta a Napoli si ridusse.

Ridotto a Napoli Carlo con opinione d'avere pacifica la polisessione di Sicilia, trovò che Federico fratello di Giacomo l'avea già occupeta. Per la qual cola citati a Roma il Re Giacomo, e Federico, Giacomo comparse, e menò seco Costanza già figliuola di Manfredi sua madre, e Ruggiero dell'Oria suo Ammiraglio, e furono molto onorati, ed alla presenza di Carlo Giacomo, si scusò con giuramento assermando, che senza sua volontà, e saputa Federico avea occupata l'isola di Sicilia, ed in segno a comprobazione di questo, si offerse essere con Carlo, e ajutarlo alla ricuperazione dell'Isola: onde il Re Carlo li rimise l'offese, e ancora perdonò a Ruggiero della prigionia, che sece di lui, e condusselo a'suoi stipendi. Il Papa sece Consaloniere dela la Chiesa Giacomo ad ogni impresa, che per Terrasanta si avesse a fare contro i Saracini, e investillo del Regno di Sardegna. dandoli licenza, che lo ricuperasse di mano de Pisani, ed ogni altro occupatore di quello, Per la quale investitura poi Alsonso suo primogenito figliuolo con un'armata di 70. galee, e di molti altri legni tutta quell' Isola ottenne. Federico come intese Ruggiero essersi condotto, e accordato con Carlo; li tolle tutti gli stati, robe, e dignità, che aveva in Sicilia, e ad un suo nipote, di tradimento imputandolo, fece tagliar la testa.

Per dire alcuni progressi del Re Federico, e di Ruggiero seguiti in Regno, che dal Gollenuccio, come è suo costume, son
lasciati addietro, è necessario che diciamo in che modo il detto Federico divenne Re di Sicilia. Morendo il Re Piero lascio (secondo il Fazello) quattro figliuoli maschi, e due semmine, cioè Alsonso, che dal Collenuccio è detto Ansus, Jacopo,
Federico, Piero, Isabella, a Jolante. Ad Alsonso lasciò il Re-

## Q UM NIT O.

che morendo Alfonso senza figliuoli , Jacopo gli succedesse, e Federico rimanesse Re di Sicilia. Morì poi Alfonso senza lafciar figliuoli, e succeduto Jacopo al Regno di Aragona, contro alla volontà del Testatore, e suor d'ogni dovere cedè il Regno di Sicilia a Carlo II. Re di Napoli, con cui trattò parentado. Allora i Siciliani, per non venire in mano de' Re Francesi lor nemici, si elessero per Re Federico terzogenito (com' è detto) del Re Piero. Il medesimo scrive Lucio Maniero pelle Capriche d'Aragona.

COSTO.

rineo nelle Croniche d'Aragona,

Tosto che Federico su coronato, satto apprestar l'armata da Ruggiero di Loria fuo Ammiraglio passò in Calabria, avendo intelo che Rocca Imperiale da lui posseduta in Puglia era stata affediata dal Re Carlo. Moffifi dunque egli, e Blafco d'Alagona con l'esercito per terra, e Ruggiero con l'armata per mare, presero in breve tempo e Squillaci, e Cotrone, e Catanzaro, dove Pietro Ruffo Conte di quel luogo si rese a Federico con quanti castelli aveva. Presero anche S. Severina, e Rossano, e liberarono d'affedio Rocca Imperiale. Tornatofene poi Federico in Sicilia, e lasciato l'esercito in Calabria, Ruggiero assaltò di notte Lecce, e ne riportò gran preda. Prele poi Otranto, e come luogo comodo per l'armata lo fortificò, rifacendovi le mura, ed altre cofe, di che aveva bisogno. Quindi si accostò con l'armata a Brindifi, e messa gente in terra diede il guasto al contorno, dov' ebbe con le genti del Re Carlo una fiera battaglia, e ne fu vincitore: ma richiamato dal Re Federico in Sicilia, non potè feguir la vittoria, e allora occorfe, che nata differenza tra lui, e il Re, sdegnato Ruggiero s'accostò a Carlo. Or veggali contro all'opinione del Ruscelli se Ruggiero, come si disse, su Ammiraglio, o no del Re Federico.

Oltre a quanto si è detto, prima che Ruggiero venisse col Re Jacopo a Napoli, cioè nel 1296, era governatore in Ischia per lo Re Federico Pietro Salvacoscia, il quale di ordine suo avea messo un dazio a Napolitani d'uno scudo d'oro per citscuna botte di vino, ch'essi cavassero di quell'Isola, il che dis spiacendo a Napolitani mandarono nove pave bene armate a danno d'Ischia, e'l Salvacoscia all'incontro sece uscir la sua armate Tem.I. ta, che affrontatasi co'legni de'nimici li vinse, e presene cinque falvandosi con la suga gli altri quattro, i capitani de' quali su-

rono dal Re Carlo severamente castigati.

COLLB-

Nell'anno poi 1298. avendo apparecchiato Carlo 40. galee, NUCCIO. e capitano di esse Ruggiero, per andare in Sicilia, richiese il Re Giacomo della promessa. Il quale subito su a Napoli con 30. galee, e giunti insieme andarono in Sicilia. Federico con 60. galee, e con M. Federico d'Oria suo Ammiraglio li venne incontro, e fatto aspro fatto d'armi, su rotto Federico, e presi 6000. uomini, e 22. galee delle sue, ed egli ancora avrebbe potuto essere preso; se non che da' Catalani li su dato largo al fuggire; e nondimeno non ebbe per tal rotta Carlo la Sicilia.

L'anno seguente, Roberto terzogénito di Carlo, Duca di Calabria, di commissione del padre passò in Sicilia, e prese Catania, e dietro a lui con una grande armata di 60. galce, ando Filippo, Principe di Taranto, suo fratello, incontro al quale andando per onorarlo, l'armata di Roberto, che vacua stava a Catania, l'armata de Siciliani, intesa l'occasione, l'assaltò, e prese, e dissipò innanzi agli occhi di Filippo, in modo, che pochi a Catania si salvarono; e poi in un subito voltatofi all'armata di Filippo fatta una gran battaglia fu superiore, e Filippo su preso, e mandato in prigione a Palermo. Per le quali rotte non parendo a Roberto star ben sicuro in Sicilia; intendendo, che Federico chiamato da' Siciliani, veniva con un' altra armate di Catalogna, con quelle poche galee, ch'erano rimase, lasciando Catania, passò in Italia.

COSTO.

Nell'andata di Roberto in Sicilia occorfero molti più progressi, che'l Collenuccio non dice, perchè oltre alla Città di Catania tra per forza, e per accordo ebbe tutti questi altri luoghi, Adrano, Paternione, Roccella, Vizini, Castiglione, Buccherio, Noto, Bussema, Aidone, Ferula di Palazzuolo, Cassaro, e Ragusa.

Ma più notabili sono gli errori, che il medesimo Collenuccio fa nell'imprela, che siegue dopo la suddetta. Imperocchè il Principe di Taranto con quaranta, e non 60. galee andò in Sicilia, avendo seco Pietro Salvacoscia Vice Ammiraglio del Re Carlo, che si era poco innanzi tolto dalla servitù ed ami-

cizia del Re Federico. Giunto il Principe a Trapani, pose gente in terra, la quale senza trovar contrasto scorse e saccheggio tutto quel paele. Avvisato di quello il Re Federico, lasciò affronte al Duca di Calabria Guglielmo Galcerando con mente a bestanza, ed egli col rimanente andò incontro al Principa. Asfrontaronfi alla Felcenara di Mazara, ove azzuffatoli l'une. l'altro esercito insieme, quello del Principe su rotto e seguifieth, a manco poco, ch'ei non vi fosse ammezzato; ma rimese puigiene così esso, come Ruggiero Conte di S. Severino, Salvacolcia venuto in mano di un certo Giletto, benche per suo riscatto offerisse di pagar mille once, su da quello ia vendetta dell'usata da lui ribellione al Re Federico icannato . In cotal modo segui la netta del Principe di Teranto, come si vede e nel Villani Fiorentino, e nel Fazello, e nel Maurolico.

e non in mare, come il Collemaccio de scrive.
Federico, che per via aveva intelle la rotta data da soci Sicilieni a due armate de Francelia se ne tiro dritto a Mela fina, ove fatto convenire tutto lo sforzo dell' Isola, per terra. e per mare sel una determinate giocheta pesco in Calabria, ed in pachi di tutta quella Previncia suggiogo. Scrive bene alcun sutore, che a quella seconda rente di Filippo le trovo Faderico, e fu a Trapani; il quale affediendo per temp Rilippo fu rotto, e preso de Federico. Come la cola si sosse, questo è certo, che Filippo fu prese, e le armete rotte, e Roberto tornò in Italia.

In quel tempo, che quele cose in Sicilia si facevano di UCOLLE Re Carlo, il padre del quale Carlo L od egli avevano colo NUCCIO. rato da 50, andi i Seracini in Lutera lotto pegamento di telbuto, deliberà di son selemeli più; dove pole uno editto, che qualunque Saracino non volesse farsi Cristiano, potesse senza alcuna pena de ciascuno esser morto, e chi voles battezzarsi potesse tener la roba, e restarsi. Questo editto inteso, quasi tutti li levergoo, e persisono d'Italia, ed una minima parte ne rimale, e mile il Battelimo i queli però di mente, d'animo; di vita, di spilinni, e d'ogni atto occultumente in fino a no stri sempi pustanți stelle perfidie Seracinesco dimorano e sono quelli, per quanto, in simo, che onni di son chiamati Marmait

che molti ne sono in più luoghi di Puglia.

COSTO.

Nell'anno MCCC. il Pontefice Bonifacio VIII. ad imitazione de' padri dell' antica legge istituì un Giubileo detto comunemente l'Anno Santo, per lo quale concedeva a' penitenti la plenaria remissione di tutti i peccati; ed ordinò, che si osservasse ogni cento anni: se ben poi da Clemente VI. su ridotto a cinquanta. Giovan Villani Fiorentino che vi si trovò presente, ed in quel tempo cominciò a scrivere la sua istoria. afferma, che del continuo per tutto l'Anno si trovavano in Roma dugento mila forestieri, senza quelli, ch'erano per cammino, e tutti erano per se, e per li cavalli, chi ve ne menò, forniti di vettovaglia abbastanza. L'obbligò di guadagnare il Giubileo fi era, che i forestieri visitassero le Chiese degli Apostoli S. Pietro, e S. Paolo quindici di continovi, e i Romani trenta. Nel MCCCII. morì, secondo il Costanzo, in Napoli Carlo Martello Re d'Ungheria primogenito di Carlo II. d'età di trent' anni, e su sepolto nel Duomo presso alla sepoltura di Carlo I. suo auolo.

COLLE NUCCIO..

Nell'anno poi 1302. Carlo di Valois, che di commissione del Papa, e del Re di Francia era in Toscana per la difficoltà di quella Provincia a favore de Fiorentini, passò nel Regno di Napoli per ajutare Carlo II. suo parente. Onde co'suoi, e con quelli del Re, entrò in Calabria, e sece gran prede d'uomini, ed animali. Non ebbe mai però alcuno all'incontro: nè Federico volle far fatto d'armi, ma fu il primo, che cominciò a parlar di pace, la quale su fatta in questo modo; che Federico rilasciò tutti i prigioni, e le terre occupate in Italia, e il Re Carlo, e i figliuoli, e il Conte di Valois con giuramento promilero lasciarti godere in vita Sicilia, nè mai finche viveva molestarlo.

COSTO. Diede allora Carlo una sua figliuola per moglie a Federico, dice il Villani.

COLLE-

In questo anno medesimo la Solsutara, o Zolsatara d'Ischia, NUCCIO. Ifola vicina a Napoli buttò fuoco sì grande, che infino al girone dell'Isola n'andarono l'onde delle fiamme. Per la qual cosa molti nomini, e animali perirono, e molti, che più pretto furono accorti, montati sopta una barchetta, che loro occorse,

chi a Procida, chi a Capri, e chi a Baja, Pozzuolo, e Napoli si ridussero; lasciando l'Isola deserta, nella quale per due di continui il detto vomito del fuoco durà.

Non farebbe state peccato, ne error nessuno; come per av. COSTO. ventura il Collennecio s'immaginò se dopo l'incendio d'Ischia egli avesse satto menzione in questo Compendio della presura di Papa Bonifacio fatta nel 1202. da Sciarra Colonna, poichè su uno de gran casi, che accadessero mai al mondo. E se el' incendi, che succedono in luoghi pubblici di Città sono sempre, thi ben gli offerva, nunzi di qualche futuro male, quello d'Ilchia, che su così grande, e così spaventoso, e che durò due mesi, reome dice il Villani, e non come dice il Collenuccio due di, era ben dovere, che qualche gran caso, e grandi e molte calamità pronosticasse. Oltrechè poco innanzi s'era finito di vedere una grande e spaventola Cometa, che secondo lo stesso Villani dito ad abbruciare dal Settembre del 1301., infino al seguente Gennajo. E qual maggior caso, e quali calamità peggiori potevano fuccedere, che l'effer mano meffo e imprigionato da propri Griftiani un Papa, che fra pochi giorni di dispiacer d'animo le ne mon? La qual cola fu poi origine del trasferimento, che in breve tempo occorse della Sede Apostolica in Francia, ove stette con infinito danno e rovina de luoghi pir di Roma, e con iscandalo grandissimo di tutta la Cristianità settant'un'anno. Imperoché Filippo, cognominato il Bello, Re di Francia, come quello, che per aver favorito Sciarra in quella ribalderia, li trovava scomunicato ed interdetto con tusto il suo Regno, proccurò nella contela de Cardinali dopo la morte di Benedetto XI. che si eleggesse un Papa a suo modo, e su eletto Clemente y. Gualcone, che li promise di sar quanto e' volle; z su quello, che trasferì la fede in Avignone. Della qual cola il Cardinal Matteo Orlino allora Decano parlando eol Cardinal da Prato, ch'aveva per lo Re maneggiato il tutto, ebbe a dirgli: l'avete pur vinta, ch! Monlignore, di conducci oltrementi? ma tardi ritornerà la Chiefa in Italia. Ora il caso di Bonisacio in in cotal modo. Era nata fra lui, e'l predetto Re Falippo grandificate discordia per cose, che qui non accade raccontare, onde il Papa scomunicò il Re, e quello procedè contro

al Papa alla peggio, che potè. Dipoi trattò con Colonnesi nipotà del Papa di farlo pigliare, e li riusch: perchè Sciarra Golonna mandato da lui con più di trecento a eavallo, e molta più gente a piedi, seguito da alcuni Baroni di Campagna, una mattina per tempo del mese di Settembre. 1302, entrò in Alagna, senza contrasto veruno, e gridando muoja Papa Bonisacio, e viva il Re di Francia, corse al palazzo, dov'era il Papa, e lo prese. Dice il Villani, che vedendosi Bonifacio abbandonato da tutti, risoluto di morir da Papa, si pose in abito Pontificale su di una sedia, e che i nimici non ardirono di teccarlo, attendendo solo a saccheggiargli il tesoro. Ma altri affermano, che Sciarra lo prese, e lo menò prigione a Roma, ove di dispiacer d'animo in trentacinque giorni uscì di vita. Vedi anche il Biondo.

Stette dopo la pace fatta con Federico, il Re Carlo quieto NUCCIO, nello stato, e visse con grande autorità in Italia: mando Roberto suo figliuolo, e Duca di Calabria in Toscana domandato da' Fiorentini, il quale come proprio Signore con somma sede la governo; poi lo mando in Avignone a far riverenza a Clemente V. fatto Pontefice, Diede ancora per donna l'anno 1305. una sua figliuola chiamata Beatrice, ad Azzo, Marchese da Este, che aveva il dominio di Ferrara; e in fine essendo di età di 60. anni, nell'anno 1309. del mese di Maggio passò di questa vita in Napoli, avendo regnato 24. anni, e su sepolto nella Chiesa di S. Domenico. Dipoi su portato il suo corpo in Provenza, e nel Monistero di S. Maria di Nazaret, edificato in Arles da lui, fu collocato,

> Fu Carlo II, uomo benigno, e graziolo, e giulto, e molto liberale; in modo, che scrivono, lui essere stato un'altro Alessandro per liberalità. Fu nobile Principe nelle cose civili; e pacifiche, ma nelle militari nè fortunato, nè esperto. Fu della persona alquanto torto: e zoppo, e siccome scrivono alcuni alla Napolitana, su sciancato. Ebbe per donna, vivento il padre, com' è detto, Madama Maria, figliuola del Re Stefano d'Ungheria, della quale ebbe nove figliuoli maschi, e cinque semmine. Li maschi surono Carlo Martello primogenito, Re d'Ungheria per successione della madre: Lodovico fratello minore, secondo-

geni-

genito, e Velcovo di Tolofa canonizato fanto da Giovanni XXII. Pontefice; Roberto, terzogenito, che su poi Re di Napoli dopo lui; Filippo Principe di Taranto, che su prigione in Pa-lermo; Giovanni Principe della Morea; Tristano, che nacque stando lui in Catalogna; Rumondo Bellingiere, che su Reggente della Vicaria: Lottovico I. Duca di Durazzo: Piero Conte di Gravina. Le cinque figliuole femmine furono quelle, Clemenza meglie di Carlo primogenito di Filippo bello, Re di Francia; Bianca moglie del Re Giacomo d'Aragona; Elionosa, che fu donna del Re Federico di Sicilia 3 Maria donna del Re di Majorica: Beatrice, che su-donna d'Azzo, Marchele da Este, e Signor di Ferrera; poi di M. Beltramo del Balzo; poi di Roberto Delfino di Vienna, essendo in beieve tempo marti li due primi mariti. Fece ancor Carlo molti nobili edifici in Provenza, e in Italia, e masimamente monisteri, e chiese, le quali ancor dott di molte richesse. Edificò il molo di Napoli, e rimife, o rilefeiò la colta ai cittadini, onorò molti uomini di baronie, e in somma su tenuto ottimo Principe, e amedor di pace. Fu nondimento imputato da alcuni scrittori di effere stato alquanto troppo in vecchicaza lascivo.

Fra gli altri edifici di Carlo II., victuron questi, ch' egli COSTO. amplio S. Martino edificato prima da Carlo suo padre, e così S. Domenico, e S. Lorenzo. Di più il medesimo Carlo sece gl'infrascritti titolati. Romano Orfino Conte di Nola ( questo, secondo l'istoria Orfina, su il primo titolato di quella famiglia in Regno) Gosfredo Gaetano d'Alagni, Conte di Fondi, Emministro Saurano Gonte d'Ariano, Beltramo del Balzo, Cente di Montescaglioso, Riccardo di Chiaromonte Conte di Chiasomonte, e Roberto, e Bartolommeo Siginossi fratelli, l'ano Gran Camerlingo, e l'altro Grandeammiraglio del Regno. Le

dice il Villani, il Napolitano.

Roberto, terragento del Re Carlo II., effendo in Avignone COLLEnel tempo della morre del pedre, su chiamato successor del Regno, e da Clemente V. prima, che pertiffe da Provenza confermato Rei Eldie però controversia in detta successore, perochè Carlo, chiamato Numberto suo nipote, e Re d'Ungheria, nato di Carlo Martello primogenito, fratello di Roberto, e di

Clemenza figliuola di Rodulfo Imperadore, pretendeva per pio spetto della persona del padre, il quale però era morto, prima che Carlo II. suo avolo, che detta successione nel Regno di Napoli spettasse a lui. Per la qual cosa per li Giureconsulti di quel tempo su disputata quella samosa quistione del giuristi con le sue appendici; cioè, chi dee succeder ne'seudi, e ne' Regni semplicemente concessi, o il fratello, o il figliuolo del fratello stato Re. In fine dichiarò il Papa, che Roberto succedesse. E dice Baldo Perugino ora illustre Dottore, che la ragione, che mosse il Papa, su la utiltà pubblica del Regno, e l'immensa sapienza del detto Re Roberto, che su riputato un' altro Salomone, e perchè al suo nipote dovea basta. re il Regno d' Ungheria. Ed è da sapere per ischifar la consusione de nomi, che questo Carlo nipote di Roberto ebbe nome a battelimo Caroberto, nome composto da Carlo, e da Roberto, ma gli Ungheri lo chiamarono semplicemente Carlo. Gl' Italiani corrottamente, Caronumberto. Tornò adunque Roberto a Napoli Re, e con qualche poco di contradizione con la spada in mano tolse la possessione del Regno, e del suo ritorno passando per Bologna, il Cardinale Messer Egidio Pelagura Legato Apostolico in Italia, li raccomandò Ferrara, imponendoli, che la dovesse sar governare, e guardar per la Chiesa. Onde Roberto allora vi mando Diego della Ratta Spagnuolo, che avea un Contado in quel di Benevento, con una compagnia di Catalani al governo di Ferrara, facendolo in quella terra, presidente.

Nella medelima tornata fece stare di buon'animo, e confortò i Fiorentini impauriti per la venuta di Errico VII. in Italia, promettendo dar loro ogni ajuto contra di lui. Indi stringendo insieme tutti li Guelsi di Toscana, e di Lombardia sacendosi lor capo, e intendendo, che Errico era a campo a Brescia, mando gente d'armi in Toscana, e in Romagna, che avesse a tenere unite le parti, e porgere ajuto a Ferrara, e a Bologna,

e a Firenze, ove bilognaffe.

COSTO.

Diee il Corio, che nella passata di Errico VII. da Milano surono i Visconti, come di Fazione Ghibellina, rimessi in quella Città, essendo lor capo Matteo: e all'incontro caccia-

Cla

ciatine, con Guido) lor capo, i Torriani, ch' erano Guelfi, e dominevan Milano. Costoro dunque co'loro aderenti si ridussero a Pavia, e quivi trattaron di darsi al Re Roberto, in nome del quale vi comparì Ugo del Balzo Gransiniscalco del Reano, che come suo Vicario con le solennità necessarie in quell' atto ricevè il dominio di Milano, con promissione di rimettervi la famiglia de' Torriani già detti. Il medesimo secero i Payefi, e le condizioni di tale accordo, che furon molte, sono

dal seprallegato autore minutamente spiegate.

Per la qual cosa Errico, essendo in Genova promise occulta- COLLEmente all'oratore del Re Federico di Sicilia di far lega con lui NUCCIO. contra Roberto. La qual cosa dissimulando Roberto, non stette, che non mandasse a Roma Giovanni Principe della Morea suo fratello ad onorar la sua coronazione; e essendo poi a Tivoli Errico conchiule detta lega con gli Ambasciadori di Federico, e gli offerse dare una donna per sare parentado con lui, e ordinò, che armasse per entrare in Calabria, promettendogli d'aggiungere l'armata de Genoveli, c de Pilani; le quali cose inquanto all'apparato delle armate furono fubito fatte, in modo che andando poi Errico a campo a Firenze; Roberto molto ricercato da' Fiorentini non lor mando alcun ajuto, allegando d'essere occupato alla disesa propria, per essere entrato in Calabria Federico con posente armata, ne pote soccorrerla, ancorehe i Fiorentini li dassero allora il libero dominio della lor Città.

Ma partito Errico di Firenze, parendoli quella dura imprela, si conduste a Pisa, e quivi sece citare solamente Roberto. il quale non effendo comparso lo promunzio ricaduto del Regno di Napoli. La qual fentenza poi in Avignone fu da Clemente V. rivocata, e annullata, ficcome ancora nel volume delle Clementine scritto si vede. Infermato poi Errico a Buon Convento nel Contado di Siena, e attofficato nella Eucaristia da un frate di S. Domenico per opera, e arte del Legato, siccome le più parte degli scrittori dicono pelisò di quella vita; sebbene solo Mulatto da Padova, diligente scrittore delle cose di questo Errico, di tale genere di morte non parli.

Per la morte di Errico, devò Federico l'effercito di Cala- COSTO. bria, e in Siellia lo ridusse, e Roberto liberd dall' inimico; Tom.I. Gg

mandò ad ajuto de'Lucchesi, e degli altri Guessi in Toscana contra Uguccion Fagivola, allora nobil Capitano, Pieso con gnominato Tempesta Duca di Gravina suo fratello minore di età degli altri, con alcune poche gentit, e dopo lui, Filippo quartogenito suo fratello Principe di Taranto, con Carlo suo figliuolo, e un'altra comitiva di genti, le quali poi mal capitarono. Imperochè in quella gran battaglia, che l'ultimo giorno di Agosto nel 1315, su fatta a Monte Catino, ove per la parte de'Ghibellini su vincitore Uguccione predetto, e Castruccio Castracani, che con lui militava, Piero Duca di Gravina suggendo si annego in certe paludi. Carlo figliuolo di Filippo su morto, e Filippo Principe di Taranto rimase prigione.

COSTO.

Per la morte d'Errico, levò Federico l'esercito di Calabria. ed in Sicilia lo ridusse: così dice il Collenuccio tacendo il resto. Scrive il Villani Fiorentino, che Roberto, per vendicarsi di Federico delle Terre toltegli in Calabria, se un'armata a Napoli tra di Provenza, del Regno, e di Genovesi di centoventi galce, ed altrettanto numero tra di legni da gabbia, e d'altra forte, con infinita gente. Andovvi Roberto in persona, con Giovanni, ch' era Principe della Morea, e Filippo Principe di Taranto suoi fratelli partendosi da Napoli nel mese d'Agosto 1714. Giunto in Sicilia prese Castell'a Mare, e poi assedio Trapani, con isperanza d'averlo per via di trattato: ma non li riusci, anzi per diversi patimenti successe gran mortalità di sua gente. Costretto dunque lasciar l'impresa, sece tregua con Federico per tre anni, e senza aver fatto nulla con perdita di molti vascelli, e gente se ne ritornò a Napeli nel mese di Gennajo. Ma di tutto questo successo è da vedere il Fazello, che in conformità di quanto è detto ne scrive nel IX. libro della seconda Decade minutistimamente, e tra molti altri particolari ne conta uno da non tacersi. Dice, che volendo Roberto mettersi alla già detta impresa, volle saperne il fine per via diabolica. e fugli risposto così. Tu piglierai Sicilia, e avrai le sue speglie. Lieto egli di ciò fi tenne ficuro d'aver a conquistar la Sicilia: ana imontato in quella, gli fu menata prela da luoi una povera donnicciuola Alcamele, che fuggiva, la quale dimandata e del

.. 45,2

del nome, e dell'effere, e della causa del suo suggire, così rispole. La mi chiamo Sicilia, son di vil sangue, e suggiva per
salvanti. Da che conobbe Roberto se essere stato, come sempre a chiunque se ne sida, avviene, dal salso spirito sebernito.
Fa anche menzione di ciò il libro del Duca di Monte-Leone.

La battaglia di Monte Catino, che il Collenuccio dice effer flata l'ultimo giorno d'Agosto, su secondo il Villani Fiorentino, che lo 1868 saper meglio di lui, il di di S. Giovanni derollato, che è a' 29. E dice il Giovio nell' elogio d'Uguccione, che in Napoli, siccome avvenne in altre Città, si vessi tutto il popolo a bruno per la perdita fatta in quella rotta de' lor cittadini.

\* Quell'anno, che su il 1315. nel mese di Dicembre surono terremoti grandissimi in Regno, e particolarmente all' Aquila, ove durando per 30. di continovi, gittarono a terra molti edisci, e le genti si ridussero ad abitar in campagna. Gli an-

pali dell'Aquila,

Per la detta sconsitta i Fiorentini chiesero nuovo ajuto al Re Roberto, il quale mantiò loro il Conte di Montescaglioso, e d'Andri di casa del Balzo, con dugento cavalli. Ma nel 1217. nel mese d'Aprile il Re predetto se pacificò con Pisani, e Lucchesi; e il simile se fare a' Fiorentini, Sancsi, e Pistojesi, ed a tutti gli altri di parte Guelfa in Toscana. Dipoi, perchè era già spirata la tregua tra lui, e Federico, sece un armata di ieflanta galee, sopra messivi mille dugento cavalli, e molta gente a piè, e fattone Generale Tomaso Marzano Conte di Squillaci, la mandò a danni di Sicilia . Giunto là il Marzano, e meffa gents in terra a Castell'a Mare, mando a dare il guasto intorno a Mazara, ed a Trapani, e facendo il medelimo le gales per tutti que lidi scorse insino a Messina, ove si trattenne più di quindici di qualtandovi all'intorno ciò che irovò: il che fatto le ne tempestillenoli. Il Fattille scrive il medesimo, se non che di più del Millani sa metalità che prima dell'andata del Marzano in Stilla, non lapendo dolerto, che Federico aveva riacquistata Castell' a Mare, vi mando per presidiarlo con trentadue gales. Buggiero Caffracucco, il quale trovato il luogo occupato le me surno senz'altro a Napoli, ed allora il Re vi Gg 2

mandò il Marzano, che sè quanto è detto, di che vedi anche il Maurolico.

Essendo poi oppressa Genova dai suoi Ghibellini, li Guessi NUCCIO donardno la Città a Roberto nell'anno 1318. con questo, che la soccorresse. Onde subito mandò le genti, che aveva in Toscana, ed egli per mare con 1200. combattenti, e con Filippo, e Giovanni suoi fratelli, e molti altri si condustero a Genova; il quale onoratamente ricevuto, per se, e per il Papa la tenne. Tutti i Ghibellini con le lor famiglie si ridussero a Savona, e nondimeno fatta lega col Re Federico di Sicilia. e con Marco Visconte di Milano, vennero alle mura di Genova combattendo, in modo, che il Re Roberto stette quasi sei mesi assediato, e bisognava, ch'egli in persona, ed i suoi baroni fossero ogni di sopra le mura con le spade in mano, e fu necessario, che mandasse per ajuto a Firenze, ed a Bologna, ed ebbero di molti fanti e cavalli; e messer Marco Visconte lo richiese di battaglia, e per non essere pari le condizioni delle persone, gli diede ripulsa. Uscì poi con 40. Galee di Genova, e andò a Sestri, ove smontato in terra ruppe gli inimici; poi andò in Avignone a visitare Giovanni XXII. fatto Pontefice, col quale stette più giorni, e quì si scoperse un trattato di alcuni mandati da Castruccio per ammazzarlo; ovvero non succedendo questo, per farli bruciare la galea nel suo ritorno: i quali furono debitamente puniti. I suoi rimasi a Genova in quel mezzo con gran fatica per due anni sostennero l'assedio, e finalmente rimasero superiori l'anno 1220.

COSTO.

Nel 1320. del mese di Luglio, dice il Villani, il Re Federico sè armare quarantadue galee, le quali mandò in servigio de'fuorusciti di Genova, che ne armarono ventidue altre, e tutte insieme assediarono strettamente. Genova. Ciò sentendo Roberto armò con l'ajuto del Papa tra in Provenza, ed a Napoli cinquantacinque Galee, e venti ne armarono gli assediati, che furono settantacinque, con le quali fattone Generale D. Ramondo di Cardona mandarono a soccorrer Genova, e così la liberarono di assedio.

L'anno seguente insestando pur i Ghibellini, tutta Lombar-NUCCIO. dia, e ancor Genova, Giovanni Pontefice, e Roberto cercaro-

no differ tregue con Federico di Sicilia per tre anni per poter meglio attendere all'impresa di Genova; ma Federico non melle, perchè la voleva per dieci anni, e volea che li fossero reflituito Regio, e alcune altre rerre di Calabria, che il Papa avera tolte in deposito: ende non potendo ottenerla, dishdo il Re Roberto, Wille Papa Idegnato lo Icomunico .. Nel 1322. pei. Carlo Senzaterra, figliuolo di Roberto, mando 17. galce a denni di Sicilia, e bruciò Lipari; ove Federico con 26. galee, e aleri legeri silc) fuora, e cacció l'armata di Carlo, poi fenontò in Calabria; e Tenza pigliare alcuna terra fese grandiffima preda.

Nel 1323. in fine di Luglio su castonizato S. Tomeso d' COSTO. Aguino de Papa Giovanni XXI. H Villani Piorentino, il Biondo, e il Platina, benchè il Platina chiama il detto Papa Giovanni EXH.

Nel agag, del mese di Gennejo su scoverto un trattato in Mapoli di certi affaffini, che a volonti del Re Federico vole. vano nocidere il Re Roberto, e il Buca di Calabria hio figliuolo, e metter fuoco mell'ariemile; ove fi apparecchiava grande armata a denni di Sicilia: i quali allastini surono severistimamente caffigati.

Il Maggio venturo del miedelimo amo, il fopradetto Duca di Calabria con tuna armata di centiventi gales, e d'altri vascelli si mosse da Napoli, e giunto in Sicilia, assalì Palermo, dove stato infino a tredici di Giugno, e sattovi di molti denni, per ordine venutogli dal padre se relie, e tornandolene diede il guello a tutto 'l pesse, ch' è di infino a Mazara, · Sirecule, e Melina .- Tutto quelle è scritto non pure dal Villàni Fispentino, dal Pazello, e dal Mautolico ma ne fa menzione altren negli annali di Genova il Giultiniano, e la Cromica del Villani Napolit. il qual dice, che l'armata predetta be di 156. valcelli , sopra messivi dieci mila fanti , c quattrospila cavalli con suchti Barqui del Regno. Non sortium ue perchè il Collemèrcio poichè copiò dal Villani, puthete con o un a gran fatto. Nel Fazello è scorrezione rov egit Ledovico di Duca di Catabria

Perseverando nondimeno ancor Castruccio, capo de Ghibellini COLLE

a' danni de' Fiorentini, e essendo i soccorsi del Re Roberto pochi, e lenti, si ridussero i Fiorentini a domandarli per ajuto îl detto Carlo cognominato Senzaterra, suo figlipolo, al ques le donarono il dominio di Firenze. Andò adunque Carlò a Firenze, e prese in su'l principio due, ovvero tre castelletti piccioli de' Lucchesi; e intendendo, che Castruccio era andato incontro a Lodovico di Baviera intrulo Imperadore, che veniva per via di Lunigiana verso Pisa con intenzione di passare nel Reame contro a Roberto, ritirò in Firenze tutte le sue genti d'armi, e dipoi si parti lasciandos? in suo luogo Filippo di Ciare, e in somma sì male ajutò i Fiorentini, ch' essendo arrivato a Napoli, e morto, n' ebbero letizia, ascrivendo non poca felicità lo effere liberati da Signore, nè mai più ebbero favore alcuno notabile da Roberto suo padre; anzi, e del sigliuolo, e di lui sempre si dolsero, per essere stati insaziabili di denari, e uomini, per li quali gran quantità d' oro con poco frutto avevano speso. E diceano in quel tempo i Fiorentini, che non sapevano in che modo sosse possibile, che la lor Città avesse potuto bastare alla grandezza della spesa fatta per i Francesi da Carlo I, infino a questo Carlo ora morto,

COSTO.

Accettò il Duca di Calabria il dominio di Firenze a' 12. di Gennajo 1326. mandatogli da' Fiorentini con queste condizioni, che per dieci anni egli avesse la Signoria e l'amministrazione di Firenze, con obbligo di attendere di persona a sornir la guerra, e tenervi di fermo mille Oltramontani a cavalbo, di che essi gli avessero a dare dugentomila fiorini d'oro ? anno pagatigli mese per mese sopra le gabelle. Finita poi la guerra, che potesse lasciare qualche Barone in suo luogo con quattrocento cavalli, ed allora si gli pagassero centomila fiorini l'anno. E così il Duca si partì da Napoli per cotal effetto a' trentuno di Maggio avendo innanzi a lui mandato il Duca d'Atene, e Conte di Lecce della famiglia di Brenna, genero del Principe di Taranto, che vi menò la moglie, con quattrocento cavalli, dugento de' quali erano Cavalieri da speron d'oro; e giunto a Firenze a' 17. del medesimo mes le se giurare ubbidienza da tutti quegli stati al Ducze-filide ectto .

Ma Roberto intanto fatta un' armata di ottanta galce con altri valcelli, e datone il governo, al Conte d' Andaj, e di Montelcagliolo, la mando fecondo il suo folito a danni di Sicilia, e si parti da Napoli a' 22. di Maggio predetto'. Danneggiata la Sicilia se n' andò quest' armata alla volta di Genova contro a' suorusciti di la, e satti alcuni progressi per la Maremma, se ne tornò a Napoli. Di che vedi gli autori sia Maria.

Il Duca di Calebria a' 10. di Etnife giunfe a Siena, della quale gli fu data la Signaria per chia anni, e creativi parecchi Cavalieri, dispo venti di le Estille a Firenzo, ove giuna se a 30. della ficcio mese con la manifetta quan tutti questi al tri Signori. Giovanni suo nio Principa della Marca, e suo manifetti Filinea che di Colomba moglis: Filippo, che dal Collenso è detto Piero, Despeto di Romania figliució del Principe di Taranto: Tommalo di Man-2000 Conte di Squilleti; il Conte di Sanleverina , e quel di Chiastonicit ( la pur nen com mett uno ) Errico Risto Conte di Catantano, Romano Orlino Conte di No-M., Giordano Gaetano Cente di Fondi . Erminiano Sayme no Conte d'Ariano, Berardo d'Aquino Conte (fecondo l' Ammirato ) di Loreto, il Conte di Minervino di casa Pipino, Filippo Sanguinetto Signor d'Altomonte, Goffredo Gianvilla Signor d'Alifi, Amelio del Balzo, Guglielmo Stendardo, e molti altri mentovati dal Villani Fiorentino il quale per mostrare quanta, e qual fosse quella nobil brigata, afferma, che ben millecinquecento muli da foma con esso loro menavano.

Stando in Firenze il Duca di Calabria a' 13, d'Aprile 1327gli nacque un figliuolo, a cui fu messo nome Carlo Martello;

ma non viffe più che 8. dì.

In tanto i Ghibellini di Toscana s'adoperarono a far venire in Italia Lodovico Duca di Baviera cognominato il Bavaro, ch'era stato eletto Re de' Romani, perchè s'opponesse al Duca di Calabria in Toscana, e alle genti della Chiesa in Lombardia. Per la costui venuta il Re Roberto mandò Giovanni Principe della Morea suo fratello con mille cavalli all'Aquila, ed a'confini del Regno, perchè li sornisse d'ogni cola ne-

cessaria. Dall'altro canto, per non lasciare di travagliar la Sicilia, se un'armata di settanta galee, la quale a'8. di Luglio fattone Capitano, secondo il Fazello, Ruggiero Sanguinetto Conte di Corigliano, mandò a dare il guasto a quell'isola. Poco dopo vi mandò diciannove altre Galee con Barbavaira Genovele a fare il medesimo, come che costui vi capitasse male, poichè vi rimase preso, con morte di molti de' suoi. Intanto che si faceano queste cose in Sicilia, nacque disparere tra il Principe della Morea sudetto, è Romani, per non averlo voluto ricevere in Roma, ond'egli si pose a danneggiare per lo contorno. E cinque galee Genovesi, che per ordine del Re Roberto eran venute alla foce del Tevere per impedir l'entrata da mare delle vettovaglie a Roma, accostatosi a'cinque d'Agosto ad Ostia la presero, e saccheggiaronia tutta. Ebbe maneggio il Principe d'entrare in Roma, e v'entrò di notte con cinquezento cavalli, ed altrettanti pedoni, ma se n'ebbe tosto a pentire, perchè sattavi qualche uccisione da'suoi surono essi poi assalti dal popolo in tal modo, che vi ebbero a essere uccisi tutti. Ve ne morirono molti e pedoni, e Cavalieri: ma de'più pregiati Goffredo Gianvilla, onde il Principe se n'use col rimante.

Quest'anno 1327. a' diciotto di Dicembre Papa Giovanni XXII. in Avignone creò dieci Cardinali, un de' quali su l'Arcivescovo di Napoli detto Annibale de' Signori da Ceccano. Il

Villani Fior.

Il Duca di Calabria per gli andamenti del Bavaro, che di Toscana s'era mosso per la volta di Roma, geloso del Regno si risolse a partir di Firenze. Lasciato dunque in suo luogo a governo di quella Città Filippo Sanguinetto, che il Collenuccio chiama di Ciare, egli se ne venne a'sedici di Gennajo 1328, all'Aquila, ed in quello stesso di su in Roma coronato Imperadore il Bavaro già detto. Costui, come nimico di Papa Giovanni a' 12. di Maggio, ch'era il di dell'Ascenzione sece elegere per Antipapa un certo Frà Piero da Corvara dell'ordine de'Minori, chiamandolo Niccolò V. per man del quale volle eglipoi essere incoronato di nuovo.

Il giorno appresse, che su satto l'Antipapa, quattordici gasee del Re Roberto entrate nel Tevere presero la Città d'Ossa.

Man-

Andovvi il Bavaro a richiesta de' Romani otsocento cavalli. ditale molta gente a piè: ma vi trovareno così fatto scentro, Re a'ebbero con lor danno e vergogna a ritornare in dietro . Limilmente all'entrar di Luglio ottocento cavalli delle genți dioRoberto guidati dal Despoto di Romania suo nipoto. Conte di Montescaglioso, con intendimento de sipoti già entrarono in Alagna, e prefere carciantine

nicho medelimo cano fu da Papa Giovanni canomizaci to S. Piero del Murone, già detto Papa Celistino, del quas le dopo la sua morte s'erapo veditibili acepti Aforessi di moisi miracoli,

Ora perche il detto Bavaro nel mele d'Agusto d'ebbe a partir di Roma con anime d'ire a travagliar Firetan, i Figientini mandarena lero Anthafciados a Roberto, e al Doca suo figliusio, supplicantali d'ajute; e che secondo i patti vi andalle il Dotte in agricine, Ma non velitide il the foldisfarli dell'ultima richielle, li contiett, ben delle prima , perchè vi meade Beltramo del Belto Courte di Avellini con sinquecento cavalli, che giunte a Firame il di Confinate, del finti loccorso rimaloro i Fiorential foddialitationi

Tutte quelle cole secteditie de che Berlo Buta di Calabria fu la prima volta; chiamate the Fiorentini in line a che cell morì, come se alle volte da noi allegati autori, sitte al Biondo, si può vedere: e dal Collenuccio, o per increscimento, a per altro ch' de lo facelle ; facen racipie. Men non paeque git le poce foddistraione date del Duca e Fistentini, di che regional in così fatto medè, chi chi vorrà peregonar le fue com le parole, che ne dice il Villani che pur era Piocentinopico noticetà fion meno la sualignità dell'uno, che la modeltia delle altro.

Mort Carlo Duta di Calabria in Napoli a nove del mele di COLLE-Novembre del 1328. di fittore casionatagli dall'efercizio dell'acci- NUCCIO. lare, e fu sepellito in S. Chiara & finifira dell' sitar maggi ove in una cappelletta ofcura si legge la sua iscrizione, e mello tomba di marmo all'entrar è scolpito esso Duca a sedere, con MB lupo, ed uno agnello a' piè che boono amichevolatente in Tom.I.

me in un vaso dinotanti la giustizia, con la quale quel savio

e buon Principe tenne i suoi popoli in pace.

Rimase nondimeno Roberto, morto Carlo Senzaterra, sua figliuolo, in lega de' Fiorentini, li quali impiegati in molti modi co' Pisani, e Lucchesi, e Ghibellini non si spiccavano dal favore di Roberto, ancorchè poco se ne valessero, massiman. mente essendo venuto in Italia nell'anno 1329, il Re Giovanmi di Boemia, figliuolo di Errico VII. già detto, e padre di Carlo IV. che su poi Imperadore, e aveva avuto il dominio di Parma, e di Reggio, e di Modena, e di molte altre terre, e non mostrava aver buon' animo, verso i Fiorentini. Il perchè dalla intelligenza di Roberto non si scostavano, e partito d'Italia il Re Giovanni senza aver fatto alcun'altra memorabil cosa, dopo molte revoluzioni, avendo i Fiorentini occupato Lucca, e perdutala; rotti da Pisani nell'anno 1340. Roberto in cosa alcuna non li volle ajutare, ancorchè molto ne fosse ricercato; e finalmente standosi a Napoli nell'anno 1342. senza figliuoli maschi morendo lasciò quella vità. Rimasero solamente tre sue nipoti figliuoli di Carlo predetto suo figliuolo: cioè Giovanno primogenita, e Maria, e Margarita. Lalciò per testamento Giovanna, Regina del regno di Napoli con condizione, che togliesse per marito Andreasso, suo secondo consobrino, figliuolo che fu di Carlo Numberto e nipote di Carlo Martello fratello di esso Roberto, e che ambedue insieme regnaffero.

COSTO.

Il Collenuccio dall'anno 1329, nel qual fa menzione della venuta del Re Giovanni di Boemia in Italia, se ne salta insino al quaranta, e quarantadue increscendoli (credo io) di scrivere molti particolari occossi prima della morte del Re Roberto, come colui, che bastandogli la sola relazione del Biondo copiato da lui, non si curò di guardare in altri autori. Anzi, come si può vedere nello stesso capitolo, e nel terzo, dov'egli entra a parlar della Giovanna, mostra ch'ella prendesse per marito Andrea dopo la morte di Roberto, nel qual errore cadde anco il Tarcagnota, ed è vero, ch'ella lo prese di molti anni prima vivente quello, il che accenna Michele Riccio, il libro del Duca, e Giovan Villano il Napol. il qual dice, che

7

M'ne fecero feste per un mese continuo in Napoli. Ma parlandose più distelamente il Villani Fiorentino secondo lui me parteremo qui appresso anco noi, siccome saremo dell'altre cose da lui scritte avanti alla morte di Roberto, che nel Collenuccio non sono.

E prima non è da paffar in filenzio, che nel 1331. come fi legge negli annali di Genova, essendosi in quella Città concundate le parti de'Guelsi, e Ghibellini, mandarono una neubile ambasceria di ventiquattro Ambasciadori, cioè 12. per parte, al Re Roberto a Napoli, ove per mezzo suo a 2. di Sentembre su stabilita la pare, contendandosi, che l' Re tenesse un governatore a suo nome in Genova, e che quivi gli usici, e le degnità si compartissero ugualmente fra le parti predette: creò allora il Re Cavaliere a speron d'oro Cassano Boria, per più onorar quell' ambasceria.

Vedendok il predetto Re di matura età, e senza niun figlinolo, e che morto il Purca di Calabriar non aveva lasciato altro, che due figliusle femmine, Giovanna, e Munia, pensò di provvedersi d'un successite, che sosse del suo legnaggio. E comeche de cutali-ne avesse molti in Regne, onde non li sarebbe mancato an loggetto sufficiente, li rivolle gune a figliuoli di Carlo Name berto Re d'Ungheria suo mipoté ; così parendogli ragioneval poiche sapeva îl mame di Napthi appartenersi driftamente di esso Carlo, Mandogli dunque a richiedere un de' figliuoli per marito della Giovanna sua nipote, il che dal Re Unghero volentieri eccettato, se ne venne con Andrea suo secondogenito di est di sette sami, e con molta Barenia in Regno, e giunse all'ultimo di Luglio 1393: # Vesti Città di Puglia. Quindi poi pervenne a Manfredenti; eve gli ando incontro, mandatovi dal Re, Giotanni Duca di Durazzo e Principe della Morea, seguito da infinità Signort; e Cavalieri del Regno-gareggianti infra di lero a comparire in così fatta occasione periposamente alla Morea, per avvertir chi la proposicila varietà, gh'è negli no a questo nome Durazzo, imperoche il Coldel Duca di Durazzo fatto accidere dal Re refinata figliacio di Lodovico da Durazzo, im-Hb 2



. . .

ginato da lui fratello di Roberto, e non su mai. Michele Riecio poi vuole, che sia Duca di Durazzo e Conte di Gravina
figliuolo già del Conte Piero, il che anche crede il Biondo. Ma
il Villani lo chiama figliuolo di Giovanni Prenze della Morea,
il qual Giovanni è anche chiamato da lui nel cap. 225. del x.
lib. Duca di Durazzo, il che mi sa credere, che ragionevol,
mente il Costanzo chiami tante volte, com' e' sa il predetto
Giovanni e Principe della Morea, e Duca di Durazzo, ingannandosi non meno il Riccio in dar questo titolo al Conte di Gravina, che'l Collenuccio a dare un Lodouico di più per figliuolo a Carlo II. Nel lib. del Monteleone è scritto, Joan Principe della Morea, e Duca de Durazzo; e però questa e la pura verità.

\* Ma tornando a cammino, Giovanni Principe e Duca già detto accompagnò il Re Unghero infino a Napoli, donde il Re Roberto gli usei incontro insino a Prati di Nola, dice il Villani e quivi con grande allegrezza si baciarono in bocca: in memoria della qual congiunzione il Re Roberto fece poi fare in quel luogo una bellissima Chiesa dedicata a nostra Donna, detta oggi S. Maria del pozzo. Quindi i due Re se ne vennero a Napoli, ove poi con dispensa del Papa a 26, di Settembre del già detto anno 33. su sposata la Giovanna con sesta grandissima al giovanetto Andrea sigliuolo del Re d' Ungheria, ove comparvero diversi Ambasciadori di Principi, e di Repubbliche a rallegrariene con l'una, e l'altra parte. Ma-da' Fiorentini in particolare, come da Città cotanto amica, divota, e consederata di Roberto, ve ne vennero otto de' maggiori nobiii, e popolari di là, con cinquanta familiari tutti vestiti a una divisa. Ora il Re Unghero, finita che su la sesta laiciando il figliuolo, e la nuora con una fioritifima compagnia sotto la protezione del Re Roberto, se ne tornò in Ungheria . ,

L'anno poi 1335. la Città di Genova, che si teneva adilivozione dal Re Roberto, a cui s'era data fin dal 1318. di che sa menzione il Collenuccio si sottrasse dalla Signoria di sui per opera de'Ghibellini suoi contrari. Imperocchè i Salutta diniglia nobile in quella Città, per isdegno conceputa contra Mini-

Ari-del Re, ahe avevan fatto tagliar la tofta a' un de' principali nomini de loro, s'accordarono co Ghibellini, e lor feguaci. a queli il dominio regio em di ventto a noja, e cotà a 28. di Feberajo sollevendesi casciason di Genova: i Guelfi co Minifiri del Re, di che se deta la colpa alla troppe negligenza del Padelli tenugori da quello, ch'era un certo Bolghero do Togutino . Nell', illello anno 1233, nacque eccasione de las mi Rebergo mandalle a travaglier la Sicilia, come aveva facto altre, volte, Imperpealle, Giertagni, di Chiarementa, Conte cult di Motica per arte ministrati dinte cal. Conte di Wattindalia venutone in difgrazia del Re Federico, ricorfe a Napoli dal Re Roberto, che l'ebbe affai caro. A fua richiefta dunque fece Roberto un' armata di più di sessanta, tra galee, ed altri valcelli, e datala in governo al Conte di Corigliano, ch' era allora Roberto Sanseverino, ed al predetto di Chiaromonte . la mandò a danni di quell' isola. Partissi da Napoli a' tredici di Giugno, e si trattenne per la Sicilia il Luglio, e l'Agosto, dove sebbene andò tentando alcuni luoghi, non potè far altro alla fine, che dar il guafto al d'intorno, e poi fe ne tornò a Napoli. Oltre al Villani veggali di ciò il Fazello, il Maurolico, e'l Costanzo, i quali tutti tre scrivono anche quefto che legue.

Martino figliuolo di quel Pietro Salvacofcia morto (come si disse) alla giornata della Falconara in Sicilia, sece istanza al Re Roberto, che l'ajutasse per ire in vendetta del padre a danni del Re Federico. Roberto che lo conosceva uomo di valore, gli armò sedici galee, sendovene tre dello stesso Marino, il quale inteso che cinque galee di Federico guidate, con alcuni altri legni minuti, da Ramondo Peralta, si trovavano all'isola del Gerbe, andò improvisamente ad assaltare, e presene due, con alcuni di quegli altri valcelli, se ne tornò con molti prigioni, e spoglie vittorioso a Napoli. Venne avviso appresso a lui della morte del Re Federico accaduta, secondo il Fazello il primo di Lugsio del 1336. ma secondo il Villani a 24. di Giugno 1227.

Successe a Federico il Re Piero, il quale incominciò a proceder di sorte che i Siciliani se ne sentivano molto mal soddissat-

ti. avendo tra l'altre cose satto morire con titolo di ribelle il Conte Francesco Ventimiglia. Allora Federico d' Antiochia Conte di Capicci un degli incagionati del medelimo fallo, molso dall' elempio del Ventimiglia insieme con Francesco suo fratello, e Aldoino figliuolo del Ventimiglia predetto se ne suga girono a Napoli. Fu la venuta di costoro molto grata al Re Roberto, entrando in ilperanza di poter col mezzo d'essi sar grade cose in Sicilia, e messe insieme cinquanta galee, e venti altri vascelli da carico a cinque di Maggio 1338, li mandò a quell'isola. Andò e tornò quest'armata due volte; ina per cagion d'una gran pestilenza attaccatasi ne'soldati non potè sar altro di momento, che prendet Golisano, Montelant' Angelo, Termini, ed alcuni altri luoghi. Nonvabbiamo detto chi fu il Gegerale di quest armata-per la varietà di coloro che ne scrivono. perchè la prima volta il Villani lo tace e la seconda dice, che su Carlo Duca di Durazzo nipote 📥 Re Roberto, si Fr sello vuol che su Carlo d'Artu, ovvero d'Artois fratello bastardo di Roberto, e'il Costanzo mette il Durazzo la prima volta, e la seconda il detto bastardo: ma lo chiama Gałeżzzo.

Di quest'anno 1338. dice Giovanni Villani il Napolitano si cominciò a fondare il campanile di S. Chiara, e nel' medesimo anno si sinì di fare il tetto di piombo, di che è coperta quella

gran Chiefa.

Nello stesso anno 98. alcune Città del Regno, come a dire Sulmona, Aquila, Gaeta, Salerno, e Barletta surono assistite da gravissime discordie di parti, alle quali tenevano mano alcuni Beroni per les private nimicizie. Ma più dell'altre ne senti Barletta, ove questionando que' della Marra, con la samiglia de' Gatti, e savoriti quelli dal Conte di S. Severino, e questi da quel di Minervino di casa Pipilio, vi succedettero di molte barusse, con uccisioni di qua, e di là, e rapine, e guastamenti di possessimi, e di edisso, ed alusi mali. Imperocchè sotto l'ombre di costore era tanto cresciuto il saumero de' banditi, e d'altre persone di malasare, che il Re su costretto a perseguitarsi con grosse bande di soldati. E parchè il Pipino predetto si saggiello, che più cott satte genti manteneva e savoriva, il Re so sece asse sedia-

ৰ

O

fedire e lui, e i fratelli sin Minertino di mento che di mento contretti a rimetterii, allegate marco, a munti a Nagori fenno messi in prigione esta di teres fente contre e contre la regionali Villani Fierdino.

Era già entrato l'anno, 2540. quando il Re Roberto fatte armere venticisque geles mando con ello Golfredo Marsand Gente di Squilloci e prendure Liperi. A che sepurosi del Re-Piero ne mandò in loccorfo di quell' Isola ventitre altre sotto Orlando d'Aragona suo fratello bastardo, secondo il Fazello: ma secondo il Boccaccio, seguito e dal Maurolico, e dal Costanzo sotto Giovanni Conte di Chiaromonte, andandovi pure il detto Orlando . Costoro affaltando temerariamente i nemici furono rotti, rimanendovi preso e Orlando, ed il Conte, con molti altri Baroni Siciliani, che vi fi trovarono. Ebbe di tal rotta il Re Piero tanto sdegno, che ricusò di pagar la taglia per riscatto de prigioni, e particolarmente del fratello, il quale perciò da' vincitori ne veniva tenuto in Napoli in poco cortele prigione. Ma egli è da vedere il Boccaccio nel libro delle Donne Illustri, che a proposito di quello fatto scritto molto particolarmente da lui, conta un bel caso d'una donna dimandata Camajuola, di patria Sanese, figliuola d'un Piero Torigo uomo d'armi . Dice egli, che costei fece sua vita in Messina, e rimale per la morte e del padre, e della madre, e del marito ricchissima, propose di pagar ella due mila once d'argento per rilcatto del detto Orlando, pur ch'egli l'accettaffe per moglie. Ma pagato il denaro, e liberato Orlando, negò di pigliarfela, con dire, ch' ella non era di condizione pari alla fua. La donna fattolo convenire in giudizio, lo costrinse alle promesse nozze. Ma venuto il giorno di quelle in prefenza di molta gente concorfavi, rivolta all'ingrato Ipolo, ebbbe con ildegno a dirli, ch'ella non era altrimenti per volere un marito si dappoco, e macchiato di così notabile ingratitudine, com'egli era. E rifiutate le nozze lenza cercar altro, si diede a una vita castissima. Fa di ciò menzione il Maurolico, e più distefamente il Fazello, il qual dice, che Camajuola si fece monaca.

Ma intorno alla fopradetta battaglia ci è parfo di notar qui alcuni particolari, ne quali il Villani, con cui fi concorda il

Boc-

Boecaccio, è diverso dal Fazello. Dic'egli, che a' 17. di Novembre avendo le genti del Re Roberto presa l'Isoletta di Liopari, e strettamente assediato il castello, il Conte di Chiaromonte in Sicilia armò con l'ajuto de' Messinesi otto galee, e quarantasette altri legni diversi, e venne al soccorso di Lipari. Il Marzano Ammiraglio di Roberto sece ad arte ritirar sua gente dall'assedio del castello, e ridottala da una parte del gosso a suo navilio armò diciotto galee, una cocca, e sei altri vascelli dando luogo ai nemici di presidiare il castello. Ma come quelli il di seguente se ne vollero tornare a Messina, esso gli assali, e li ruppe, da che quei del castello se gli arrenderono. Tornandosene poscia il Marzano con la preda a Napoli, come su sopra Ischia, l'assali così gran sortuna, che lo spiasse in Corsica, ove se gli ruppero quattro galee cariche di prigioni,

che diedero a terra, e i più scamparono.

L'impresa di Melazzo è scritta dagli autori alquanto diven famente, però noi la porremo quì secondo il Villani, come più antico degli altri, e per l'ordine maravigliolo de tempi, ch' egli offerva. Presa, dic'egli, l'Isola di Lipari, parve possibile al Re Roberto il poter aver Melazzo, ed appresso Mestre na: Fatto dunque armare quarantacinque legni da combattere, e molti altri vascelli da portar vettovaglie, e munizioni, agli undici di Giugno li mandò con seicento cavalli, e mille pedoni alla volta di Sicilia. Mandò anche per terra alle marine di Calabria Ruggiero Sanseverino con cavalli, e fanteria da rifornir l'armata come avesse preso terra, la quale giunse in Sicilia a'15. di Giugno, e così pose l'assedio a Melazzo. Erano gli assediati ben sorniti per un'anno, e però non si sgomentaron di nulla: ma quei di fuori non perdonando nè a spesa, nè a fatica veruna, strinsero la Città d'assedio da mare, e da terra. facendo fossi, trincee, contramuri, bastioni, ed altre cose simili. Con tutto ciò vi penarono parecchi mefi, essendo il Re Piero venuto tre volte con esercito a molestarli, ed alla fine ammalatosi il Re, quei di Melazzo a'15. di Settembre 1341. si resero, salvo l'avere, e le persone; e dice il predetto autoro, che costò quell'impresa a Roberto cinquantamila once d'oro.

Alla richiesta d'ajuto fatta da' Fiorentini al Re Roberto con-

tro a' Pilani, che pur mentova il Collenuccio, rimalero d'accordo di dar la Città di Lucca al Re, il quale perciò mandò fuoi ambalciadori a Firenze, che furono il Velcovo di Corfu. Nicolò Acciajuoli Fiorentino, e Giovanni Barile, Costoro giunti colà, ed accordatifi co Fiorentini, furono con lor deputati a Lucca a prenderne per atto pubblico la possessione. Dipoi andati nel campo de' Pilani fecero loro istanza da parte del Re, che lasciastero di più molestare quella sua Città. I Pisani, ch' avevan poca voglia d'ubbidirgli, simulatamente dissero, che avrebbono rilpolto essi pe' loro ambasciadori al Re. Partironsi quelli. e tornatilene a Napoli trovarono il Re, secondo il Costanzo. occupato in far celebrar l'elequie di Carlo Numberto Re d'Ungheria suo nipote, ch'era morto; e così differendo il dar soccorfo ed a' Lucchefi, ed a luoi in Sicilia, venne a perdere due Città, Lucca, e Melazzo, quella che si rele a' Pisani, e questa al Re Piero quali a un medesimo tempo, siccome anche venne a perdere l'occasione d'aver Messina, che venendo gli ambasciadori a dargli quella Città, lo trovarono in transito: Tutte queste cose occorse dall'anno 1229. accennato di lopra, infino al 1343, che mosì Roberto, s'elle eran da tacerfi, come ha fatto il Collenuccio, veggafelo chi legge.

Ma nella morte del predetto Re fa due errori, l'uno si è nel tempo, e l'altro nel numero delle nipoti. Nel tempo a dire nel 1342. e fu nel quarantatre a' 20. di Gennajo, e fu fepolto in S. Chiara dietro all'altare maggiore . E se nel Villani è detto l'anno 1342. fi avverte, che i Fiorentini (come altrove si mostra) cominciano l'anno dal mese di Marzo, onde il Gennajo, che il Villani chiama del 42, a modo nostro vicne a effere del 43. Nelle nipoti poi di Roberto fa errore il Collenuccio a dir tre, poiche non furon più che due, il che fi vede, e nel Biondo leguito da lui, e in Giovanni, ed in Matteo Villani, ed in Michele Riccio, di modo che la Margherita ( come dice il Costanzo ) non su figliuola del Duca di Calabria, ma di quel di Durazzo, e di Maria lorella di Giovanna. La Reina Sancia moglie di Roberto, rimafa vedova , e fenza figliuoli , compiuto l' anno ( dice il Villani ) si commise nel Monistero a S. Piero a Castello satto sar da lei. Tom.I. Nel

Nel predetto anno 1343, del mese di Novembre il giorno di 5. Caterina fo quella spaventosa tempesta di mare cagionata da uno scirocco gagliardissimo, che allora si levò, e sece gran danno in tutti i porti, ov'ebbe potere, e principalmente in quel di Napoli. Imperocchè vi si sommersero quanti vascelli v' erano, e rovinarono molti edifici propinqui al mare, menandone via l'acqua infinite, mercanzie d'ogni sorte, il qual danno ( dice il Villani ) fu stimato per più di dugentomila fiorini d' oro : Fa menzione altresì di questa tempesta la Cronica del Villani Napolitano, e 'l Petrarca, il quale a quel tempo si trovò in Napoli, ne scrive in una sua epistola minutamente.

COLLE-

Fu riputato Roberto Signore molto pradente, e dotto, e re-NUCCIO. ligioso, e liberale, amadore sommo d'uomini dotti, e virtuosi; nè scrittore alcuno si trova, che di lui onoratamente non parli. Ebbe per donna Sancia Regina di Majorica, figliuola del Re d'Aragona, santissima donna; della quale nacque Carlo predetto, e per quale edificò molte Chiese, e Monasteri, e tra gli altri quello di S. Croce di Napoli, ove detta Regina è seppellita, e il Monistero di S. Chiara. In Provenza ancora edificò Chiese, e in Gerusalemme la Chiesa di S. Maria del Monte Sion, e una cappella nobilissima per l'anima di Carlo suo figliuolo, e amplificò gli edifici di Castel nuovo, e edificò il Castel di S. Eramo. E dopo molte cole ben fatte lasciò di se dosce, e desiderata memoria; massimamente celebrato da Messer Francesco Petrarca, e da Messer Giovan Boccaccio da Certaldo, i quali da lui furono affai familiarmente amati. E in somma su tale, che tra buoni Principi meritamente è connumerato.

> Giovanna nipote del Re Roberto, cognominata Giovanna I., rimala nel modo predetto Regina di Napoli, per osservanza del testamento di suo avolo, tosse Andreasso suo secondo consobrino per marito; il quale venne in Italia, e congiunto con lei, essendo stato tre anni nel Regno, e trovandosi ambedue in Aversa, la Regina lo mando una notte a chiamare sotto specie d'alcune importanti occorrenze, e come su ad un certo verrone, ovvero poggiolo, su preso, e postogli il laccio al collo,

e a quel poggiolo impiccato di volontà, e commissione della Regina. La cagione per molti fi dice che fu , perchè detto Andreasso, ancorche fosse molto giovane, non era si bene sufficiente alle opere veneree, come lo sfrenato apperito della Regina avrebbe voluto. E narrafi pubblicamente per Napoli ancora al di d'oggi, che la Regina lavorando un di un cordon d'oro affai groffo , Andreasso domesticamente , come fogliono i mariti , la domandò perchè cofa faceva quel cordon sì groffo ; e ella forridendo li rispose, che lo saceva per impiecarlo; a tanto vilipendio l'aveva che non temea di dirgli fimili parole : le quali Andreasso, come semplice, poco curò; ma in fine l'esfetto feguitò, perchè con quel cordone fi dice, che li fece il laccio, col quale finì la fua vita. Morto il detto Andreaffo. ella tolle incontinente per marito un'altro luo lecondo confobrino chiamato Lodovico Tarentino, belliffimo giovane, che fu figliuolo di Filippo Principe di Taranto, fratello che fu di Roberto luo avolo; la qual cosa tanto disonesta, e vituperosa parve a tutto il mondo, che il nome di Roberto, quafi faceva ad ogn uomo odiolo. Per la qual cola Lodovico Re d'Ungheria, fratello del detto Andreasso, mosso da le medelimo, e infiammato da molti, che d'Italia il chiamavano a vendetta, fatto un potente elercito palsò nel Regno nell' anno 1348. e benchè la Regina Giovanna li scrivesse molte cole a sua escufazione, nondimeno con una fua fola, e brieve lettera il Re Lodovico li dimoftrò di quanto momento fossero le sue escusazioni , la qual lettera ancor si trova , e dice queste parole . Inordinata vita pracedens, retentio potestatis in regno, neglecta vindicta, vir alter susceptus, & excusatio subsequens, necis viri tui te probant fuisse participem , & consortem . In lingua volgare dice questa lettera. La disordinata vita precedente, la retenzione del dominio nel Regno, la vendetta non fatta, l'altro marito tolto, e la elcufazione feguente, fono pruove, che della morte del tuo marito tu sei stata partecipe, e con-

La morte del Re Andrea fu (fecondo il Villani Fiorentino)
a' 18. di Settembre 1345, e fu fepolto nel Duomo di Napoli
nella Cappella di S. Lodovico, dove (dice il Costanzo) il

COSTO.

se condurre a sue spese dalla Città d'Aversa un generoso gentiluomo, e Canonico Napolitano dimandato Urfillo Minutolo. Dipoi Francesco Capece Abbate della suddetta Cappella vergognandosi di vederlo stare in troppo ignobil sepoltura, come emulo della generosità e pietà del Minutolo, non ha molto, che li se sare una bella tomba di marmo, ed in quella riporlo. Il Collenuccio nella morte del già detto Re dice tra l'altre cose, che quella notte la Reina lo mandò a chiamare; e'l Villani da chi egli l'ha cavata, dice che furono i congiurati: ma tutti due dicono mille mali della Giovanna, in difesa della quale veggasi il Costanzo, e l'Epistola, ch'egli adduce del Petrarca, mostrando le cattive qualità de Baroni Ungheri dominanti allora Napoli. Dirò ben una sola cosa, che lasciando stare il Collenuccio, al quale, come a maligno, e male informato delle cose del Regno, è da prestar poca sede, il Villani, di cui sarebbe da sar più conto, consessa nel fine di quello stesso capitolo, ch'è il quinquagesimo del 12. libro, avere scritto questo successo per relazione sattane a suo fratello da un tal Nicola Unghero stato bailo del detto Andrea, che andandosene in Ungheria, venne a passar per Firenze. Ora se un' Unghero, un di quelli dico, de' quali il Petrarca scrive tanto male, è stato, anche bailo del morto Re, doveva parlare appassionatamente, e in biasimo della Reina, di cui quegli Ungheri eran nemici, giudichilo chi ha punto di giudizio. Il Boccaccio ne'casi degli uomini illustri, dà tutta la colpa a' congiurati, e niente alla Reina. Ma della favola di quel cordon d' oro lavorato dalla Reina per impiccarne il marito scritta con sì debil fondamento dal Collenuccio, restine appresso di lui quella fede, che meritano tante altre sue bugie, e arrossisca il Tarcagnota d'averlo sì puntualmente seguito.

Mi maraviglierei, che 'l Collenuccio avesse lasciato di mettere quella notabil giustizia satta in Napoli degli incagionati della morte del Re Andrea, quando egli non avesse satto il medesimo di tant' altre cose. E perchè il Boccaccio nell'opera accennata di sopra, quando e' ragiona di Filippa Catanese, ne scrive minutamente, noi con ogni brevità possibile ne trattesemo qui secondo lui, sacendoci però dall'origine di detta Fi-

lip-

Ţ3, **4** 

lippa. Mentre Roberto allora Duca di Calabria guerreggiava in Sicilia contro al Re Federico, effendo col campo intorno a Tripani ali nacque di Violante sua moglie un figliuolo, per baile del quale (che pur vergogne a dirlo) su per carestia di donne tolta una povera, e vil lavandaja moglio d'un pelcatore. Coftai che pur era di buona apparenza e garbata s'acquistò maravigliofamente la grazia della Ducheffa, della quale menta a Napoli eta da lei tenuta fra l'altre serve affai cara, e desiderava giovarle. Trovavali allora in corte un Rambodo Cabano di nazione Moro, che comprò infin da fanciullo da Ramondo della vera famiglia de Cabani fu da lui fatto battezzare, e datogli il fuo proprio , col nome del cafato , abufo intromefto fra Signori, i quali dovrebbono grandemente guardarlene. Questo Ramondo Moro (per abbreviarla) paíso col ben fervire tanto innanzi, che di soprastante della cucina regia pervenne anche al fervigio della camera, e s' acquifto grandiffime ricchezze e stati. La Duchessa adunque penso di darli per moglie la Filippa, gia rimala vedova del marito pelcatore, e così avvenne, dove Ramondo fu creato Cavaliere. La buona fortuna e di Ramondo, e di Filippa continuò di forte, che ambedue ben volgti non pur dalla Duchessa Violante mentre visse, ma e dalla Reina Sancia, e da Maria nuora del Re Roberto, e finalmente dalla Giovanna, della quale fu allevatrice, divennero esti, e tre lor figliuoli ricchistimi, e gran signori, essendo Ramondo stato assunto all' officio di Gransiniscalco. Ma in tempo che la Giovanna su maritata ad Andrea, non c'erano rimali altri della progenie di Ramondo ( la cui lepoltura si vede in S. Chiara ) che Roberto suo minor figliuolo, al quale su dalla Reina confermata la paterna dignità di Granfiniscalco, e una nipote già grandicella detta Sancia nata del primogenito d'esso Ramondo, che su maritata al Conte di Morcone : ora questi con la vecchia Filippa erano affatto padroni della cala reale, e quali che ne disponevano a lor voglia. Ma tanta lor felicità, (o miferia delle cole umane!) ebbe affai tofto fine, e fine il più infelice che s'udiffe giammai, come qui si dirà. Imperocche successa la predetta morte d'Andrea, su commessa

la cura d'investigarne gli autori ad Ugo Conte d'Avellino, focondo il Boccaccio, ma secondo il Villani a quel d'Andri & casa del Balzo detto da lui Novello, che dall'Ammirato è interpretato Beltrando Conte di Montelcaglioso, e con molta ragione, perchè come si disse alla morte di Carlo II. su da lui Beltrado, o sia Beltramo satto Conte di Montescaglioso, e sos ebbe anche il Contado d'Andri, tal che non discorda dal Villani, Questo Conte adunque prese la Filippa, Roberto suo L. gliuolo, e Sancia lua nipote già detti, con alcuni altri, e tenmentatili, come che non a laprese la lor confessione, si comprefe nondimeno da quel, che poi ne feguì, che essi erano della morte del Re Andrea colpevoli, Imperocche dopo alquanti giasfurono con miserabile spettacolo condotti nudi, e tanagliati su de carri per tutta la Città, finche giunti al destinato laogo ( che doveva effer la piazza del mercato ) dov'era apparechiato un gran fuoco, furon quivi miseramente arsi; benche l'infeliciflima Filippa, come più vecchie degli altri due non durando al martirio delle tanaglie, era morta per cammino, e quello fu il suo fine, per lo quale ssuggire larebbe stato affai meglio per lei nel suo povero, e vile stato di lavandaja mantenensi che della pazza fortuna effere, come ella fu, a così alto lublimata.

Rinchiade il Collenuccio in pachi versi la morte del Re Andrea, il matrimonio della Giovanna col Tarentino, e sa venuta dell' Unghero in Regno; tacendo (com'è suo costinne) per isbrigarsene presto, tutte le seguenti cose. A 26, di Dicentire 1346, la Reina rimasa gravida del detto Andrea partori un sigliuol maschio, a cui su messo nome Caroberto, come all'avo Del medesimo anno il Conte di Fondi Gaetano a richiesta

Del medelimo anno il Conte di Fondi Gaetano a richiella del Re di Ungheria prese Terracina, e Rri preso Gaeta, rompendo guerra da quella parte alla Reina, ca a Reali di Napoli, che vi mandarono seicento cavalli, e molta gente a piè ma da quai del Conte suron rotti. Allora i Gaetani si sollevarono tenendosi per soro medelimi. Fece il medelimo Panno seguente negli Abrazzi la città dell'Aquila, ove giunsero del triese di Maggio con gran quantità di moneta l'Arcivescovo d'Ungheria, e Micola Unghero, bailo già del Re Andrea, come poco sa si discola Unghero, bailo già del Re Andrea, come poco sa si dife

se. Costoro mess insigne più di mille a cavalle, nel mele di Gingno cortero il galete, and ebbero a divozione del Re loro molte terre, che fumpo Civita di Chieti, Civita dipenna, Lanciano, Popella la Giurdie, en altre : e poi milero catapo a Sulmona. Cio seputo i Acili polero insicate più di duc mile cavalli, ed offai genturo de pedoni, con la qual gente il Des di Darazo figliucio del Principe Giovanni della Mores, secorse la Cirra di Sultanna, e tiburatula d'affectio ando agli ad affectio 1 Aquila, see il exame littirati gli Ungleccia, e los inneci .

Segui poscia nel mese d'Agosto a' 20. il matrimonio tra la Giovanna, e Luigi secondogenito del Principe di Taranto, dispensandovi Papa Clemente VI. perchè erano strettissimi parenti in più modi. Ed è d'avvertire, poichè s' è fatta menzione di Papa Clemente, che nel testo qui appresso, ove più d' una volta vien detto Quinto, è manifelto errore, avendo a dir Sefto, attelo che Clemente V. fu molti anni prima, vedilo nel tello medefimo alcune carte innanzi, ove si dice, che Roberto allora Duca di Calabria andò a farli riverenza in Avi-

Venuto nel Regno Lodovico Unghero, prese per forza Sul- COLLEmona, la qual ebbe ardire di relistergli , e quella acquistata , NUCCIO. tutto il Reame alla sua potestà si rende ; onde la Regina impaurita le ne fuggi in Provenza, e dietro a lei Lodovico, fuo nuovo marito, lasciando in suo luogo Carlo detto da Duraz-20, il qual fu figliuolo di Lodovico detto da Durazzo, fratello di Roberto; e con tanto disfavore fuggirono la Regina, e il Tarentino; che i Fiorentini molto richiesti da loro per l' antica amicizia con Francia, e con la cala d'Angio; non tolamente non le vollero dare qualche ajuto, e loccorlo per paura dell' Unghero, ma non vollero pure che entraffero in Fi-HEREC .

Giunto adunque a Napoli il Re Lodoure Unghero, Carlo de Durazzo, il quale si ritrovava que le genti d'armi della Regina, è era stato consapevole, a consentiente alla morte d'Andreasso, e era opinione, che ancot egli avesse avuto commercio venereo con la Regina, volle farli refistenza; ma

essendo vinto, e preso, di commissione di Lodovico per dette cagioni li su tagliata la testa; e lasciò dopo se un figliuole giovanetto similmente poi chiamato Carlo da Durazzo, e così di Napoli, e di tutto il Regno rimase l'Unghero Signore.

COSTO.

Il Re Unghero entrato in Regno per la via di Benevento giunse ad Aversa 2'17. di Gennajo 1348 dove suropo a visitarlo da Napoli infiniti gentiluomini, e Cavalieri, e tragli altri i Reali, cioè Roberto Principe di Taranto, con Filippo suo ultimo fratello, essendosene Luigi, ch'era il secondo, suggito appresso alla Giovanna, ed eran nati questi tre di Filippo già Principe Tarentino, e fratello del Re Roberto. Fuvvi Carlo Duca di Durazzo, e Luigi, e Roberto suoi fratelli, figliuoli che suron tutti e tre di Giovanni Principe della Morea, e fratello anch' egli del Re Roberto, e con essi Gosfredo Marzano Conte di Squillaci Grande Ammiraglio del Regno, Giovanni Cantelmo, ed altri. Da Campagna ancora vi andò il Conte di Fondi nipote già di Papa Bonifacio VIII., e menò seco cinquecento cavalli, ch' erano a suo soldo. Tutti costoro nel castello di Aversa resero omaggio al Re Unghero, dal quale furono lietamente ricevus ti, e fatti con essolui desinare. Desinato, si armò il Re con tutti i suoi, per venirsene a Napoli: ma volle prima vedere il monistero di Majella, dicendo al Duca di Durazzo, che gl' insegnaffe il luogo, dove su morto suo fratello. E benchè il Duca negasse di saperlo, il Re lo convinse con mostrargli una lettera scritta da esso Duca a Carlo d'Artois intorno al trattato della detta morte, e chiamandolo traditore lo fece in quell' istante uccidere, e gittar dal medesimo verrone, ond'era stato gittato Andrea. Così viene scritta dal Villani la morte del Duca di Durazzo, e non come dice il Collenuccio, che volendo con le genti della Regina opporsi all'Unghero, ne su vinto e preso, e fattoli tagliar la testa. Ne lasciò di se, dice il Costanzo, alcun figliuol maschio, come vuole il Collenuccio; ma quattro figliuole femmine, che furono, Giovanna, Agnesa, Clemenza, e Margherita. Soggiunge a tutto questo Matteo Villa. ni, che tutti gli altri Baroni reali furono presi, e mandati sotto buena costodia in Ungheria, insieme col picciolo infante Carlo figliuolo di Andrea, che giunto in Ungheria, poco appresso mort.

Sopraggiungendo, poi quella orribile pestileum per tutta Italia, COLLEla quale ancora nelle cole spaventole in proventio si ricordate se NUCCIO. migliando alla morta del 1348, della quale dirive diffusamente Giovanni Boccaccio nel principio del ino Decamprone : Ledevico ternò in Ungheria, menando feco detto Carlo II. da Da razzo, non essendo stato più che tre mesi nel roeme : lasciò perà a Napoli una buona, e gagliarda compagnia de fuei Unghini.

Per la qual cola Clemente V.: Pontener, ch'era en Avigno. ne a mollo forle per ilfanna della Regina Giovagna, perfe mus il Regno di Megali, e mandò in Italia M. Guito Lessoit. confe Cardinale Portuele suo congiunto; il quale in moto reneto le cose, che conchiuse la pace travil. Re Lodovico. de Un-Theris, e la Regina Siovanne in quello modo : che la Giatotnaffe nel Regge, e maffe il titolo di Regine; ese Le laviço luo marito sum tenelle altro titolo; che di Principe di Taranto, e a se ristryò surte le ragioni ch'ella aven nel Ragno dono la moste della Rasiati, e con ambadue de Giovanna, e'il Tarrusino tempreno nel Begno , ne molas poi illendo ancor la Regina con Giamente V. nell'asno 1352, fece de state in Mapoli ancor Louisvico predetto Taténtino del Reame di Napoli, e fece che Liedovice. Unghere rinovà le poce con lui, e con la Regina, e in pretoio di quelle la Regina. dicde in titolo di vendita la Giath d'Avignane, ch'era suo patrimonio, al Papa, scantando il prezzo ne denari del cento non pagato del Regno dal di, che la Giovanna ne su corputati : e de quel tempo julino ad quei Avignone è flato y red ? della E TANKER SET SET SET SET

Ma esti è da variate avecate altre cole natabili fue Regno lascit di scrivent il Collemucció strigendolline al d lito con quattro perole fecche, e non punto confermi, al me Egli dago aven detto, che il Re Luigi venuto la prime, ve a Napoli le pe tornò in Ungheria, dies, che la Giovand cificateli con ello dui i le to viorno sol Tarestino lan ma Proposition of the secondary of although the secondary of although gress și appeddato, lipcome de Metros Villani, che fega de lafeto di finivere Giovanti fun dietello, utigono dano e turono i scimenti. alletter and aller a might bleet be TomI.

Partendosi il Se Unghero da Napoli dopo aver ben fornito il castel di Capuana, e quel di Sant'Eramo, e quel dell'Uovo, lasciò a governo del Regno un Baron Tedesco dimandato Contrado Lupo, con 1200 uomini d'armi della medessma nazione, ed un suo fratello detto Gissorte a guardia del Castel nuovo.

I Napolitani intanto, che aveveno a noja la Signoria de' Tedeschi, e degli Ungheri, mandarono in Provenza a fare intendere alla Regina Giovanna, ed a Luigi, che se ne tornaffero a Napoli, che facilmente col loro ajuto avrebbono riacquistate il Reame. Lieti di ciò essi mandarono innanzi con piena pptestà Nicola Acciajuoli stato bailo di Luigi, il quale trovate le cole del Regno in buona disposizione per loro, li sollicitò a venirsene, avvisandoli tra l'altre buone cose come aveva condoli to a lor soldo il Duca Guernieri Tedesco, il quale sdegnato col Re Unghero era in campagna con mille e dugento cavalli. La Giovanna, e Luigi suo marito fatta ch' ebbero la donazio. se. o vendita d'Avignone al Papa, ed impetrato da quello il titolo di Re per detto Luigi con la sua benedizione si partirono con dieci galee Genoveli venute per quattro meli a lor soldo. Giunti a Napoli in fine d'Agosto 1248, per ischiver le fortezze tenute da nemici smontarono presso alla soce del Sebeto, che è dalla banda del Carmine, dove e da tutta la nobiltà, e dal popolo uscitigli incontro, surono sotto ricchi pali di di seta, e d'oro ricevuti e condotti in una casa ad Arco presso al Seggio di Montagna.

Ora il Re Luigi per der principio a qualche faccenda si volse alla ricuperazione delle sortezze, e cominciando dal Castel di
Sant'Eramo, l'ebbe in breve e senza contrasto, e così quelli di
Capuana, e dell'Uovo. Rimaseci il Castel Nuovo come meglio
diseso degli altri, intorno al quale-pose l'assedio per mare, e
per terra, ed egli con la sua cavalleria, e con quella del Duca
Guernieri si mosse contro ad alcuni Baroni seguenti le parti
dell'Unghero. Il primo su il Conte di Apici, che satto alquanto di resistenza, come disperato d'ajuto si arrende a Luigi,
il quale per trentamila siorini d'oro lo riceve in grazia, lasciandogli lo stato. Ciò setto andò a campo a Lucera in Puglia,
la quale avuta, ed assediato il castello, dove si erano ritirati

ali Ungheri, fe seprerie infino a Barletta . Carrado intenti raccolte le sue genti, ed alcuni Tedelchi fatti venire di Lo. Rana, e dulla Marca, no lafeto paste a guardia della teme fue divote, e con mille digento cavalli ando a soccomer Lucera dove entrò senza veruno impedimento. La mettine seguente el do il Re Luigi a bettaglia, il quale a configlio del Dinea Guernieri la rifiuto, e Corredo schernendolo se a ando or Form Quindi poi saccheggiata quella Città, se pa torno do Terri di Lavere, e Luigi per la via di Benevento, a Mapola, Mande, mendo in Puglia il Duca Guernissi con quattaccente espesi Costui alcuni di prima, aveva con vituperole pioponimento ma tato d'accollussi a Corrado, e per coprise il sub tradimento a ridusse a state in Corneto a porte aperte, e senza guardia, onde una poste affalito degli Ungheri fu prefo a man falva con tutti i suoi e condeste prigione a Foggia , Quindi egli sece sfacciatamente intendere a Luigi, che s'egli non lo riscoteva fra un corto returine pagando trentamila fiorini d'oro, che gli Ungheri volevano per fue taglia, ei farebbe stato forzato ad accoffarsi a quello, E cast avvenne, perche Luigi accortoft della frode non lo volle più dana ma. . . . . .

Entrò l'agno ragg. e vedendo il setto Re le forme a Ungheri ander tuttavla crescondo, se shikmese in Nepoli inu i Beroni funi aderenti, e con loso storzo messe instense più e tremila cavalle per contraporti agli avverlari, che in groffo nui mero sea Utaberi. Tedeschi . e massadieri del Besno si erado accampati ad Moorfe, e di là pai accosatili a Malico. L'aloncite del Ra quali austrustration user contre fue veglin de Ma peli, ayundo per capi Remondo del Ralzo, Roberto da SirAs verno, il Canto di Spresh Tedesco, a Guglielma, Fagliani e s'acesmph un Napola, el Averla a un calale detto. Second glidao. Gli Unglieri altore ulicone un con fatte firatigemma, is il Const di Lando con purte dell'efercito gli altri finlero d'affire in dilujedia tra lopo, e facendo qui es firendo, como se si exessere avuti o tegliare a pazza d raropo gl' inschti pomini, o troppo destinoli di combattuli affaltarie, dude appullatifi inflatos ules dell'agusto il lia che perconnele i Nepolinei alle squile secimente li enpre. Ve Kk 2

ne morirono alcuni pochi, molti ne fuggirono, e gli altri furona presi tutti, e menati prigioni ad Aversa, tra' quali si trovarono, dice il Villani, venticinque tra Conti, e Baroni de' maggiori del Regno, e molti ricchissimi Cavalieri, ed altre sorti

di nobili, e ciò fu a'sei di Giugno 1349.

Quest'anno a dieci di Settembre cominciarono a sentirsi in diversi luoghi d'Italia terremoti grandissimi, i quali durando parecchi di, secero molti danni e notabili. In Napoli particolarmente secero cadere il campanile e la facciata del Duomo, e gran parte di S. Giovanni Maggiore, e vi secero molte altre rovine manco notabili. In Averla trovandosi a quel tempo nella Chiesa maggiore tutti i capi dell'esercito Unghero, e Tedesco a consiglio, ed uscendosene senza concluder niente per paura, non suron si tosto usciti suora, che quella Chiesa ruino senza far male a nessuno. Ma più di tutte ne pati la Città dell'Aquila, che rovinandovi quasi tutte le Chiese, e gli altri edissici maggiori con gran mortalità di uomini, e di donne, venne a restare poco men che distratta, ed in tutti quei di, che durarono quei terremoti le genti se ne stavano in campagna, ove appena si potevano reggere in piè.

Di più scrive il Cirillo negli Annali di essa, che gli Aquilani allora trattarono di abbandonar la Città, e ridurli ad abitar ne villaggi: ma non seguì per opera del Conte Lallo Camponeschi, lor principal cittadino, che con parole efficaci ne il dissuale, consortandoli a ristorar per allora le rovinate mura; se gli edissici al meglio, che avessero potuto, siccome secero.

Tornando al proposito di sopra, i Napolitani per la già deta rotta si trovavano molti stretti, perchè i nemici satti insolenti, venivano a predare sin sù le porte, e dentro di Napoli, talchè d'ogni cosa vi si pativa anzi per non perder le vendemmie pagarono i cittadini a Corrado Lupo, ed a' suoi compagni ventimila scudi, perchè lasciassero di molestarli. Quei Baroni altresì, e Cavalieri, che suron presi pagarono per lor riscatto la somma di dugentomila siorini d'oro, talchè l'esercito Unghero si arriechì assatto. Aggiungi a questo, che mosso il Pontesice a pietà degli insortuni della Giovanna, e di Luigi, e del maltrattato Regno da Barbari, mandò suo Legato il Caralina.

dinal Ceretto a trattar d'accordo; a che non dando orecchie Corrado Lupo, si tentarono i Capitani de' Tedeschi, promettendo lero, purchè si partissero, cento ventimila scudi. Accettarono i Tedeschi il partito come quelli, che essendo ben ricchi desideravano di tornariene a i lor paesi, e così carichi d'argento ed oro, e d'infinite spoglie di gran valore si partirono, la seiando in balia del Legato, Aversa, Caput, ed altri suoghi; o ciò su di Gennajo 1350.

Andatosene posena il Legato per affari della Chiesa a Roma, nel qual viaggio tra pochi giorni morè, le dette Città, Gapua, ed Aversa rivennero in man di Luigi, il quale restringendoli in minor forma le sortificò, e massimamente Aversa, la qual cinse di naove mura, e vi pose a guardia, dice Matreo Villani, Jacopo Pignattaro di Gaeta valente Barone, che Jacopo Rignatalla, come è nel Cestanzo credo più tosto che voglia

dire, con trecento cavalli, e fricento pedoni.

. M Re Unghere in tanto, ene da Porrado Lupo era stato ave villato del legnito, e perinalo s tormero in Regno, li pole codi piello in commino, che fa prima giunto a' lidi di Schiavonia, che in Regno si sapesse multa della sua partita i Passatolene dunque in Puglin, e suelle l'efercite infirme, si trove sver dicci mile davalli, con infinita mente a piedi. Assalt primamente la Città di Trani, see si era ridotto il Conte di Minervino suo ribelle, il quale consicendo alla fine di contrastare in vano si rimise alla dinistricordia idelli Unghero, buttandosegli a piedi col capeltre al collo. Fugli perdonato, e ricevuto in grazia dal-Re, il conte le n'ambiecon' l'abreito a Canois, ove trovo si gegliardis alle, che fastovi egli medesimo con morte di meln de mai, le si choe suo mal grado a ritrarre. Venutosene pofcia in Principato ebbe senza contrasto Salerno, essendo alleraquei cittadini 🖬 discordia, appresso Nocesa de Pagani, Masaloni, e analci altri lateghi di Terra di Lavoro. Ma non coi al avvenue & Avents, che revotala d'ogni cola ben gueinità, vi tenne più di tre meli l'affedio, e in un gagliardifficile affalto, che tra gli altri le diede, vi rimale egli gravemente feibo d'un colpe (sécondo il Villani Napolitano) di verstican il unginocchie, Alle fine ; dope dervil l'elercito suo menso diffinitto,

ebbe la Città per accordo, e su nel mese di Settembre. Fa menzione il medesimo Villani, che il Re Luigi dissido l'Unghero a combatter seco a corpo a corpo, e ciò per aver satto morine

il Duca di Durazzo suo cugino,

Furono i disensori d'Aversa con non molta lor loce ridotti a renderglisi da' cattivi andamenti del Conte d' Avellino Grano dammiraglio, che venuto di Provenza con dieci galee, si mostrava non pur disubbidiente, ma poco amico al Re Luigi, ed alla Reina Giovanna, contra de quali ebbe qualche trattato con l'Unghero. Fra questo mezzo, intravenendovi alcuni Preletti mandati a quest' effetto dal Papa, si se una triegua fra i due Re durante infino ad Aprile venturo con queste condizioni, che la differenza tra la Giovanna, e l'Unghero girca la morte del Re Andrea, si commettesse al Papa, e suo Collegio, e giudicatane la Giovanna colpevole dovesse perdere il Reame, il quale pervenisse libero all' Unghero. All' incontro, s'ella ne veniva affoluta, che il Re Unghero dovesse renderle quanto possedeva in Regno, ricevendo però da lei per le spese da lui satte in quella guerra trecentomila fiorini d'oro. Per offervanza di che. tanto l'Unghero, quanto la Giovanna, e 7 marito dovessero uscir di Regno, e così questi se ne andarono a Gaeta, e questo a Roma, lasciando a guardia in Terra di Lavoro Fra Morrea le, con molta gente di Provenza, e ne luoghi di Puglia, e d' Abruzzi Corrado Lupo, co' Tedeschi, e parte degli Unglico ri. Andò il Re Unghero a Roma per guadagnere il perdono, perchè quell'anno, ch'era il 1350 aveva Papa Clemente VI. dimorante in Avignone conceduto a' Romani, che glie ne fecero istanza, il Giubileo dell' anno Santo, riducendolo da cento a cinquant' anni, di che anche fa menzione il Biondo.

Ma diciamo del cattivo fine del Conte d'Avellino suddetto, di che oltre all'autor Fiorentino sa menzione altresì la Cronica del Villani Napolitano, che visse in quei tempi, come che sia gossissima, e suor di modo intricata. Trovavasi nel Castel dell'Uovo la vedova Maria Duchessa di Durazzo sorella della Reina Giovanna, dove andatosene il Conte sotto pretesto, prima che si partisse, di visitarla, essendo suo Compare, come

fin dentro, feguito da molti foldati, e due fuci figliuoli, costririse la Duchessa a maritarsi con Roberto il maggiore d'essi, e sece loro in sua presenza consumar il matrimonio. Dipoi cavatala subito di Castello, la si condusse in galea, e se vela per Prowenza. Ma fermatofi a Gaeta, otto delle diesi galee ch'aveva, entrate in quel porto posero le ciurme in terra, con molti dela difiziali per prender quivi rinfrescamento, restando l'altre due, dov'era il Conte, co'figlicoli, è la Duchessa; suori del porto. Il Re Luigi, che per l'ingiuria fattagli dal Conte s'era canttà di lui fieramente idegnato, avvalendoli dell'occasione il prendere tutte quelle genti, e minacciandoli di morte se non conducevano l'altre due galce nel porto, ne lascio andare alcuand the fecero l'effetto. Ma sculandost il Conte di non poter venire in terra per lo mal delle gotte, il Re desideroso di punicio andò con alquanti armati a trovarlo in galea, doue rinfacciategli le commelle frodi, e 1 atto usato in persona della Duchesta sua comenta, l'ucciste. Ciò fatto se ne ritornò in terra menandone seco la Duchella, e i due figliusli del morto Conte furon melli in prigione.

il seguente sono 1351, seguirono alcuni progressi non mosto actabili, supreche un sollevamento di genti tralandate, contro alle quali su costretto atmarsi il Re sia persona. Furon costomo tra Italiani, Proventali, e Tedeschi quattrocento a cavallo, e cinquecento malandrini a piodi, che seguendo un certo Beltramo del Motta, sipute di Fra Morteale, si misero a scorrere per tutta Terra di Lavoro secclogicanto casali, e pigliando gente li sacrate per tutta Terra di Lavoro secclogicanto casali, e pigliando gente li sacrate per in mosti se mosti al mesti Baroni, e di mille uomini di atmasi si mosti sono con la supre compagni: degli altri alcuni se ne salvarono con la supre compagni: degli altri alcuni se ne salvarono con la supre mosti compagni: degli altri alcuni se ne salvarono con la supre mosti de farrasse accisi, ed alcuni presi e farti morire.

Erafi intento tretteta, de conclula la pace per opera del Papa fra il Re Luigi, e P Unghere, di quale rimife nel Pontefac tutte le difficultar, elle aveva ton la Giovanna, e liberò i Mattiche tutte la prigione. E con Luigi, e la Reine mandatono loro ambalciadori al Papa; a ringraziarlo di quella huon'ope-

ra, ed a supplicarlo altresì, che avesse mandato un suo Legate a coronarli. Fu (dice il Costanzo) deputato a ciò dal Papa il Vescovo Bracaresne, e nel mese di Maggio 1352. il di delli la Pentecoste con ogni sollennità possibile, e con apparato rea-Le si sece l'atto della coronazione predetta. Il che su là ove se diceva alle Corregge presso al Castel nuovo in quella stessa casfa, che già da Carlo II. su edificata per lo Tribunale della giustizia, ed era allora (secondo Matteo Villani) del Principe di Taranto; la Reina poi vi sece in memoria di quel satto, e ad onor della corona di spine di N. Sig. una Chiesa, e le assegnò di molte possessioni, intitolandola S. Maria dell' Incoronata, dalla qual poi prese anche il nome quella contrada. Concorsero a quell'atto quasi tutti i Baroni, e Cavalieri del Regno, che in segno e di allegrezza, e di onoranza secero di molte belle giostre. Quivi il Re, e la Reina sedendo in regal Maestà riceverono il debito omaggio da' Baroni, perdonando a tutti coloro, che nelle passate guerre aveva tenuto dall' Unghero. Feronsi conviti sontuosiffimi tanto a nobili, quanto al popolo, ed in somma non si lasciò di sar cosa, che avesse potuto e rallegrar la Città, ed onorar quella gran sesta; sebbene fu alquanto turbata da due accidenti accaduti quello stesso giorno. E ciò furono la morte dell'unica fanciulla nata del Re, e della Reina, e quel che avvenne alla propria persona del Re, che dopo la coronazione mettendoli ( come s'ula ) a cavalcar per la Città, passato ch'ebbe Porta Petruccia nella strada che mena a Porto in gettargli alcune donne dalle finestre per onorario brancate, e sorse canestri di siori addosso, gli s'adoratrò il caval-lo di sorte che rotte le redini, su il Re costretto gittarsi a a terra, nel qual atto cadutagli la corona di capo si ruppe in tre pezzi. Fu questo caso da molti, comeche, il Re se ne ridesse, giudicato di sinistro augurio per lui,

\* Ma circa la Chiesa dell'Incoronata errò il Tarcagnota nel libro del sito di Napoli a dire, ch'ella prendesse il nome dalla contrada, la quale su detta così dalla coronazione di Roberto poichè (come scrive il Villani) Roberto su coronato in Avignone, e lo stesso Tarcagnota il consessa nel medesse li-

bro, talche contradice a se stesso.

Era.

Erano rimali in Regno, e Corrado Lupo, e Fra Morreal à quali ancorche per la pace seguita fra i due Re, dovessero restituir le Terre, che tenevano a Luigi, pur riculavano di farla, Con Corrado s'accordò il Re che pagatigli trentacinque. mila fiorini d'oro li rilasciò Lucera, e la Contea di Goglioneli, e partilli con lua gente. Ma non così avvenne di Fra Morreale, che tenendo Aversa con disegno anch' egli di venire a qualche buona taglia, 'il Re li mandò contro Malatelta d' Arimini con quattrocento lance, il quale presa la Città, ed affediato il Morreale nel Caffello, dove s'era ridotto con quanto tesoro aveva predato in Regno, lo costrinse alla fine a rendersi al Re, concedendogli mille siorini da potersene andare, e solve le persone. Partitisi costoro di Regno, e ricuperatisi i già detti, ed altri luoghi per lo Re, pareva doversi vivere in pace; quando il Duca d'Atene lotto pretelto d'ire a confiscare i beni d'un certo Filippo della Ripa contumace del Re, affalto la Città di Brindifi con quettrocento cavalli, e millecinquecento pedoni con animo d'impadronirsene. Ma se ne ritrasse tollo che intèle esser venuto il Principe di Taranto, a cui. come a fratello maggiore, e desiderato da Brindisini, dono il Re quella Città

H'medesimo Duca mosse guerra al Conte di Caserta di casa della Ratta, che di consentimento del Re ( come si disse ) l'aveva mossa prima alle Terre del detto Duca, il quale perciò se n'era venuto apposta di Francia con alcune, compagnie di cavalli, e sconsisse il Conte, assediandolo anche in Taranto,

dove s' era dopo la sconfitta ridotto.

Fu quillenno, ch'era ancora il 1352, general careftia in Italia, onde la plebe di Gaeta nel mele di Dicembre si solle vò e prese l'armi uccisero dodici de' più ricchi mercatanti, che vi sossero sialvandosi gli altri con la suga. Tale su questo accidente, che il Re Luigi vi cavalcò in persona, e sattasene diligente inquisizione, alcuni de' men potenti surono giustiziati, e gli altri composti in denari.

Viveva intanto sconsolatissima la Duchessa Maria di Durazzo, per la violenza usatale dal Conte d'Avellino in darle per marito il figliuolo, come si disse. E così un giorno andati il

Tom.I. L1 Re

٠,٤٠٠

Re, e la Reina a diporto per mare, lasciarono la Duchessa in Castello dove alcuni di prima era stato condotto il marito prigione, e messo in una camera sotto buona custodia. Allora la Duchessa, con alcuni armati andò a trovarlo, e dettegli prima di molte villanie, lo sece in sua presenza uccidere, e gittar in mare. La qual cosa, comechè il Re, e la Reina se mostrasse sero assai turbati, su pur creduto essere stata satta con lor confentimento. Al corpo morto, che giaceva insepolto in ripa al

mare, su data sepoltura.

Ma il di della Pentecoste sece il Re gran sesta in memoria della sua coronazione, e tra l'altre cose istitudi la compagnia detta del Nodo, che surono sessanta Cavalieri principali tutti vestiti a una divisa con un nodo nel petto, e giurarono sede e compagnia insieme col Re. Nel numero di costoro, secondo il Costanzo, suron questi, il Principe di Taranto fratello maggiore del Re, Bernabò Visconte Signor di Milano, Guglielmo del Balzo Conte di Noja, Luigi Sanseverino, Francesco Lossischo, Roberto Seripanno, Gurello del Tocco, Jacopo Caracciolo, Giovanni di Burgenza, Giovannello Bozzuto, e Cristosaro di Costanzo.

In questo tempo il Conte di Caserta della Ratta perseguitato per opera del Duca d'Atene suo nimico dal Principe di Taranto, si nimicò al Re, perchè aderendo al Principe se gli
era mosso contro, e tornatisene gli avversari senz' aver satto
nulla, egli poi con trecento cavalli scorse sin su le porte di
Napoli, e danneggiò molti suoghi di Terra di Lavoro. Dice
il Villani, che in quel tempo stando un giorno il Re a Mataloni sopra un palco di sinestra con molti de' suoi Baroni,
per certa novità vi concorse tanta gente, che ruinò il palco, morendovi diciassette persone, e 'l Re su a gran pericolo
anch'egli.

COLLE-NUCCIO.

Da tre anni stette il Re Lodovico Tarentino in signoria, e estenuato per lo inordinato, e frequente uso delle cose veneres con la Regina, che di quella sola era vaga, finalmente morì; nè molto stette la Regina, dopo la sua morte, che prese il terazo marito, Giacomo Tarraconese infante di Majorica, il quale era tenuto il più leggiadro, e bell'uomo, che in quel tempo se

tro-

trovasse, e quello ella non tenne con titolo di Re, ma solo di Duca di Calabria,

Oltre alle cose narrate vegga di grazia il lettore quant' altre COSTO. non manco notabili ne lasciò addietro il Collenuccio, alla malignità del quale bastò solo di dire, parlando del Re Luigi, che estenuato per lo troppo frequente uso delle cose veneree con la Reina mort, e sa un balzo insino all'anno 1276. come se intanto non fosse accaduto altro di quel, ch'egli scrive, che non ? nulla. Ma e da Matteo Villani e più minutamente dat Fazello, e dal Maurolico, e dal Costanzo, per non mentovara ne più sono raccontati i seguenti grogressi. Regnando in Sicilia il giovanetto Re Luigi figliuolo del Re Piero, le cose di quel-Reame andavano ogni di peggiorando, e i Baroni principalmente si divisero in due parti, seguenti l'una i Catalani, ch' avevan la tutela del Re, e l'altra i Chiaramontani potentissimi Signori di là, onde vi successero di gran disordini, che a noi non appartiene scriverli. Ma ne nacque, che il Conte Simone di Ghiaromonte, e' suoi seguaci avendo mezzo sollevata quell' Isole, con uccisione d'alcuni de ministri regj, mandarono a chiamare il Re Luigi di Napoli, che in così bella occasione andasse al certo acquisto di quel Reame. Non potè Luigi a tanta richiesta né andare, nè mandar quello ssorzo, che avrebbe bisognato: ma vi mando il Gransiniscalco Acciajuoli, e l'Conte di Mileto Sanseverino con sei galee, e molti altri legni tra groffi, e minuti carichi e di grano, e d'altre vettovaglie, con cento cavalli, e quattrocento fanti. Costoro giunti in Sicilia col favor del Chiaromonte ebbero senza com Melazzo, e Palermo, e Trapani, e Girgenti, e la Licata, e Mazara, e brevemente infino al numero, di centododici tra buone Città, terre, & Castella, il che su d'Aprile 1354. I quali luoghi, comeche effi non avessero tanta gente da guardarli, si mantennero nondimeno un tempo a divozione del Re di Napoli, tanta era la debolezza di quel di Sicilia.

Nacquero in tanto alcune novità fastidiose in Regno digli stelli parenti del Re, che ostrechè Filippo suo minor fratello, comeche il Costanzo dica, che su il Principe di Taranto, le uccidere Lallo Camponeschi Contè di Montorio gran cit-

Ll 2

tadino e tiranno dell'. Aquila; Luigi Duca di Durazzo cugino di esso Re tenendosi mal soddisfatto di lui, perchè non gli aveva dato qualche Atato in Regno, si gli scoverse nimico, ed accompagnatoli col Paladini Conte di Minervino, ana ch'egli di quel mal'animo col Re, milero gente insieme, 🎓 scorlero la Puglia, facendovi molti mali. Tratte il Re d'accordarli, nè fu possibile, anzi essi venendo a più aperta ribellione si diedero a sar peggio, e mandarono per il Conte Lando in Romagna, che venisse con sua Gente in Regno. Venne il Conte, e per la via della Marca entrato negli Abruzzi prese a prima giunta Pescara, Villafranca, e S. Flaviano, dove si trattenne insino a Marzo 1355. Assalì poi la terra del Vasto, e perchè volle difendersi, avutala poi a'patti, non restò di usarvi ogni crudeltà, uccidendo, faccheggiando, ed abbruciando gran parte della Terra. Mossi all'esempio del Vasto gli altri suoghi degli Abruzzi, e que'di Capitanata si gli diedero per non provare la medelima crudeltà. Si unì poi a S. Severo col Paladini, ed accampatisi a Foggia, ed a Lucera si trovavano aver insino al numero di 4000. cavalli, senza infinita moltitudine a piè. tutti uomini di mal affare, con la qual gente scorrevano dando il guasto a tutti i luoghi di Puglia piana. Allora il Re mandò a chiedere ajuto alla Chiefa, all'Imperadore, ed all'altre Potenze.

Il medesimo anno del mese d'Aprile di consentimento del Re, e della Regina, Filippo di Taranto minor fratello del Re sposò la vedova Maria sorella d'essa Reina, e non ostante, ch'ella gli sosse tanto congiunta di sangue essendo nata d'un suo cugino carnale, e stata moglie del Duca di Durazzo medesimamente sao cugino, non si curò di proccurarne dispensa dal Papa, se non dopo satto il matrimonio, che perciò poi sdegnatosene il Pontesice, vi ebbe malagevolezza grande ad ottenerla.

Ma l'esercito del Conte Lando non contento di Puglia si stese anche a travagliare sin presso Napoli, dividendosi in più squadre per tutta Terra di Lavoro, e non trovando contrasto dominavano apposta loro, e perchè era nel mese di Giugno minacciavano di dare il guasto a'campi, se non si mandava loro
qualche buona somma di denari. Fecesi allora apparecchio di
gente in Napoli; e si crearono alcuni capi: ma nata discordia

tra

tra est , e le popolo, che voleva si pagasse la moneta, non si usci contro a nimici, a quali il Re per rimediare a tanti inconvenienti, promesse fra un certo termine centoventimila siorini d'oro, e quelli si ullargarono da contorni di Napoli. Ma tornati poì a Settembre con l'occasione delle venderamite costrinsero il Re a nuovo accordo, perche si contento di pagar loro non pitri sento venti, ma cento cinquanta migliaja di siorini, cioè trentacinque mila allera, e il rimanente in due paghe avvenire; e mentre non si similiaro di pagare, devesse un rattenersi in Puglia, senza penò sec danno a nissimo. Ma per pagar la prima paga su il Re costretto a imper-graverne sopra. Napoli contro all'uso de suoi privilegi, per la qual cosa il popolo nel mese di Novembre unitamente prese l'armi, e gridando viva la Regina, e muoja il suo consiglio, non me segui altro, che l'abbassamento del prezzo del sale.

Avuta la prima paga le genti del Lando come furono in Puglia contro al patto prefero la terra di Rapolla, e faccheggiaronia. Nè ciò bastando, il seguente Febbrajo del 1356. se cero il medesimo a Venosa. Oltre a ciò una perte di loro, che furono intorno a cinquecento cavalli non avendo a piacere l'aver a uscir di Regno, s'accostarono al Conte di Minervino, ed a sua condotta si posero a travagliare in Terra d'Otranto, dove presero due castelli, ch'erano pieni di vettovaglia, e vi prederono gran quantità di bestiame. Di ciò il Lando si dolle col Re, offerendo sè, e il resto di sua gente in servigio di sua corona per centigar la coloro perfidia, il che dal Re fu volentieri accettato. E così nel mese di Maggio mandò a danni del Minervino ottocento cavalli, contro a quali in certo luogo di Puglia uscirono quattrocento de suddetti ribelli del Lando sotto due Concitabili, che argitamente attaccata la battaglia vi rimelero iconfitti; se bene alle genti del Re costò tal vittoria molto cara per lo valore d'uno de due Conestabili nimici, che mentre i vincitori attendevano alla preda, raccolta buona parte de'suoi diede a quelli una tal rotta, qual'essi l'avevano ricevuta da loro...

Il Giugno seguente segui la rovina di Venasti, perchè un Conestabile Tedesco dimandato Corrado Codispillo ribellatesi

dal Re, con ottanta cavalli, e cento pedoni s'era ridotto in quella Città, e travagliava con ruberie tutto il contorno. Il Re dunque con le genti del Lando vi cavalcò in persona, suggendosene que ladroni, tutta l'ira si ssogò nella misera Venasiri, che la se distruggere, acciocche non avesse mai più a ricettare così satte genti. Entrato poi il mese di Luglio il Conte Lando con sue genti accommistatosi dal Re, si partì di Regno,

essendo stato soddisfatto delle promesse paghe.

Perchè in quelto mezzo le cole di Sicilia andavano tuttavia male, nacque occasione, che la Città di Messina venne anch' ella come avevano fatto quegli altri luoghi già detti, fotto la Signoria del Re di Napoli, imperocchè morto colà il Re Luigi, e successoli Federico suo minor fratello, anch'egli fanciul**lo, un certo Nicolò C**efario potente cittadino bandito per opera de tutori del Re da Messina accostatosi al Re di Napoli, e stando a guardia di Melazzo con condotta di cavalli, entrò una notte con intendimento che vi ebbe in Messina seguito da molti soldati, e cacciatene diciannove samiglie degli avversari, prese a nome del Re Luigi quella Città, ove e dall'Acciajuoli, e dal Chiaramonte fu subito mandato un presidio di dugento cavalli, e quattrocento fanti. Alla nuova della presa di Messina il Re, con la Regina Giovanna, se ne passò a Reggio in Calabria, e di la mando în Sicilia nel mese di Novembre sette galee con un'altro legno cariche di grano, sopravi l'Acciajuoli, con cinquanta cavalli, e trecento fanti. A questa nuova gente si resero due luoghi S. Salvatore, Mattagrisone, ov' erano due sorelle del Re, Bianca e Violante, le quali condotte onorevolmente a Reggio, furon quivi dalla Giovanna con ogni sorte di cortesia ricevute. Risolsesi poscia il Re di passare, siccome sece con la Regina in Sicilia, ed entrò in Messina a'24. di Dicembre 1356. ove ricevuti con onor grandissimo, su reso loro da ognuno fido omaggio.

Fatta poi venir nuova gente da Napoli nel mese di Maggio 1357. mando il Gran Siniscalco Acciajuoli, e Raimondo del Balzo Conte Camerlengo con mille cinquecento cavalli, e gran gente a piè a combatter Catania, dov' era la persona del giovanetto Re Federico. E mando quattre galce armate, e due

altri legni, perchè affediassero quella Città da mare, e recassero rinfrescamento all'esercito di terra. Ma avvenne, che la notte della Pentecoste a' 29. del detto mese affalise da alcune galce di Corfali Catalani, due ne furon prese, con que due legni, e l'altre due si salvarono suggendo. Per la qual cols l'oste del Re vedendosi priva de vascelli, che recavan loso le vettovaglie, si sbigottisono di sorte, che senza cercar altre & deliberatono di tornarlene indietro. E mentre le ne tornavano, molestati alle spalle da 1501' cavalli tisciti di Catania, surono per cammino affaliti da un gran numero di Villani del contorno messissi insieme, che li ruppero uccidendovene molti, è malti pe presero, tra i quali su il Conte Camerlengo, mortovi il figliuolo del Conte di Sinopoli, e l'Accissossi si salvò col beneficio d'un veloce destriero, su del quale si trovo; con dice il Villani, come che il Fazello, che ne scrive minutamente, non saccia di ciò menzione. Il Collanzo aggiunge picke il Re Luigi filmava tanto il Conte Gamerlengo, che per siaverlo diede in suo cambio al-Re Federico le due sue sorelle.

Dopo questa rotta su costretto Luigi a tornariene in Regno, dove s' intendeva, che Luigi di Durezzo, e'il Conte di Minebino suoi ribelli andavano intestando la Puglia. E con a 30, d' Agosto Iniciando in Messina un figlianto dell'Accianoli a governo di Messina, con una galea d'Ilchia se ne passo a Regio, dove prima era passata la Regina, e con esse lei se ne torno a Napolita.

Ma notabilitation corche breve fash il presente capitolo per la morte del Conte sopradatto, come di persona; che aveva si lanta gamente, e in vari modi travagliatti il Regno. Imperocche il Principe di Taranto avuto maneggio con alcuni de seguaci del Conte lo colse improvilamente a Matera, e presolo comeche quello si gli buttasse umilmente a piedi, lo se in Altanura impiccar per la gola a un de merli del castello. Ciò saputo Luigi, ch'era il terzo fratello del Conte, admare alcune genti si posè in Mineraino; ma tradico anch'egli da' suoi medesini se nel mese di Dicembre da un Capitago Lombardo acciso, e deta la terra al Principe. Il secondo fratello, ch'era Conte di Vico, temendo di non capitare come gli altri, abbandonando



1

ciò ch' aveva si partì di Regno: e così ebbe sine la casa de' Pipini, che dall' umil principio d' un povero notajo da Barletta eran venuti in non lungo tempo a grandissimi gradi, e

signoria.

Rimaso Luigi di Durazzo solo per la distruzione de' Pipini, facilmente si ridusse a rappacisicarsi col Re, il quale nel mese di Maggio 1358. fatto un sollenne convito nel palazzo dell' Arcivescovado a lui, ed a tutti i Baroni, e gentiluomini di Napoli desinarono insieme, e dipoi cavalcarono per tutta la Città. Dopo questo si facero bandi, che tutt'i soldati sorestieri fra un certo termine si partissero di Regno, per vietare i soliti inconvenienti. Con tutto ciò una frotta di sino a 120. ladroni impadronitisi della terra di Palma tra Nola, e Sarno, e sorniti di buoni cavalli, scorrevano spesso insino a Napoli danneggiando per tutta Terra di Lavoro. Mandovi il Re alcune compagnie di gente d'armi, per le quali que' ladroni, che s'erano ritirati nel castello, abbandonandolo sgombrarono il paese, e Palma venne in balia del Re.

Entrato poi l'anno 1359. maggior numero de predetti ladroni si mise insieme, ed occuparono Melsi, anzi dilatandosi per la valle Beneventana, e per altri luoghi travagliavano di sorte il Re, che essendogli sin quel tempo richiesto soccosso da'Chiaramontani di Sicilia per le cose di Messina, che crollavano, appena vi potè mandare il Conte d'Ariano con 300. cavalli, ed alquanti pedoni. Ma vedendo gli avvessari il debil soccosso del Re Luigi presero baldanza, e strinsero molto quei della sua sazione, e tra l'altre cose ammazzarono quel Nicolò Cesario, che (come si disse) rivoltò Messina a divozione di Luigi,

Tornando alle cose del Regno, nel 1360. nel Mese di Novembre un certo Annichino Bongardo Tedesco, il quale aveva un tempo militato in Lombardia al soldo de' Visconti Signori di Milano, si mosse con molte compagnie di Tedeschi, e d' Ungheri per venire in Regno, ed entrato per gli Abruzzi verso Lanciano, su a certi passi stretti assalito da' paesani, da' quali ebbe sì seroce assalto, che vi lasciò da 800. Persone. Ond' egli vodendo di non poter prosittare negli Abruzzi, si rivolse in Puglia,

OVE

4

ove per inganno presero il castello di S. Martino, il qual trovarono abbondantemente sornito di vettovaglia, di che essi avevano estremo bisogno, e vi si scrmarono gran parte del verno; facendo spesso scontrarie per quel paese. Contra di costoro mandò il Re l'Acciajuoli con quanta gente potè accogliera, e perchè gli Ungheri si gli accostarono, rimase Annichino co' Tedeschi soli, che non eran molti, e su dall'Acciajuoli persegnitato, ed assediato in Atella, Alla sine nel mese di Gennejo 1362. venne a patti d'ayer sicurtà dal Re, e potersi partire con sua gente di Regno, siccome sece.

Ma l'anno 1361, su notabile, se non per altro, per li granterremoti, che surono in Puglia, per li quali a' 17, di Luglio, in sull'ora di vespro la Città di Ascoli pati tanto, che ne su poco men che tutta disabitata, morendovi più di quattromila persone. A Canosa rovinarono molti edisci, e parte della mura della terra. Del medesimo anno surono grandini groffis-

simi, che secero gran danno asmani, ed agli ulivi.

Matteo Villani fa due volte menzione, che Luigi di Durazzo si pacificasse col Re, segno che dopo la prima volta, si gli era anche nimicato la seconda, della quale parla nel cap. 94. del 9. libro dopo aver detto, che il Re sece abandire molti Cavalieri Napolitani, e spianar loro le case per aver voluto seguir le parti del Durazzo contra di lui, e che il Principe di Tarante sa seglio che li pacificò, sebbene il Durazzo non volle sidar attis attiona in man del Re, ma a farli omaggio mando se segli si signi dolo, che non avev' ancora sett'anni. Pare di pacifica il signi dolo, che non avev' ancora sett'anni. Pare di pacifica la sesso povero, e mal parato, mancategli l'ajuto d'Annichino si rese al Re, dal quale venuto a Napoli, su messo in carcere nel castello dell' Uovo, dove poi si morì.

ora venghiamo alla morte del Re Luigi, il quale dopo aver per sua divozione visitato il sagratissimo corpo di S. Andrea nella Città di Amalsi, e quel di S. Matteo in Salerno, ed altre reliquie, e luoghi pir del Regno, giunto a Napoli s' insermò, ed a 26. di Maggio, ch' era il di dell' Ascenzione del Tom.L.

1362. rese l'anima a Dio, e su sepolto a Montevergine luogo edificato già da S. Guglielmo in su la cima d'un'aspro monte presso Avellino, dove all'entrar della Chiesa a man destra si vede il suo sepolcro, e quello dell'Imperadrice sua madre, di che

leggi l'Istoria di Montevergine.

Questa istoria attestata quì, per esser opera mia, mi porge occasione di risentirmi di alcune parole, che sono nel terzo libro dell'opera del Summonte. Dic'egli, o più tosto i suoi coadjutori, aver trovato, che la sagra immagine della Madonna di Montevergine sia stata dipinta da un tal Montano d'Arezzo pittore per ordine di Filippo Principe di Taranto, e fratello del Re Roberto, soggiungendo, che ciò non fu noto all'autor della suddetta istoria, poiche scrisse, quella immagine esser opera Greca, e fatta fare dall'Imperador Federico II. E' vero, ch'io scrissi questo, fidandomi della semplice relazione di quel padre Verace, che mi diede le scritture, e il peso di scriver quell' opera: ma foggiunsi appresso, che secondo la comune opinione si tien quella benedetta immagine per opera di S.Luca. Ora i Summontisti in quella lor riprensione mostrano in palese di riprovar solamente l'opinione dell'esser quella pittura opera Greca, e fatta fare da Federico II. e nondimeno tacitamente vengono anche a riprovare, ch'ella sia di S. Luca. Io mi son voluto informar minutamente da molti padri di quell'ordine così vecchi, come giovani, e in ultimo dal proprio generale, e tutti conformemente dicono, e affermano, che quella immagine è fatta in due pezzi, cioè che la testa, intorno alla quale si vede manisestamente il segno della commessura, è divisa dal busto, e quella tengono per antica, e indubitata tradizione, che sia stata portata di Costantinopoli, ed esser opera, consorme alla divulgata fama, di S. Luca. Ond' è da pensare, che dalla divozione della medesima fosse mosso il Principe di Taranto suddetto a farvi la Cappella, che vi fece. Dico adunque, che il busto di detta immagine è solamente quello, che dipinse, per ordine di questo Principe, il pittore investigato da' Sommontisti, la diligenza de quali sarebbe in vero stata più lodevole, se come trovarono quel che meno importava, così avessero trovato il resto, che importava assai più. Ne tacerò, clie

un mese sa mi disse il Generale capitato di fresco a Napoli: e lo confermano altri padri, che vi si trovarono presenti; che gli anni addietro fu a Montevergine un prelato Greco di venerando aspetto accompagnato da certi altri, e chiamavasi l' Abate del Montesanto, il qual portava di ciò bolla di Papa Gregorio XIII. Costui disse aver inteso, che nella Chiesa di Montevergine si conservava la testa, ch'era già stata spiccata dall' Immagine di S. Maria di Costantinopoli, e trasserita quivi, ond'era venuto con pia curiosità per accertarsepe. Volle dunque con licenza del Generale vedere, e misurar con uno spago la testa della suddetta Imagine per ogni verso, e particolarmente per quanto gira il legno, dov'ella è congiunta col busto, e che ciò fatto si mile dirottamente a piangere. E dimandato della cagione di ciò, rispose ch'egli aveva trovato per isperienza quel, che aveva inteso per sama, cioè che quella benedetta e lagra testa era indubitatamente quella di Costantinopoli dipinta già da S. Luca. E se a' curiosi queste ragioni, come congetturali, non pareflero sufficienti a provar il fatto, dico che queste, e altre congetture da dirli appresso, posson sare gagliardo indizio della verità. Perciocchè sebbene in Montevergine sono tanti corpi santi, e altre affai reliquie, con tutto ciò a divozione de popoli, che da varie e lontane parti vi concorrono, si vede non effer mossa dal rispetto di quelle, ma sebbene dal nome della Midonna. Anzi v'aggiungo, che sebbene alla stessa Madonna à dedigato il luogo, pur si vede effettivamente la divosione prelitta ristringersi in particolare nella sudetta-Immagine. la cui virtà son è da crederfi, che consista nell'opera di quel Montano chiamato da costoro eccellentissimo pittore, ma sebbene injuntella tella riputata per famit tale, qual di sopra s'è dette Dico per sama, non se ne sapendo altra certezza, poichè piace a Dio, che le sue cose maravigliole e grandi siano così velate sotto l'altezza de'suoi segreti, acciochè il merito della fede sa maggiore ne' credenti. E tanto basti in tal materia per adello, riferbandomi, come si ristampi l'istoria di Montevergine a parlerne in quella più distesamente, per confermat la buona pia intenzione di coloro, che hanno creduto, erectono il vero d'una così celebre, e miracolola Immagine, a Mm 2

consusione di chi ha cercato di mostrarne il contrario.

Ora tornando al Re Luigi, fia bene, che ci fermiamo alquanto, per considerar l'insoffribile trascuragine, per non chiamarla altramente, del Collenuccio, nel particolar di Luigi, di cui dice così. Da tre anni stette il Re Lodovico Tarentino in signoria, ed estenuato per l'inordinato, e frequente uso delle cose veneree con la Reina, che di quella sola era vago, finalmente morì. Dove se gli errori, e le bugie son più delle parole, veggasi da quel, che s'è detto, e da questo, che segue. Luigi, o sia Lodovico sposò la Giovanna l'anno 1347. come si può vedere in Giovan Villani, e con la medesima su coronato in Napoli nel 1352., il che da noi su poco innanzi mostrato: muore poi nel 1362. siccome di sopra s'è detto, di modo che quindici anni compiti visse marito della Giovanna cinque prima, e dieci dipoi ch'egli su coronato, nel qual tempo se attese ad altro, che all' uso delle cose veneree, come il Collenuccio dice, le passate annotazioni a bastanza lo dimostrang. Anzi che dallo scrivere dello stesso Collenuccio si comprende la sua poca avvertenza, perchè dall' anno 1348. insino al 1376. se ne passa via senza dir quasi nulta: il che se considerato avesse il Tarcagnota non avrebbe anch'egli col medesimo error parlato di Luigi, e di Giovanna sì Iconciamente com ei fece, tanto in quel suo libro del sito di Napoli, quanto nell'iltoria maggiore.

Morto Luigi, secondo il Fazello e'l Maurolico si se' la pacce tra la Reina Giovanna, e'l Re Federico di Sicilia, imperocchè i Chiaromontani riconciliatisi col Re andarono unitamente all'espugnazione di Messina, e la restituirono all'ubbidienza regia, cacciandone i ministri di Giovanna; e'l simile brevemente avvenne di tutto il resto di Sicilia. Le condizioni della pace suron quesse. Che senza pregiudizio delle ragioni di Giovanna Federico s' intitolasse Re di Sicilia, il che sacesse anche Giovanna, dalla quale conoscendo egli il Regno, le rendesse omaggio per mezzo d'un proccuratore. Alla medesima pagasse Federico per tributo seimila scudi d'oro ogn'anno, purchè egli in tanto sosse libero dal censo della Chiesa: che in tempo di bisogno la soccorresse con dieci galee, e cento cavalli: che

morta la Reina fosse Federico libero de' detti pesi, a cui si desse in tanto l'Isola di Liperi; che miun di lor due potesse sar lega controlla compagno e ed in somma, perchè il tutto si sece con consentimento del Papa, se gli consessasse ambedue sudditi conoscendo i lor Regni da lui. E per stabilimento di tutto ciò si conchiuse matrimonio tra il Re predetto, ed Antonia del Balzo figliuola del Duca d'Andria, e di una sorella del morto Re Luigi,

In que' medesimi tempi morì in Napoli, dice il Costanzo il Principe di Taranto, che su seppellito in S. Giorgio Maggiore, succedendogli per mancamento di figliuoli, e nel Principato, e nel titolo d' Imperadore di Costantinopoli, Filippo suo fratello, che non indugio molto a fare il medesimo anch' egli, siccome anche sece Luigi di Durazzo tante volte menzionato lasciando un suo figliuolo assai giovane dimandato Oarlo, che su poi Re

di Napoli.

Rimafia la Giovanna vedova del secondo marito, si mosse un certo Ambrogio. Visconte bastardo di Bernabò Signor di Milano (vedilo ne' predetti autori, e nel Corio) e con un'esercito di dodici mila cavalli per la via degli Abruzzi entrò nel Regno, ove a prima giunta prese alcune terre. La Regina con l'ajuto de' Baroni, e con le genti, ch' erano a suo soldo in Regno, adunato un buon esercito lo mandò sotto Giovanni Malatacca d' Arezzo di Lombardia contro al Visconte, il quale, come che avesse maggior esercito, su nondimeno rotto con gran mortalità de' suoi, rimanendovi preso egli, che su messo prigione in Napoli nel Castel Nuovo, donde poi si suggi.

Dopo questa vittoria la Regina andò a visitare gli stati, ch'ella possedeva in Provenza, ed in Francia, e visitò in Avignone il Papa, dal quale su oporevolmente ricevuta, e con la sua
benedizione se ne tornò a Napoli. Giunt'a Napoli con dispensa avutane dal Papa maritò Margherita sua nipote figliuola
ultima di Maria sua sorella, e del Duca di Durazzo fatto già
morire dall'Unghero, col giovane Carlo di Durazzo figliuolo di Luigi sopranominato. Questo Carlo, prima che la
Regina partisse per Provenza, era stato chiamato dal Rè
d'Ungheria suo parente, che avendo guerra co' Veneziani,

volle in quella servirsi di lui. Fatte dunque le nozze, e tole to commiato dalla Reina, tornò a servir l'Unghero.

Surfero intante alcune brighe in Regno, perchè Francesco del Balzo Duca di Andria andato con sua gente sopr' a Matera posseduta da Sanseverini, se ne impadronì sotto pretesto, ch'ella appartenesse al Principato di Taranto, del quale Jacopo del Balzo suo figliuolo era stato lasciato erede dal Principe Filippo zio materno di esso Jacopo. E comeche la Regina a richiesta de Sanseverini esortasse il Duca a restituir loro Matera, non volle farlo, onde ne su da lei dichiarato ribello, privandolo con l'ajuto de'Sanseverini di quanti luoghi aveva in Puglia. E perchè il Duca si pose con gente in campagna, la Regina li mandò contro il Malatacca, il quale affediatolo in Tiano, lo costrinse alla fine a suggirsene di notte, e Tiano. con la Duchessa che v'era dentro, venne in balia della Regina, come anche sece Sessa, terre ambedue del detto Duca. Allora la Regina per bisogno di moneta vendè Sessa per venticinque mila ducati al Grande Ammiraglio Conte di Squillaci, che dal Costanzo è chiamato Tomaso, e dall'Ammirato, Jacopo Marzano: ficcome al fratello Goffredo Conte d'Alifi si vende Tiano per quindici mila, e ciò su l'anno 1373. secondo il detto Ammirato, e'l libro del Monteleone.

Fuggito il Duca di Andria ebbe ricorso al Papa in Avignone, dal quale come parente su ajutato di denari, e tornato in Italia messe insieme da tredici mila persone tra da piè, e da cavallo, la maggior parte soldati Oltramontani, che stavano a bada, con la qual gente senza mai arrestarsi pervenne insino a Capua, talchè pose spavento a Napoli, ove la Reina colta all'improviso non aveva potuto sare alcun provvedimento. Ma mentre vi si dava ordine, la cosa ebbe questo sine, che andato il Duca a visitare il Gran Camerlingo Ramondo del Balzo suo zio dimorante a Casaluce presso Aversa, su da quel gran vecchio, e ripreso del suo procedere, e consortato a proccurar perdono dalla Regina per mezzo del Papa con tanta efficacia, ch'egli senza cercar altro ne-menò l'esercito in Puglia, ove alla marina d'Andria montato in un navilio tornò in Provenza a ritrovare il Papa. L'esercito rimasto in Puglia avuti dalla Rei-

na sessanta mila siòrini si partì di Regno.

Morì questo Giacomo infra pochi anni, chi scrive per morte COLLEnaturale, e chi dice che la Regina li fece tagliar la telta per NUCCIO. aver usato con un'altra femmina. Come si sia, egli morì, e la Regina tolse il quarto marito, che su Ottone Duca di Bronsuic, di nobilissima stirpe di Sassonia, il quale in quel tempo militava in Italia a stipendio della Chiesa, e si trovava in Ferrara nell'anno 1376. col quale Ottone stando pacificamente. accadde che Gregorio XI. Pontefice, il qual aveva ridotto in-Roma la corte, gran tempo stata in Francia.con grandissimo danno d'Italia da 74. anni, cioè da Clemente V. infino a lui, paísò di questa vita a di 26. di Marzo l'anno 1378. Per. la qual morte nacque quel gran scisma, che durò da 40. anni, e poi, come a suo luogo diremo, nel Concilio di Costanza su terminato, e su l'origine dello scisma in questo modo.

Tolto ch'ebbe Giovanna Ottone per marito mandò ad ac- costo. compagnario, ed a condurio a Napoli con quattro galee più di quaranta Cavalieri, e i principali farono Roberto Orfino Conte di Nola, Giovanni Sanframondo Conte di Cerreto, Jacopo Zurlo Conte di S. Angelo, Luigi della Ratta Conte di Calerta, o quarant'altri Cavalieri. Giunto a Napoli Ottone vi fu ricevuto sotto il baldacchino, e condotto in Castel Nuovo dalla Reina, ove si secero seste splendide, e reali. Non volle la Reina darli titolo di Re: ma l'investi del Principato di Taranto ricaduto a sei per la ribellione di Jacopo del Balzo, e del Duca d'Andri suo padre poco sa menzionato.

Partorì a questo tempo la Margherita moglie di Carlo di Durazzo, alla quale non era piacinto il matrimonio della Reina, e fece un figliuol maschio, che su Ladislao. A Giovanna Duchessa di Durazzo sorella maggiore di Margherita diede poca dopo la Reina il secondo marito, che fu Roberto Conte d'Artois figliuolo del Conte d'Aras.

Li beroni, e nobili Romani, morto Gregorio, pregarono se COLLEcretamente il Collegio, che li piacesse eleggere un Pape, che toffe Romano, o almeno Italiano; acciocche la Corte Romano non si trasserisse più in Francia, e il popolo per le piazze pus blicamente gridava, Romano lo voltino, Italiano lo volemo.



Il perchè dubitando li Cardinali di tumulto, e di violenza, o impressione, convennero tra loro di eleggere un' Italiano nomimatamente, con intenzione poi a luogo, e a tempo ceffato il tumulto in libera elezione cereare un'altro, che effettualmente fosse Pontesice. Onde entrati in conclave, e perseverando il stumulto, e rumor del popolo, e la moltitudine infino a rompere le porte del conclave, elessero alli 10. del mese d'Aprile del detto anno M. Bartolomeo di Napoli Arcivescovo di Bari, e lo chiamarono Urbano VI. e scrivono aleuni, che con espressa condizione lo elessero, che a luogo, e tempo libero egli avesse a rinunziare, e così dicono che solennemente, e con giuramento promise, e dopo la elezione il Collegio scriffe ai potentati sopra alla detta elezione come legitimamente fatta, e anche per alcun mese lo adorarono, e riconobbero per vero Papa. Dipoi sotto pretesto di mutar aere per li caldi estivi essendo di Luglio impetrarono licenza di partirsi dalla corte 14. Cardinali, ovvero 8. solamente, secondo alcuni Scrittori, per la maggior parte oltramontani. essendo il Papa a Tivoli, ed essi per diverse vie, prima ad Alsgno, poi a Fondi tutti insieme si trovarono con trattato, e plena scienza della Regina Giovanna; la quale secretamente avea offerto a detti Cardinali piena sicurtà nelle sue terre, avendo essi intenzione di far altro Papa; e questo perchè ella non stando ancor sicura del Re d'Ungheria, desiderava aver un Papa, che sosse Francele; e finalmente dopo molti trattati d'accordo, non conchiusi tra' detti Cardinali, e Urbano, lo secero solamente citare a Fondi, e governarono la cola con atti giuridici, e per la maggior parte con configlio di M. Nicola da Napoli, allora famolissimo giurista, e Consigliere della Regina Giovanna, e inimico di Urbano; e Urbano fece citare, e iscomunico loro, e finalmente non curando l'uno dell'altro, e pretendendo questi che la Sede vacasse, il Settembre seguente elessero à Fondi con le debite ceremonie un'altro Papa; cioè il Cardinale di Ginevra, e su chiamato Clemente VII. e poi scrissero a tutte Le potenze Cristiane, che non Urbano, ma Clemente era il vero Papa. Urbano rimale a Roma, e con lui si accostò Italia, Alemagna, e Ungheria, Clemente andò in Anagni, e la sua parte leguitarono Francia, e Ispagna, e così su fatto lo scisma, alla quale solo la Regina Giovanna avea dato savore. Per più notizia delle cose passate, ed esempio delle suture, è da sapere la cagione della inimicizia, che avea M. Nicola da Napoñ Configliere della Regina con Urbano: era M. Nicola 'un grati giurista, ed in molte liti, le quali in corte di Roma avez avuto; Urbano, essendo in minor grado, gli era stato contra; come accade nelle avvocazioni; essendo poi satto Papa Urbano. e mandandò li potentati a farli riverenza, e preliargli obbedició za; la Regina Giovanna, ancora ella mando Ottone di Bronsuie suo marito, e M. Nicola predetto suoi Oratori a Roma; ove effendo gran numero di ambalciadori, fece Urbano un pubblico; e magnifico convito, ove molti Signori, e tutti ambalciadori furono convocati posto a tavola al suo ordine M. Nicola, come uomo dottiffimo, e nobile Oratore della Regine fu posto in luogo più operato; ma poiché tutti furono effettati, il Papa comandò al macfiro di sala, che sacesse levare del luogo suo M. Nicola, e lo ponesse in luogo più basso, e così su satto con carico di M. Nicola, il quale diffimulando nel viso tale ingiuria, la portò in pezienza; ma partendoli dopo il convito disse ad alcuno Cardinale, che con lui si doleva di quell'atto, confortandolo ad aspettar tempo, ch' egli aveva due anime in corpo; una ne aveva deputata a Die l'altra la darebbe a chi la voles; e da quell'ora in poi indusse la Regina all'odio di Urbano, e fu consultatore di tutto il processo alla elezione di Clemente, come di sopra abbiamo detto.

Urbano stando a Roma creò 28. Cardinati di varie nazioni, e sece pace co' Fidrentini, e l'erugini, e tutti quelli ch' erano stati ribelli della Chiesa al tempo di Gregorio XI. Poi tutto volto a vendetta, e per sentenza privò del Regno di Napoli la Regina Giovanna, per molti delitti, e massimamente per aver prestato luogo, e savore allo scisma, e avere prestato obbedienza a Clemente VI. e intesti del Regno Carlo di Durasco che savore col Re d'Ungheria già detto di sopra, e scrissi al Re, che là mandasse detto Carlo che lo coronerebbe del Regno di Napoli,

Fra i Gardinali creati da Papa Urbano vi furono tra Napo- costo.

Tom.L. N n lita-

litani, e Regnicoli tutti gl' infrascritti. Fra Nicolò Caracclolo Domenichino Inquisitore in Sicilia, Filippo Carrasa Vescovo di Bologna, Guglielmo di Capua Arcivescovo di Salerno, Gentile di Sangro, Stefano di Sanseverino; Marino del Giudice Amalfitano Vescovo di Taranto, e Camerlengo della Sede Apostolica, e Francesco Prignano nipote del Papa, il quale allora conserì medesimamente all' Abbate Bozzuto nobile di Capoana, l'Arcivescovado di Napoli, privatone Bernardo di Montuoro Borgognone, che lo teneva, ill che si cava dal Costanzo.

· Dall'altra parte Clemente stando in Anagni, satto venire un NUCCIO, suo inipote di Francia detto Monsignor di Monzoja, e sattolo Capitano di molta gente d'armi, lo mandò per lo stato ecclesiastico acquistando le terre, e riducendole ad obbedienza sua, con commissione ancora d'andare a Roma, e espugnare Usbano, e ridurla alla lua divozione, e venendo Monlignor di Monzoja vittoriolamente contro a Roma si pose a came po a Marino lontan da Roma 12. miglia per espugnarlo.

> Urbano confortato da Romani a mandarli contra, e invitato dal valore, e virtù del Conte Alberico da Barbiano suo Capitano, datali la benedizione con quella gente, la qual si troyava, e col popolo uíci una sera di Roma a di 28. d'Aprile 1379. e fece suo alloggiamento appresso gli nemici; la mattina seguente in sull'Aurora sece due squadroni, e uno ne tolse per sè, l'altro diede a Galeazzo de Pepoli, e fece suonare alla battaglia, inviandosi verso gli nemici, Monsignor di Monzoja, dall'altra parte sece tre squadroni, il primo tolse per se, il secondo a M. Berardo da Sala, e il terzo a M. Piero dalla Sogra, e fecesi incontro al Conte Alberico, e attaccato un fiero fatto d'armi, su rotto lo squadrone di Galeazzo de' Pepoli nel primo affalto; ma andando al fuo foccorfo il Conte Alberico fece sì terribile, e impetuoso insulto contra gli nemici, che ruppe lo squadrone di M. Berardo da Sala, e sece lui prigione. Qui passando per sorza il secondo, e ristorato Galeazzo andaro. no a ferire nel terzo, e nelle bandiere proprie di Monsignor di Monzoja, e fracassato lo squadrone, e preso lui, e le bandiere in poco d'ora rimale vincitore, e quel di proprio, che

fu a'29. d'Aprile, entrò in Roma in modo di trienfante con tutto l'esercito suo, e con li Capitani nemici prigioni strascio nando le loro bandiere per terra, con gran letizia di tutta Roma, e di Papa Urbano, il quale fece nel di medeligio Cevaliere il Conte Alberico, e M. Galcazzo de Pepeli : Fornite la processioni per tanta vittoria, Urbano sece ingrossar l'esercito, e mandò il Conte a ricuperare le terre, che si craso ribellate de lui, e volte alla obbedienza dell'altro Papa. Il che fatton fi conduffero co' Veneziani, che allora avevano guerra col Re Luigi di Ungheria, co'Genoveli, e'l Signore di Padova. - 😁

Clemente dubitando che l'esercito di Urbano non si voltaffe contro di lui, non si tenendo sicuro in Anagni, mando alla Regina, che li mandasse gente, che li sosse socre a condurlo a Napoli, e così su fatto. Ma li Napolitani sentendo la fua venuta-li levatono in armi e dicendo che non volcano due Papi addolfo, è le guerre per lui. Per la qual cofa la Registe con Clemente le richissero nel Castello, e in quello si feceto forti je dopo pochi di jan li parendo dovere flavi, la Regina fece armare tre gales, e sopra due pose Clen ente con li Cardinali, sopra l'altra monto ella, e mossi da Napoli con prospero vento in pochi giorni surono in Avignone.

Fa-Clemente, dice il Coltanzo della Reina Giovanna rice COSTO. vuto nel Castel dell'Uovo, dove li fece fare per cagion d' onore un lunghittimo ponte in mare, e nel detto Castello sedende egli pontificalmente furono a baciargli il piede la Reina, e'l Principe suo marito, appresso Roberto d'Artois, e poi le tre ferelle Duprate nipeti della Reina, cioè Giovanna acoglia del detto Roberto, Agnela vedova di Can della Scala. Signet di Verona , e Margharita moglie di Carlo di Duranes , dopo le quali concoriero a fare il medelimo un gran mamero di Signori, e di gentildonne: e così di Baroni, e di Ca-

In tanto segui il tumulto della plobe in Napoli, che sessi per occasione a molti malandrini di venire a rubare, coma l ecro, A calali al d'interno con disegno altresì d'esser intrette si dentro Napoli; ma i nobili, e quei del popolo migliore prele l'armi si posero a guardia della Città, e la Reina de Nn 2 putò

putò Ramondo Orfino secondogenito del Conte di Nola, giovane vasoroso, il qual su poi Principe di Taranto, che col Reggente della Vicaria, e con buon numero di soldati uscisse a distruzione de' ladroni di suora. Il che sece egli in modo, che tagliatine infiniti a pezzi, e con essi il lor capo detto Pasquale Ursillo, ne prese molti vivi, che surono impiccati, e squartati. Tornato poi l'Orsino, e'l Reggente secero per ordine della Reina dissar da' sondamenti le case dell' Arcivesevo Bozzuto, ch' erano a Capoana, e così alcune possessioni del medesimo intorno Napoli.

Fu in questi tempi a Napoli, dice il Costanzo una gran pestilenza, per la quale vi morirono ventisette mila persone: e ciò

si cava dal libro del Monteleone.

COLLE-

Clemente su visitato, e onorato da tutta Francia, e fatto vedere tutti li processi d'amendue nel parlamento di Parigi su pronunciato lui esser vero Papa, e Urbano essere scismatico, e fallo Papa; e così il Re di Francia, e d'Aragona li rendereno obbedienza. La Regina Giovanna ancor ella fu sommamente onorata, e donata, e maffimamente da Luigi figliuolo secondogenito di Giovanni d'Angiò. Per la qual cosa vedendosi lei essere senza figliuoli, e sola, e intendendo moltiplicare le pratiche di Carlo di Durazzo, e di Urbano, adottò per figlinolo il detto Duca, e li fece donazione del Reame di Napoli, e di Sicilia dopo la morte sua con l'autorità di Clemente. E di detta donazione, che fu nel detto anno 1379. ne furono fatti pubblici stromenti, e scritture autentiche : e su la prima crigine delle ragioni, che pretenderono sempre, e ancor pretende la seconda linea della casa d'Angiò nel reame di Napoli : siccome più chiaramente dimostreremo. Le quali cole fatte, e fermate, la Regina a Napoli se ne tornò.

Continuando in questo mezzo Urbano alla privazion della Regina Giovanna, e nella opinione di volere investire di quel Regno Carlo di Durazzo sollecitava i suoi messi, e lettere in Un-

gheria al Re Luigi per tal materia.

Era in quel tempo Carlo con grosso esercito d'Ungheri nel territorio di Treviso, mandato dal presato Re Lodovico collegato con Genovesi, e con il Signore di Padova contro a' Ve-

DG-

neziani. Onde certificato d'ogni cosa dal Re, e anche da uno Ambasciador proprio, il quale Urbano li mandò infino a Padova: ove allora fi trovava la persona sua, avido di vendicare la morte di Carlo suo padre, e di Andreasso; i quali per cagione della Regina erano si mal capitati, e appresso desideroso d'acquistare il Regno debito al suo sangue, accettò senza pensarvi-questa impresa, e lasciò subito quella di Treviso; e tutto il suo pensiero scoperse agli oratori Veneziani, che allora etano con lui; e sotto preteste di volere andare in Ungheria per trattar pace, con tanta celerità si partì, che non aspettò, che la Piave fiume del Trevisano allora ingrossato calasse; ma si mile a passarlo con danno d'intorno a ottanta de suoi, che in esso annegarono. Egli adunque passò in Ungheria a mettersi in ordine: verso Toscana inviò con li suoi Ungheri, e altra gento, un suo capitano dette Gianetto de Salerno. I Veneziani non avendo più bilogno di gente in Trevilana, poiche'l nemico d' accordo era partito, caffarono il Conte Alberico da Barbiano lor Capitano, e un Ferrebec Tetlesco, che con lui erano 400. aomini d'armi, li quali ridottisi in Romagna, furono condotti da Gianotto allo stipendio di Carlo di Durazzo suo Signore e Gianotto giunto ad Arimino, indi paísò l'Apennino. e andò nel territorio di Siena, e quivi si fermò, riscotendo denari da' Sanch, da' Pilani, e da' Lucchéss; i quali, per non esser molestati lo ajutavano a sostenere le sue genti.

: \* Durante la suddetta guerra fra il Re Unghero, e Venezia- COSTO, ni, faron da' Genovesi collegati del Re mandate alcune armate in tuo prò , e fra l'altre una di nove galec fotto Matteo Marruffo, che paffando sopra Manfredonia, troverono in quel porto sei galee Venezigne guidate da Tadeo Giustiniano, per levar vertovaglie, le quali affalite dalle Genoveli furon vinte ed abbruciate, con aktri legni minori, il che si legge negli annali di Genova.

'E' disparare tra gli scrittori di chi sosse Carlo III. Re di Napoli: chi lo-fa figliuolo del Re Unghero, chi d'Andes, e chi del Duca di Durazzo, come vuole il Colleguccio: seguito dal Tarcagneta, me non fu di nessuno di costoro. Perciochè ( lasciando flar la prima opinione, come in tutto vana ) il

gliuolo d' Andrea morì, come dianzi si disse in Ungheria. e 1 Duca di Durazzo non lasciò figliuoli maschi, ma solamente tre femmine, che poco fa si nominarono. Fu dunque Carlo III. veramente figliuolo di Luigi fratello del predetto Duca, di cui si sece menzione poco sa, quando egli riconciliatosi col Re Luigi mandò questo suo figliuolo di 7. anni a fargli omaggio. il che viene scritto da Matteo Villani. Fè Carlo quest'omaggio, nel 1361. aveva 7 anni, morì nel 1386. talchò era di 32. anni. E che quelto fosse quel Carlo, oltre che lo conferma il Costanzo lo dice anche la Cronica di Gio: Villani il Napolitano, che visse in que' tempi.

Il Corio anch' egli lo chiama figliuolo di Luigi, e così il libro detto di sopra. Ma ridicoloso è in questo luogo il Collenuccio, ove dice, che Carlo accettò l'impresa avido di vendicar la morte del padre e d'Andreasso. Per il padre di Carlo egli intende Carlo Duca di Durazzo, il che si è provato esser sallo: ma dato che così fosse, essendo quello stato ucciso dall' Unghero, con che ragione voleva Carlo vendicarsene con la Reina? E la morte d'Andreasso non li premeva in conto alcuno, poin chè non gli era altro, che parente largo, anzi il Duca di Durazzo aveva confentito alla detta morte, come-voleva dunque

il figliuolo farne vendetta? scioccheria solenne.

COLLE-

Tornò Carlo nell'anno 1380, intorno al mezzo dell'anno in NUCCIO. Italia, e ajutato dal Re Lodovico menò con se otto mila Ungheri, sotto il governo di Giovanni Bano d' Ungheria, e da mille Italiani; ed essendo ad Arimini, su chiamato in Toscana dagli Aretini per discordie civili tra loro, e gli diedero il dominio della Città. Li Fiorentini, che non avevano dato danari a Gianotto, benche avessero condotto messer Giovanni Aguto Inglele, e per molte vie si sossero ingegnati di non impacciarsi della guerra di Carlo, e della Regina Giovanna, pur avendo gran paura di non irritare contra loro un potente Re, al quale già erano ricorsi tutti loro suorusciti, e di verso Staggio castello de Firentini avevano già cominciato a muover guerra, gli diedero 40. mila ducati, i quali tutti furono dati a Bano per la compagnia degli Ungheri, e altri 40. mila debiti alla Sede Apostolica, per la investitura del Reame, promisero pagare al Papa fra il termine di tre mesi, ed egli su contento di non savorire gli usciti loro, nè dar loro molestia. Fatta adunque la pace co Fiorentini parti da Arezzo, lasciandovi al governo un Vescovo di Varradino di nazione Francese; e con un

grosso esercito se n'andò a Roma nell'anno 1380.

Giunto in Roma, e ricevuto con grande onore da Urbano, non effendo ancor tempo di campeggiare, nè effendo preparato tutto il bisogno per cominciare la guerra, acciocche in quel snezzo non stasse senza dignità in Roma; il Papa lo creò Senatore, e mentre vi stette, che suron pochi mesi, ordinò tutte le sue pratiche coi Regnicoli amici suoi, che l'aspettavano, e sece venire a se il Conte Alberico con la sua compagnia di S. Lorenzo, e condusse olfre lui a' suoi stipendi Messer Villanuccio con dugento lance, e il Conte Giovanni d'Azzo degli Ubaldini, e molte altre lance spezzate. Poi sollecitato dagli amici, che lo chiamevano con la benedizione del Papa, e con le sue bandiere, e con quelle di S, Chiefa uscì di Roma l'anno seguente 1381, e per la via diritta se n'andò a Napoli, not trovando alcuna resistenza. Cantra Carlo per una porta di Napoli con seguenti uscì per far fatto d'armi Ottone Duca di Bronsuich marito della Regina Gievanna; ma Carlo con occulta intelligenza per un'altra porta chiamato da' sittadini. entrò in Napoli gridando il popolo, viva, viva il Re Carlo; e subito si pose all'assedio del Castel Nuovo, nel quale si era ridotta la Reina; e in modo lo strinse, che nè entrare, nè uscir di esso si poteva, e cominciollo a combattere. Ottone, che vedendesi tradito da cittadini affediava la terra di suora, e la combatteva, un di sece armare il campo per entrar nella Città per forza. Il che come Garlo intese, uscì suori per due vietalla campagna facendo due parti de fuoi, e fece fatto, d'armi ferendo da due canti le genti d'Ottone; e dopo un'aspre-satto d'arnni, il quale per virtà, e gagliardia d'Ottone su un buon pez-20 sostenuto, al fine la visteria su dal canto di Garlo; e Ottome, il quale fopra un possente corsiero faceva fatto d'armi, ellendogli flato ferito il cavallo, e cadutogli addosso, su preso, e menato a Carlos e si rese. Vedendo questo la Regina, e che la speranna del seccorso l'era manorta, impetrò da Garlo di pote-

.

re venire a parlamento con lui. Il perchè venuto Carlo nell' orto del Castello, la Regina li sece riverenza come à Re, pas li disse queste parole. Io ti ho avuto infino ad ora in luogo di figliuolo, ma ora, poiche così piace a Dio, ti riconosco, e tengo per mio Signore. Per la qual cosa, e l'onor mio, e il mio marito Ottone ti raccomando. Alle quali parole Carlo li rispose: lo ti ho sempre amata come madre, e così intendo sare per l'avvenire; l'onor tuo, e di messer Ottone-l'aurò raccomandato. Allora la Giovanna se gli diede, e onorevolmente accompagnata, fu mandata in un'altro lnogo, e ben guardata; e con lei fureno prefi molti baroni, e gentiluomini, e due Cardinali creati da Clemente VI. Antipapa. Presa la Regina, e acquistato Napoli, tutto il resto del Reame in un subito si diede a Carlo; il quale rilasciò in libertà Ottone con condizione, che uscisse del Regno, e scrivendo in Ungheria della sua selice vittoria, domando ancora il parere del Re Luigi di quello, che avesse a fare della persona della Regina. Il Re Luigi li mandò due baroni per la congratulazione della vittoria, e per risposta alla sua domanda in quanto alla Regina; la qual su, che la dovesse sar menare nel luogo proprio, ove avea satto impiccare Andreasso, e che in quel medesimo luogo, e modo la facesse impiccare, così fu fatto. Il corpo suo poi su portato a S. Chiara di Napoli, ove stato che su tre di sopra terra, su seppellita, e li due baroni veduta la esecuzione della sentenza del Re loro, se ne tornarono iu Ungheria,

COSTO.

Impadronito che si su Carlo III. del Reame di Napoli a persuasione di Nicola Orsino Conte di Nicola, Signore allora di molta stima, satto convocar parlamento nel mese d'Aprile ebbe un donativo di trecento mila ducati, di dieci mila de' quali si tassò in parte sua lo stesso Conte per provare gli altri Baroni a fare il medesimo.

Entrò poi in Napoli Margherita moglie di Carlo, con Giovanna, e Ladislao suoi piccioli figliuoli, e il di di S. Caterina a' 25, di Novembre su solennemente coronata, e poi secondo l'uso menata sotto il baldacchino a cavallo per la Città, tenendole il freno da una banda il Duca d'Andri, ch' era venuto con Carlo, e dall' altra Giovanna Lusimborgo Conte di Con-

Conversano. Feronsi poi bellissime giostre e seste, dove intere venne il Re in persona, il quale ad imitazione del Re Luigi, che se quella del Nodo, istituì una nuova compagnia, chiamandola della Nave, alludendo alla nave degli Argonauti,

In quanto al morire della Reina Giovanna, chi dice, eli COLLE. ella fu strangolata, e chi affogata: ma impiccata lo dice solo NUCCIO. il Collenuccio.

Appresso su tagliata la testa a Madama Maria, seconda sorella della Giovanna, donna mal casta, e infamata d'esser Rata partecipe della morte di Andreasso. Questa à quella Maria, la quale su già di Roberto conte d'Artois, e su amara da M. Giovanni Boccaccio da Certaldo, che in quei tempi fioriva. Per la quale que'due suoi eleganti libri volgari Fiammetta. e Filocopo compose. Quello che disponesse il Re Carlo de'gentiluomini prigioni, e de due Cardinali dell'Antipapa, non ho trovato appresso alcuno autore.

Di Maria, che 'l medesimo Collenuccio chiama seconda so- COS TO. rella di Giovanna, e moglie di Roberto d'Artois, avvertiscansi tre cose, la prima, che non Maria, ma Giovanna aveva anch' ella nome, il che al suo maritaggio poco innanzi si mostro. La seconda, che non sorella, ma nipose era della Reina, perchè la sorella Maria era morta prima, siccome dice il Costanzo. La terza, che la Maria, per cui scrisse il Boccaccio su figlinola bastarda del Re Roberto avanti ch'ei sosse Re: vedilo chiaramente espresso nel principio del Filocopo. Vedesi la tomba e di Roberto d'Artois, e di Giovanna sua moglie sopraddetta, coanominata Durasza in une cappella in S. Lorenzo di Napoli a man destra dell'altar mazziore con quella iscrizione ettomo .

Hic jacent corpora Illustrium Dominorum Domini Roberti de Artois, Or Domino Joanna Duyachii conjugum, qui objerunt antio Domini MCCCLXXXVII. die XX. mens. Julii decima Indistionis quorum aning coquitsquat it pace. Amen .

2 Di modo che non si dec dubitare, che la moglie dell'Artois avelle nome Giovanna; ma che la fatte morire in compa-Tom.I. Oo goia

gnia della Reina sosse non costei, ma un'altra, apparisce chiaramente dall'anno specificato nella predetta iscrizione, ch'e il sesso dopo quello della morte della Reina. Diremo adunque, che se su la Maria bastarda amata dal Boccaccio, errò il Collenuccio a chiamarla moglie dell'Artois, e sorella, e non zia della Reina; e più mi maraviglio del Tarcagnota cotanto versato nell'istorie, che prestando sì gran credito al Collenuccio inciampo negli stessi errori di quello, il che si dice per avvertimento de curiosi.

NU CCIO.

Questo fine ebbe la Regina Giovanna, prima nipote del Re Roberto, molto predicata di prudenza, e di valore da molti scrittori, ed esaltata da Baldo, ed Angelo sratelli, illustri dettori nostri, in alcuni suoi trattati, e consigli. Benchè un'altro giureconsulto Napolitano di quel tempo la chiami rovina, e non Regina del Regno di Napoli; ponendovi questi due versi in biasimo del semminil governo:

Regna regunt vulva, gens tota clamat, simul ob. veb. Interitus regni est a muliere regi.

I quai versi in volgar nostro suonano così:

La vulva regge, oimè gridan le lingue. Il feminil governo il Regno estingue.

costo. Non posso lasciar di dire, che se'l Collenuccio non sosse stato di sua natura maligno, si sarebbe contentato, dove ripiglia a dir della Giovanna, di solo accennare, che quel tale
Giureconsulto Napolitano la biassma, ed in vece delle sue. addurre più tosto le parole di que'due famossissimi Baldo, ed Angelo,
che la chiamano onor d'Italia, ed assai più. La loda altresì il
Boccaccio fra le Donne illustri, conchiudendo con essa, che al-

colle Composte le cose di Napoli e del Regno in pacifico stato, NUCCIO. l'anno medesimo Carlo onoratamente in compagnia de'suoi Baroni, e con due mila cavalli venne a Roma a visitare, e ringraziar Papa Urbano, dove su con gran pompa, e trionsi rice vuto.

4

vuto, e solamente unto, e coronato Re del Reame di Puglia, e dipoi malte giostre, e seste fatte più di in Roma col Paper, se me tornò a Napoli.

E non mancarono per questo le turbazioni nel Regno di Napoli: imperocchè nel principio, che li movimenti d'Urbano VI. e di Carlo di Durazzo s'intesero, la Regina Giovanna per ajutassi tolse per figliuolo adottivo Luigi, cognominato primo, Duca d'Angiò, figliuolo secondogenito di Giovanni Re di Francia; e lo istituì suo successore nel Regno, di volontà, e consentimento di Clemente VII. Antipapa, come di sopra diffimo. Onde il detto Luigi, il qual già era in procinto, per essere stato sollecitato dalla Regina all'ajuto contra Carlo, ajutato de Clemente, e da tutta la Francia con efercito di 30. mila persone, e secondo alcuni di 55. mila, entrò in Italia l'anno 1382, continuando la sua impresa, non ostante la morte della Giovanna, e non solamente per ricuperare il Regno di Napoli, il quale egli pretendeva che li fosse dovuto, ma ancora per cacciare Urbano, e far Clemente universal Pontesice. Io ho veduta, ed ho ancora appresso di me una lista della compagnia di Luigi mandata da Messer Bernado Visconte a Messer Lodovico da Gonzaga, Marchese di Mantova, nella quale avisa esser con Luigi Duca di Angiò 26. Baroni de queli pone li nomi. ed aveano fra tutti, otto mila lance, e due mila balestrieri. e fanti arcieri a cavallo, che fenza dubbio cinquanta mila persone passavano. Carlo dall'altra/parte satto/venire nel Reame il Ferrebac, ed il Conte Alberico, li quali aveva mandati in Toicana dopo l'acquisto del Regno, si preparava alla difesa : ed Urbano alla disesa di Carlo ebbe da Fiorentini Messer Giovenni Aguto los Capitano con le sue genti in luogo de 40. mila ducati, i quali diffimo di sopra che li doveano date: in modo che Carlo oggi ingroffato poco temeva gli nemici, quantunque li solle mancato il Re Lodovico d'Ungheria sua speran-22, il quale in quei di passò di questa vita nell'anno 1,383. ande incredibile pessione ne solieneva.

Luigi primo Duca di Angiò dunque nel detto anno per Lombardia, e per la Murca pervenne a Norsia; pos voltato alle via de Marse giunse all'Aquila, E benchè ricevesse danni, e O o 2 mo-

molestie assai dal Conte Alberico, nondimeno ottenne l'Aquila per forza vicino al fine d'Agosto. E trovandosi in quel luogo secondo l'usanza de Regnicoli, Raimondo dal Balzo, e molti Baroni, e Città si voltarono, e ribellando a Carlo, a Luigi si diedero; il quale vedendo i passi di terra di Lavoro esser molto ben forniti, e disficili a passare, volto alla via di Puglia, ed acquistò molte terre, e sermò la sua stanza a Barletta.

COSTO.

Il Cost. mette i nomi di que' Baroni, che venivano col Re Luigi accennati dal Coll. E scrive il medesimo autore, che prima che il detto Re venisse, mandò innanzi 12. galee, le quali accostatesi a'lidi di Napoli a'17. di Giugno presero Castell'a Mare, e la sera seguente posero genti in terra presso Napoli, e presero il borgo dell' Oreto, saccheggiandovi, ed abbruciandovi alcune case. Ma ributtati da' Napolitani se n'andarono ad Ischia, ove presero all'improviso molta gente nel borgo. Nella guerra poi tra Carlo, e Luigi differifee il Cost. in molte cole dal Coll. potranno i curiosi vedere in quell' opera avendole noi lasciate per brevità, poichè queste annotazioni son cresciute molto più, che non ci credevamo, per li tanti mancamenti, ed errori del Collenuccio.

L'anno seguente la sua venuta, li venne dietro un'altro eser-NUCCIO cito di dodici mila cavalli mandati di Francia per supplimento dell'impresa, sotto il governo del Conte Enchirino Francese, il quale volgarmente chiamano, il Sir de' Costi, ed egli ajutato di denari, e di vettovaglie da Bernabò Visconte, non sece la via del Duca d'Angiò; ma voltatosi per Piacentina palsò in Toscana, e per il territorio di Pisa, e di Firenze pervenne ad Arezzo, e prese la térra, e assediò la rocca, nella quale era Giacomo Caracciolo Napolitano, mandato Luogotenente del Re Carlo ad Arezzo, rimosso il Vescovo di Varradino.

In quelto mezzo, che Monsignor de'. Cossi attendendo alle pratiche di Arezzo poco curava andare al sustidio del Duca; il Conte Alberico con le genti del Re Carlo seguitando, in Puglia li faceva gran danno, e ricuperava le terre ribellate, e quafi Tempre vittoriolo nella scaramuccia per la virtà degl' Italiani ammazzava, e pigliava degli uomini assai, e stringendolo in

.

terra di Bari, lo tidusse a termine, che era sorza al Duca, ovvero tentare la fortuna della lite col far fatto d'armi, ovvero con ignominia; devergogna renderli al Conte. Per la qual cosa deliberò far fatto d'armi. Armato l'especito velle der pritova de farfi denevolo il Conte con queole, o promesse y ovvero impantitlo con minacre. Onde mandatogli un mo Barone, to aregò che voleffe venir folo a parlargli confidentemente nella campagne, che ancor esso solo la vorrebbe. Non ricusò il Conte. Il perche condotti ambedie armati tutta la persona dalla testa in suori, il Duca fece affai promeffe, e offerte al Conte, acciocsho fi accordaffe con lui, il quale ricufando, e confortando il Duca a lafeiar l'impresa, e partirsi del reame; il Duca con altérezza Francele cominciò a minacciarlo con dirli, che lo romperebbe, e lo avrebbe nelle mani, e che lo farebbe morire, fapendo che tan la morte sua acquisterebbe la grazia di tutto il reame, e meffime de Baroni, che lo avevano in odio, per effer favorito de Carle. Il Conte Alberico, come uomo fedele, e fen-25 pours, fentendolo minacciare li diffe che li bafterebbe l'animo lier lui e rompere il fuo efercito, e da quel di glielo moflereble. Onde lasciandolo senz'altro commiato, si voltò a' suoi, e seco luonate a hetteglis. Il Duce ancor esta in le par effer l'ora tarda man crèdeva, che quel di fi develle far letto d'armi subitamente ordisto i suoi o secoli sar imanzi . Cocì il satto d'armi si comincio asses, è crudele de una pueste, e dell'altra, nel quale il Ducte fece mariviolisse pruove della Iga persons, e due cavalli li fupono morti fotto, e rimentajo sopre il tempo, li leggio chana sulte col Conte all quel son m arditamente Laffinittum Finalmente ftringendo forte di India addello alligadelli, equilindiamono quelli del Duce a golete le fig de. Ik Dans vedenda i luoi in fuga, e lui forita di, chaque, a rite, deliberò encer egli con alcuni fuoi Bareni con li salvarsi, e si riduste ilettro a Beri, Il Cente-rimesto vittorio alla campagna feguitò là vittoria, e i fuoi tutta la notto mai attaine ad altre, che a digliare prigioni, e ammazreffreshilmente : 1 Franceli, e il di feguente fi pole in affelie interne a Buri, licebe minto ne poteva entrare, ne uleisen Miduca fetito fi foce paramente portare a Bileglia,

ove per le ferite, dalle quali ancorche non fossero mortali, era uscito sangue assai, e per l'assanno insuperabile di mente della rotta, e morte de'suoi non potendo essere ajutato da' medici, passò di questa vita, l'anno 1384, a di 21, di Settembre, L'allegrezza di questa vittoria su satta grandissima per tutto il reame, e a Roma da Papa Urbano. E sentita la morte del Duca, il Re Carlo si vesti con tutta la sua corte di panni negri, e sece sare a Napoli onoratissime esequie alla memoria sua, e comandò, che il suo corpo sosse con ogni onore seppellito, e così perseverò trenta di vestito di negro. Dipoi levatisi gli abiti oscuri, esso in persona cavalcò per il Reame, riducendo le terre ad obbedienza per amore, e per sorza, secondo che su logno, e tutte le ridusse sua divozione in pacisico stato.

Il Conte Enchirino, il quale ancora era in Arezzo, e già flato da 60. giorni a combattere la rocca, intesa la rotta, e morte del Duca d'Angiò, deliberò con li suoi di non andare più in Puglia, una tornare in Francia, e bilognandoli danari si volto a' Fiorentini, come più vicini, e più atti allo spendere, e trattò di vender loro Arezzo. Li Fiorentini presa l'occasione d'acquistare Arezzo, diedero 40, mila ducati a compagnia, 5000. al Conte Enchiristo, e da 15. mila dispensarono in più persone, ed ebbere la terra da Francesi, i quali nel loro paese ternarono. Reltava la rocca, che ancora era in poter del Re Garlo. Onde i Fiorentini donarono a Giacomo Caracciolo 18. mila ducati, ed egli lor diede la rocca. In questo mezzo i Fiorentini ebbero Arezzo, il quale ancora posseggono. L'altre genti del Duca d'Angiò tutte disperse partirono del Reame, e concordano gli scrittori, che mai nel lor ritorno ne surono vedetti più che due, o tre insieme; de'quali maggior parte andavano domandando per limolina il vivere agli usci delle case per tutte le terre d'Italia, finchè furon fuori, e in questo modo rimale Carlo da Durazzo III., pienamente Signore del Reame di Napoli.

Stando il Regno in questo modo pacifico, venne voglia ad Urbano Pontefice d'andare a Napoli, e participare ancor egli qualche frutto della vittoria di Carlo. Onde condottovi la corte nell'anno 1385, esso Urbano cominciò a praticar con Carlo, che facesse un suo nipote, chiamato Butillo, uomo vilissimo, e senza alcuna virtu Principe di Capua, e che li dasse il Duncato, di Durazzo, pretendendo questo essegli stato promesso de Carlo a Roma, prima che entrasse nel reame. Il che man più cendo a Carlo, anzi con molta destrezza disserendo la cola importunamente tento Urbano con minacce ottenere il suo in tento, e non si giovando vannero a sospenioni, e inimitalia se la faceva onestamente quindinte che nen avosse li bierto d'andere dove si piecesse.

Mel libro del Duca di Minteleone dice, che profundito do il Papa al Ro, che levalle via tante gabelle da libro poli, gli rispole volerne mattere attrettante, e che s'impaciciasse de preti, il che su il primo seme della lor discordia.

Urbano che pensava di levarsi, impetrò destramente di poter andare a Nocera de Pagani per mutar aere; nel qual luogo comincio a trattare di privare, e deporre Carlo del Regno, e cominciollo a citare per farli contra il processo; e il Re cominciò a trattare con alcuni Cardinali amici di deporre lui dal Papato. Per la qual cola il Re andò con l'esercito a campo a Nocera, e l'affediò dicendo, che era andato alla obbedienza per comparire, e per effer più proffimo, e più comodo al giudizio che fi aveva a far contro di lui. E in questo assedio facendoli alcuna volta fatto d'armi, e di grande scaramucce tra quelli del Re, e i fautori del Papa, furono rotti gli Ecclellustici, e su preso Butillo nipote sopradetto del Papa, e mandato in prigione in Caltel dell' Uovo fotto buona cultodia. Dall'altro canto il Papa non potendo sfogar l'odio, e le forze contra Carlo, efercitava l'iracondia fua contro alcuni Cardinali, de quali 7. ne fece pigliare, e porre in prigione, e dar loro della corda, come scilmatici, e cospiratori di Carlo contra di jui d

Estado la gissão modo inimico Urbano, e Caria, tentare, no alcuni arabaleiador. Genoreli mandeti a Napoli con galando di concerdanti a non succedendo, el Cante Tomaso da Sorverino, e Remissão Unimo figliusio del Conte di Missa, che su poi Principe di Paranto con alcuni altri Barent, ellendo los promessi molti delumi de Urbano, lo trasfeno di Miscera comprementi molti delumi de Urbano, lo trasfeno di Miscera comprementi.

COSTO.

COLLE

tutta la corte, e lo condussero a Benevento, e di la a Bari, ove trovate le galee Genovesi apparecchiate per questo vi monto sopra, e andossene a Genova avendo scomunicato Carlo con molti altri, ed essendo per viaggio, de sette. Cardinali, i quali menava seco prigioni, cinque ne sece mettere in sacchi, e buttarli in mare; gli altri convinti giudizialmente in Genova in presenza del clero, e del popolo, li sece ammazzare con una accetta; poi sece seccare i corpi in un sorno, e servargli in certi valigioni, i quali posti sopra muli, quando cavalcava si faceva portare innanzi con li cappelli rossi sopra i valigioni; per ammonizione, memoria, e terrori di quelli che contra di lui volessero macchinare ascuna cosa.

COSTO.

Contro a questo fatto de Cardinali gittati in mare, che viene anche scritto dal Platina, gran testimonio, che non sosse vero, e lo scrittor degli Annali di Genova, il qual dice, che sei, e non sette Cardinali suron da Urbano condotti incatenati in quella Città, ove liberatone uno Inglese a richiesta de primati d'Inghilterra, se' morire gli altri cinque secretamente in prigione, sra i quali su Bartolomeo di Cocorno Genovese, già frate Minore, e Dottor in Teologia: e soggiunge il detto autore, questi essere i cinque Cardinali, che il Platina, e gli altri hanno detto, che suron gittati in mare. Anzi chi ben considera le parole del Collenuccio han poco del verisimile, che se Urbano avesse avuto a sar gittar quei cinque in mare, vi avrebbe anco satto gittare gli altri due. Le galee, che portarono il Papa suron dieci, e'l Capitano, Clemente di Fazio popolare.

COLLE-NUCCIO.

In questo mezzo essendo molto stato sollecitato il Re Carlo da Baroni del Regno d'Ungheria d'andare a torre la corona di quel Regno vacato per la morte del Re Lodovico, senza figliuoli maschi, e benchè avesse lasciato Madama Isabella Regina, e Madama Maria sua figliuola; la quale gli Ungheri, come Re maschio, e crede di Luigi chiamavano il Re Maria; non volevano gli Ungheri esser soggetti a semmine, deliberò Carlo d'andarvi vedendosi ora libero dalla molestia del Papa, e per aver danari, sece mettere a sacco tutti li mercanti Fiozentini, ch' erano in Napoli, e per il Regno; tanto che raccolle



Aveva già avuto Carlo per donna, Madama Margherita minor forella della Regina Giovanna, e ancor lei nipote del Re Roberto, la quale il Re Luigi d'Ungheria nella sua tornata di Puglia in Ungheria gli aveva data per donna, e di lei aveva due piccioli figliuoli, uno malchio chiamato Ladislao, l'altra femmina detta Giovanna, E partendo da Napoli per Ungheria , lasciò Margherita lua donna con questi due figliuoli . e alcuni Baroni al governo del Regno, Giunto in Ungheria, e raccolto con grandiffimo onore, fu per opera d'uno chiamato Giovan Bano allora primo Barone, e partigiano suo, coronato in Alba regale di volontà della Regina Lifabetta, e del Re Maria sua figliuola, le quali ogni loro ragione li rinunziarono: ma poi andato a Buda, e con finte blandizie della Regina invitato ad un convito, mentre bevea li fu dato d'una secure nella coppa per ordinazione della Regina, e fu morto nell' anno 1386, a di 3. di Giugno. Scrivono poi alcuni gravi autori, ch'essendo in camera, e vedendo danzare, presente, e confenziente la Regina fu ferito con una spada da uno chiamato Fregnamblalo, che in lingua Ungheresca vuol dir Biasio dalla stella, e condotto in un'altra terra chiamata Viggia, per esser medicato, li fu attofficata la ferita, e morì, avendo solo quattro anni tenuto il Regno di Napoli, e fu allora opinione, che s'egli aveste avuto più lunga vita, avrebbe di sapienza, e di grandezza di gesta qualunque degno Re trapassato.

S'inganna il Collenuccio, a dire che Margherita moglie di COSTO. Carlo III. fosse forella della Giovanna, perchè (come più volte s'è detto) ella era sua nipote, e sigliuola ultima di Maria sua sorella già Duchessa di Durazzo: nè su dal Re Unghero, ma dalla stessa Giovanna sua zia maritata a Carlo, come

nelle paffate annotazioni s'è mostrato.

Intefa la morte di Carlo, Urbano ne prese grandissimo pia- COLLEcere, e essendoli portata la spada ancora infanguinata, con la NUCCIO.
quale su ucciso, la mirò, e contemplò. I Napolitani avuta la
certezza della morte, prima di tutti secero novità, e tumulto
Tom.I.

Po

con-



contra la Regina Marghèrita, e i figliuoli, e secère levare alcune gabelle, e certi dazi. Poi costituirono sei uomini governadori della Città di Napoli, sollecitando Urbano, che venisse a Napoli, perchè loro intenzione era dargli il dominio della terra. La qual cosa Urbano per paura della vita non volle
accettare; conoscendo la istabilità de Napolitani, e sapendo,
che più erano nel Regno de partigiani della Regina, la quale
con li figliuoli si ridusse a Gaeta, come in Città sedelissima,
e quella sola Città servò sempre inviolatamente la sede agli eredi di Carlo contro quello, che il resto del Reame avea satto;
e su cagione di conservargli lo stato.

COSTO.

Lascia tante cose il Collenuccio, ch' io per me mi sono sconfidato di notarle tutte: ma ne toccherò alcune più principali. Nelle rivoluzioni del Regno essendosene Papa Urbano ritornato a Roma, perchè la Reina Margherita rimasta vedova si gli raccomandò, mossosi egli a compassione, aveva creato Ramondo Orsino Cansaloniere della Chiesa, e comandatoli che disendesse in Regno la parte di Ladislao, e della vedova Margherita. Un di Ramondo entrò con molta gente in Napoli contro a gli otto, che il Collenuccio chiama sei, Governadori della Città, co'quali essendosi quelli armati, s'azzusto a Seggio di Nido, e con morte di molti li ributtò infino a S. Chisra. Ma concorsero quivi tutte le genti armate de'Governadori, diedero addosso a quei di Ramondo, talmente che li ruppero, e come ch'ei si sforzasse d'arrestarli, si trovò con pochi abbandonato da loro, talche dopo aver fatto di molte prove si ritiro a Nola, perduta l'occasione di prender Napoli per soverchia alterigia.

COLLE-

À

Non su però impunita la morte di Carlo; imperocchè volendo la Regina Lisabetta, e il Re Maria sua figliuola, e Fregnamblaso levarsi dinanzi Giovan Bano con sarlo ammazzare, e per questo essendo assaltato da provisionati della Regina, quantumque si ritrovasse con poca compagnia; nondimeno sì virilmente si disese, che non ebbe male, o lesione alcuna; ma seriti, e morti molti di quelli, che l'aveano assaltato, e tra gli altri Fregnamblaso, si liberò dalle mani loro; e convocati i suoi amici, e partigiani con potente esercito scorse l'Ungheria; piandian



₹.

glianto terre ammazzando uomini in vendetta del Re Carlo. Per le quali cose su forza al Re Maria metter esercito insieme, e farsi incontro all'impeto del Bano, così condottasi con ben trenta mila persone sulle campagne di Agri ella, e la multe, e il Conte Nicolò di Giara suo primo barone, e fautore lecero un'aspro satto d'armi, e finalmente Giovanni Bano su vincitore, e fece prigioni \* Regine e il Conte Nicolò con grande strage di tutto I suo esercito; e al Conte Nicolò, e alla Regina vecchia fece tagliar la testa in presenza del Re Maria \* in vendetta di Carlo; e le teste mandò insino a Gaeta a presentare alla Regina Margherita, ed a' figliuoli per conforto della morte di Carlo; e il Re Maria mandò in prigione in una terra di Dalmazia sulla marina, sotto custodia del priore di Laurana, ed in quella stette gran tempo, finchè alcuni baroni d'Ungheria affediarono il priore in un'altro suo castello, e tanto lo strinsero, che li su forza rilasciare il Re Maria, la quale libera fu menata a Sigismondo Marchese di Brandeburg suo sposo, figliuolo di Carlo IV. di Boemia Imperadore, e che dipoi fu ancor'egli Imperadore, e Re d'Ungheria mediante la persona del detto Re Maria.

Per la morte di Carlo adunque, com' è detto, tutto il Reame, da Gaeta in fuori, tolle la obbedienza alla Regina Margherita; e le terre presero varie sorme di governi, e moltiscandali, e guerre si suscitarono tra quelli, che tenevano la parte della Regina, e quelli che tenevano la parte Angioina. Ed in questo tempo Rinaldo Orsino, il quale si faceva chiamare Conte di Tagliacozzo, occupò la Città dell' Aquila, e se ne sece Signore, e Tomalo da S. Severino, e Ottone di Bronsuic marito già detto della Giovanna prima, scorrendo tutto il Reame occuparono Napoli. E benchè Urbano li scomunicasse, e li pronunciasse la croce addosso; dando quella indulgenza a quei, che contra gli andavano, che si da a quelli, che per la fede muojono alla conquista di Terra Santa: nondimeno nè essi lasciarono Napoli, nè alcuno si mosse contra di essi per allora. Ma Ottone in poco tempo morì, e fu seppellito a Foggia; ove ancora il suo corpo si vede intero, e li suoi piedi anno sei diti per ciascuno; siccome dall'inclito ERCOLE Duca di Ferrara, e Pp 2

da molti suoi cortigiani per certissima relazione di veduta abbiamo intelo.

Appresso queste turbazioni Luigi II. Duca di Angiò figliuolo di Luigi I. predetto, che morì a Biseglia, e il Re di Francia scrissero, e mandarono ambasciadori in Italia a diverse potenze, a significare, che esso Luigi intendeva di venire in persona in Italia per ricuperare il Regno dovuto. a lui per successione di Luigi suo padre, e per questo domandavano passo, e ajuto. Il perchè Napoli su la prima terra, che lo accettasse; e Luigi le mandò cinque galee al presidio di coloro, che tenevano in Napoli la sua parte. Le quali galee nella lor giunta presero due altre di quelle della Regina, che tre ne teneva quivi per comprimere la perfidia de' Napolitani. La terza se ne suggì; e Clemente stando in Avignone per favorire la parte di Luigi diede licenza a' Napolitani, che tenevano la parte sua, che sacessero battere, e vendere tutti li vasi d'oro, e d'argento delle Chiefe, accciocche si potessero dar denari alle genti d'armi di Luigi. Per quali cose tutto il Regno infermo, e pieno di ribellione, la meschina Margherita tenevano in continovi affanni; finchè l' anno poi 1389. Bonifacio IX. Napolitano di casa Tomacella, il quale l'anno innanzi era stato creato Pontefice, derogando, e caffando la scomunica fatta da Urbano VI. contra Carlo, investì del Regno paterno Ladislao, come legitimo successore, e per mano di Messer Angiolo Acciajuolo, Cardinale di Firenze, lo fece coronare in Gaeta del Regno di Puglia, e di Sicilia, e di Gerusalemme deliberando racquistare tutti i luogi perduti nel Regno dopo la Morte del padre.

Ladislao coronato tolle per donna una figliuola di Manfredi di Chiaromente di Sicilia con una grandissima dote di denari, e di gioje, che fu molto a proposito per le guerre, le quali eb-

be in quei principi.

COSTO.

\* Avvertasi, che non dopo la sua coronazione, ma prima tolse Ladislao per moglie la Costanza di Chiaromonte, la quale fu insime con lui coronata in Gaeta, secondo il libro del Monteleone.

Nel medesimo anno Luigi II. predetto coronato Re di Puglia, e di Sicilia, e di Gerusalemme in Avignone da Clemente VII.

3.



Antipapa ad istinza del Re di Francia, entre nel Regno per via di mare con otto navi, e 14. galee, e otto bergantini con molti baroni, e combattenti, e fu ricevuto in Napoli con grande onore, e magnificenza del popolo, e gentiluomini, che trano della parte lua, e in breve tempo prete la rocca di S. Eramo, e 'l Castel dell'Uovo, e tutte le fortezze, e pondimeno molti gentiluomini non prestavano obbedienza a lui, ma a Libe dislao.

Venne prima di Luigi II. un'armata di Provenza di cinque costo. galee, una galeotta, ed otto navi groffe cariche di foldati, e cavalli sotto Monsignor di Mongioja, che veniva con titolo di Vicerà.

\* Entrò il Re Luigi in Napoli a' 14. d'Agosto, a' 24. gli fu reso omaggio da Seggi e 'l medesimo gli su satto dal popolo a' 16, di Settembre, ficcome poi feceno di mano in mano molti Baroni. Era allora l'anno 1389. 4 a' 28. d' Ottobre si fece parlamento in S. Chiara, ove fu annelulo che si gli doveffero dare mille uomini d'arme, e dieci galec pagate dal Ba-

Fecesi un fatto d'armi tra l'esercito della Reina guidata dal Principe Ottone, e 'l Conte Aberico e quel de Sanseverine schi, de quali era capo Tommelo Grancontestabile, per lo cui senno e valore furono rotti gli avversari, e vi rimasero prigioni tutti i capi principali, che da Ladislao furono ricattati per cento trentamila ducati. Nell'anno 1400. Papa Bonifacio IX. celebrò il giubileo dell'anno Santo. Il Platina.

Onde contendendo del Regno li due Re, tutto il Reame in COLLEtravaglio, e calamità si ritrovava; Imperocche avendo mandato NUCCIO. Bonifacio il Conte Giovanni da Barbiano a Napoli in foccio lo della parte di Ladislat, li su data repulsa, e ributtato da Napolitani. Onde di commissione del Papa tornò a Peragia. Il perché Ladislao sece gran Contestabile del Reame il Conte Alberico da Barbiano, e datoli gian fumusa di denari, mantali avea avuto da Bonifacio, lo fece venire a Gaeta, ova mel in parto tutto quello, che bisogneva alla oppugnazione, alla con malla parte a Napoli, e in malla la striale allabattene con stella parte a Napoli, e in man la since al battende

Il che fatto, tutto il Regno tornò al dominio suo, e le terre sacevano a gara, qual potesse essere la prima a mandare ambasciadori a far riverenza, e giurar sedeltà a Ladislao; massimamente non essendo nel Regno la persona, e presenza di Luigi; il quale vedendosi con pochi, e la terra divisa, e li movimenti, che per Ladislao si sacevano, lasciando ben sornite le sortezze, in Provenza era ritornato.

Nell'anno poi 1403. non piacendo alla maggior parte de' baroni d'Ungheria, che Sigismondo Marchese di Brandeburch, Re di Boemia, che poi su Imperadore, fosse lor signore; mandarono ambasciadori a Ladislao, e lo chiamarono alla successione del Regno paterno d'Ungheria. Ladislao, che era giovane, e volonterolo, senza più pensarvi messo in punto una bella armata, paísò a Giara di Schiavonia terra del Regno di Ungheria: ove onoratissimamente ricevuto, su coronato del detto Regno dall'Arcivescovo di Strigonia, e mandato innanzi per terra il Conte di Tricarico di cala Severina per Vicere, uomo prudente con 300, lance, e molti Ungheri con intenzione di seguitarlo, trovò che ancora gli amici, e partigiani suoi avevano mutato pensiero, ne volcano più accettarlo per loro Re. Per la qual cosa deliberò lasciare l'impresa d'Ungheria; e in quel modo da quel tempo, in poi la lasció, che dell'anno 1408. vende per cento mila fiorini a Veneziani Giara, non ostante, che inimicissima sosse di quella Signoria, e che da lei otto volte si sosse ribellata. Stando adunque in Giara con pensiero di lasciare l'Ungheria, ebbe aviso dal Reame, che alcuni baroni se gli erano ribellati, e che facevano scorrerie infino a Napoli. e che capo della ribellione erano i Conti di S. Severino, con gran celerità tornò a Napoli, e con buono esercito andò contro a' Sanseverineschi, e tolse loro tutto lo stato, e quanti ne potè avere nelle mani tutti li fece morire, e portar mille supplici, ancor con farne mangiare a'cani, ne altri di quella casa camparono, che quelli, che si trovarono fuor del Reame, che alle mani non li vennero.

L'anno seguente 1404. morto Bonisacio, ed eletto Innnocenzo VII. Ladislao andò a Roma per indurre il popolo a dargli il dominio della terra, e ne tenne qualche occulta pratica; ma

gli riuscendo, finse esser ammalato per sar riverenza al Papa e domandò alcune grazie; tra le quali ottenne di possedere Campagna di Roma, e Maremma, e Ascoli della Marca tre anni, e tornò a Napoli. Il seguente anni, per simile cagione ancor venne a Roma chiamato dai Colonnesi, e Savelli; sina per sedizione mossa nel popolo contra alcuni suoi soldati; sina otteno nel Onde tornato nel Regno, come quello, che sempie sa lettò d'armi, ed anava l'imprese, andò a campo a Taranto per levarlo di mano alla Duchessa Maria, dominegsia di Ramandello dal Balzo, che insieme con li figliuoli Conti di Lecce so teneva; e dopo molte battaglie l'ebbe per accordo, e lei tolse per donna; non chante ch' ella avesse trentotto ansiem sina esa bellissima, e la menò seno a Napoli insieme coi siglianti, e di chiamata la Regina Maria, che molti anni dopo la morte di Ladislao tornata nella sua Patria, vedova si visse.

Scrive il Collenuccio, che il Re Ladislao tolse per donna coste la Duchessa Maria di Taranto, donna già di Ramondello dal Balzo, volendo dire la Principessa moglie di Ramondello Orsino, che si chiamava anche del Balzo per quel che appresso si dirà. Nè sa menzione (come doveva) della morte della seconda moglie, nè della rinunzia della prima, e di molte al-

tre cose, le quali porremo qui brevemente.

\* Coronato Ladislao Re di Napoli, la prima uscita, ch' ei fece andò in Abruzzo, dove ricuperò la Città dell' Aquila, e molti altri luoghi di quella provincia: e sece edificar nell' Aquila una sortezza, per tenere in freno alcuni sediziosi. Ci è chi scrive, ch' egli allora vinse, e sè prigione Rinaldo Orsino Conte di Manupello, ovvero di Tagliacozzo, e lo mandò prigione a Gaeta. Il che stimiamo esser falso, perchè era stato Rinaldo ucciso prima nella Città dell' Aquila da alcuni congiurati, stando egli per andare a Firenze, chiamato quivi per Generale da quella Repubblica contro a' Visconti di Milano. Il che si legge pur nell'istoria di casa Orsina, ma è in Leonardo Aretino, e negli Annali dell'Aquila.

Fu allora avvelenato Ladislao: ma con la prestezza de rime-

di se ne liberò, morendone il suo coppiere.

La pestilenza in quei tempi travagliò Napoli, onde Ladislao

si trasseri a Gaeta, e trattò d'imparentarsi con Bajazetto gran Turco, dal quale perciò li vennero Ambasciadori, ond egli per averne la dispensa dal Papa andò insino a Roma, comeche tal

parentado non avesse poi esfetto.

Era Ladislao senza moglie, avendo con dispensa del Papa rinunziata la Costanza di Chiaromonte Siciliana, la qual poi data al primogenito del Conte di Altavilla ebbe lagrimosa a dire al nuovo marito, ch' ei si poteva riputare avventurosissimo, poiche aveva per concubina la moglie del Re suo Signore.

L'andata di Ladislao a Roma fu non poco giovevole al Pontefice Bonifacio, contro al quale sollevatasi l'insolente plebe, su dal Re, che vi corse co'suoi armato, rassrenata, e dise-

so Bonisacio, e poi pacificatigli insieme.

Andatosene poscia in Francia Luigi, e rimasto Ladislao asseluto Signor del Regno, si rivosse a domare alcuni Baroni disubbidienti. Il primo de' quali si su Onorato Gaetano Signor di Fondi, il quale appena su dal Re assalto, che e di spavento, e di dispiacer d'animo se ne morì, lasciando lo stato in preda del vincitore.

Il simile se Ladislao a Nicolò Russo Conte di Catanzaro, il quale cedendo al vittorioso Re, se n'andò in Francia, e

tutta la Calabria venne all' obbedienza regia.

Erasi rimasto Luigi Marzano Conte d'Alisi, appresso del quale si trovava il picciolo nipotino detto Giovan Antonio si-gliuolo del Duca di Sessa fratello d'esso Luigi, il quale veniva perciò a maneggiare un grandissimo stato. Il Re pensò di vincerlo con inganno, perchè fattolo richiedere d'apparentar seco, cioè, che una figliuola del Conte unica, e perciò sua erede si dasse a un figliuolo naturale del Re, il Conte vi consentì, e venendo per sar le nozze su fatto prigione egli, e la figliuola, e tre nipoti un maschio, e due semmine.

Tolse poi Ladislao per moglie Maria sorella del Re di Cipri, donna bellissima, ed accostumatissima. E non molto dopo nell' andata, ch' ei sece in Ischiavonia condusse la sorella al marito, avendola data a Guglielmo Arciduca d'Austria, del qual'ella in breve rimasta vedova, se ne ritornò in Regno.

In-

. 2

\* Intanto, cioè a' 4. di Settembre 1404. fecondo il libro del Duca di Monteleone venne a morte la Reina Cipriotta guafta da'rimedi di poter far figliuoli, effendo flata due anni col marito, e fu fepolta in S. Domenico. Se ne fecero dopo tre di folennillime elequie nel Caltel nuovo, con intervento di tutto il clero, e di molti Prelati, e Signori. E così Ladislao tolle la terza moglie, che fu la Principella di Taranto dimandata anch' ella Maria, come dice il Collenuccio. Ma egli è d'avvertire, ch'ella era della famiglia d'Engenio nobilissima in Francia, effendo rimale vedova di Ramondo Orlino primo di tal famiglia Principe di Taranto. Il Corio di ciò parlando nella quarta parte delle fue iftorie dice così . Il perchè tolfe Lucrezia, che fu moglie del memorato Rinaldo Orfino . Questa su molto ricca di denari , e dominava Nola , e Taranto , Nelle quali parole sono tre errori importanti , cioè che Maria, e non Lucrezia fi chiamava la detta, non dominava Nola, ne Rinaldo, ma Ramondo fi chiamò il marito . Il qual Ramondo, che Rumondello vien detto dagli scrittori , su secondogenito di Nicola Orfino Conte di Nola, ed effendo in poca grazia del padre, si dispose d'andare all'impresa di Terra Santa, a che da lua madre Maria del Balzo fu ajutato di molti denari, e gioje. Tornato poi dall'imprefa già detta fornito non men di ricchezze, che di gloria per le gran cofe in quella da lui fatte, esa in fomma riputazione d'ognuno, e massimamente del Re Carlo III, poco innanzi impadronitofi del Reame di Napoli, dal quale nella guerra ch'aveva con Luigi I. d'Angiò lu mandato a guardia di Barletta , dove andò Ramondo con una valorola schiera di settecento cavalli, ch'egli aveva a sue spele menati di Afia. Fe' Ramondo in fervigio di Carlo conofcer più volte a Luigi il suo valore: pur avvenne, che andato poi Carlo a Barletta lo fè imprigionare, di che non fi sà ben la cagione. Ma fuggitoli poi Ramondo di carcere, per lo Idegno conceputo contro a Carlo si ricoverò a Luigi nella Città di Bari, il che anche fecero i fuoi fettecento foldati, ch' erano rimasi nel campo di Carlo. Il Re Luigi e per la sama del luo valore, e per l'esperienza, ch'egli medelimo ne aveva fatta, lo riceve caramente, dandogli poco dopo, per gratificarfelo più,

una nobiliffimo giovane per moglie, che fu la fopraddetta Maria d'Engenio Contessa di Locce . Morto poi Luigi I. d'Angio, e venuto il fecondo in Regno, Ramondo con foldo di rinquerento lance fi ridutte al luoi fripendi, aspirando per quello mezzo al Principato di Taranto. Ed era tanta la riputazion di Ramondo, che trovandosi il Re Luigi assediato in Napoli dall' armi di Ladislao, ch' era fuccesso a Carlo suo padre, e dubia tando per la penuria, che v'eta, di qualche follevamento di popolo, fu configliato a ire in Terra d'Otranto, per indurre Rumondo ad unirfi con l'efercito di lui, con che avrebbon potuto e liberar Napoli d'affedio, ed affalir Gaeta, Ma parritoli Lulgi, e venuto Napoli in balia di Ladislao, tutto il Reame le e il medelimo, per la qual cola Luigi disperatosi affatto dell'impresa, effendo a Taranto, s'imbarco per la volta di Provenza lateiando quel Principato in man di Ramondo con giuramento ( (econdo alcuni ) di tenerlo a fua divozione , ed apa prello dello stesso Ramondo si rimulero tutti quei Napolitani , che non andarono col Re Luigi. Ma nel libro del Montelcone dice, che Luigi vende Taranto a Ramondello, il quale d'allora innanzi cominciò a chiamarlene legittimo Signore.

Ora mentre Ludislao attendeva a ricevere i Baroni a las ulbidienza, Ramendo folo, che fi trovava Signore d' un' ampliffo mo flato, rellò di fare il medelimo. Di che ldegnato Ladulto fi molle con elercito a fuoi danni, e lo privo di molti lunghi . Ramondo all'incontro mefii infieme quattromila cavalli, e più di tremila pedoni con ilperanza, che i Santeverinelchi fi dovelfero andare ad unir feco, s'apparecchiava d'affrontarit col Re a Ma veduto non muoverli nell'uno andò con l'elèrcità ad incontrar il Re nel piano di Canofa in atto di venir feco a battaglia, ed avvicinatoligli un tear di balellra, fatto quivi lerman il campo andò con alquanti cavalli, e lo flendardo innanzi a trovarlo. Quivi fatto legno di riconciliazione, e di riverenza finontato da cavallo, e giunto dinanzi al Re li diffe, ch'es non voleva che l'armi fue valeffero fe non contro a' nimici di fua Macstà, in balia della quale costituiva le medelimo, tutto quell'efercito. Dal qual'atto vinto il Re non pur lo riceve con grandiffimo onore, ma con ampliffimi privilegi li

confermò il Principato di Taranto, donandogli Otranto. Nardo, Ugento, Gallipoli, Oira, Oftuni, Motola, Martina, e tutte l'altre tetre possedute già da' Principi Tarantini della schiatta Reale. In questo privilegio, il quale è ancora in effere, e trovali prelentato in Configlio dal Conte di Piacento nel processo della causa di Grottola, si sa onorata menzione dell' atto di Ramondo con dire, che potendo egli e per lo numero, e per lo valor delle genti sperar d'ottener la vittoria contro al Re, venne ad umiliarligli volontariamente: e fu ipedito nel 1398, col teltimonio di Goffredo Marzano Grancamerlengo, di Gurrello Origlia Gran Protonotario, di Salvatore Zurlo Granfinifealco, e di Gian Matteo Stendardo. Ma torniamo a Ramondo, che ricordevole dell'amore, e del beneficio materno fi fece fempre chiamare del Balzo Orfino, mettendo anche l'arma Orfina in mezzo a quella del Balzo a differenza de Conti di Nola, che la quarteggiavano con la Monforte, ond' era pervenuto in loro quel Contado.

\* Adunque per quanto s' è detto s' avverte il Lettore a non ingannarfi da quelle parole del Collenuccio, ove dice, che'l Conte Jacopo della Marcia vendè Taranto a Gian Antonio Orlino. perchè fu piuttofto ricatto, che compra quella di Gian Antonio, il quale come figliuolo di Ramondo, e fuo erede, fu il fecondo

Principe di Taranto.

Deliderolo pur Ladislao di farli fignore de Romani tornò la COLLE terza volta nell'anno 1407, e fecele un gran affalto campeggiandola; ma il popolo levato a rumore, non lo volle accettare. Operò nondimeno quello lui che'l Papa si parti da Roma: onde l'anno seguente 1408, avendo per lui i Colonnesi, e Savelli trattato accordo con Paolo Orlino, il quale era alla guardia di Roma, e avendo nella Marca il Conte di Carrara suo Capitano con un' altro efercito, che ogni di acquiftava qualche terra per lui, andò a Roma nel mese di Marzo con 12. mila cavalli, e 12. mila fanti, e fe le pole a campo, ponendo quattro galee alla foce del Tevere, che aveffero ad impedire le vettovaglie a Roma; andò ad Ostia con parte dell' efercito, e la prele ; poi tornato in campo, e già accordato Paolo, e mella in Roma parte dell'elercito, i Romani li mandarono amba-

sciadori, e li diedero il dominio della terra, nella quale a' 25, d' Aprile entrò in modo di trionfante con tutto l' efercito e dismontò alla stanza del Camerlengo in palazzo di S. Pietro ov' era deputato il luo alloggiamento, e nel medessmo di ebbe in suo potere il Campidoglio, e tutte le sortezze di Roma, la quale in questo modo su sua, avendola tre volte tentata, e la quarta ottenuta.

COSTO.

Ladislao, prima che ottenesse Roma, ricevò ne' prati di Nerono una notabil rotta dall'elercito del Papa guidato da Paulo
Orlino Capitano in quei tempi valorossissimo, essendo capi dell'elercito del Re, Giovanni Colonna Conte di Troja, e Gentile Monterano. Avuta poi Roma Ladislao, e tornatolene a
Napoli, per tal vittoria, e per aver maritata una sua siglia
della Reina sua moglie ad Anmaio Acquaviva Duca d'Adri, se' per molti di continovi sulconissimi giuochi, e giostre : e cio su d'Ottobre 1406, secondo il libro del Monteleone.

NUCCIO.

Partito da Roma Ladislao con quel groffettimo eleccion, ando in Tofcana nel territorio di Siena, e rento d'aver i Sanch, e Fiorentini io lega con lui. Il che non toccedendo per effer collegati infieme, e col Legato di Bologoa, foce los molti dans ni, o molte feorrerie, e il medelimo nel territorio d'Arecon; e volendo dare il guafto a Cortona l'ebbe d'accordo da cittadini. Poi partite le lue genti fotto diverfi capitani per il Duraso, e per Tofcana con commifficate che andaffero guerre ggrando, e acquiftando, egli a Napoli fe ne torno.

In quello mezzo Luigi II. Duca d'Angió intendendo i Finrentini eller nemici di Ladisho, mandò luoi oratori a Firenze a far lega con loro contra Ladishao, la qual fu conchiula a Pila, ove allora era il Concilio, in quello modo; che i Fiorentini, Sanefi, e il Legato di Bologna per una parte; è il Re Luigi di Angiò per l'altra s'intendellero obligati a danno di Ladishao, e foffero obbligati a quello effetto tenere il Re Luigi cinquecento lance, e cinquanta galee armate; e' Fiorentini, e compagni

Jance 1000.

Luigi intefa la conclusione della lega , subito parti di Provenza con cinque galee, e venne a Livorno , e indi a Pira-

OVE.

ove adorò Alessandro V. Pontefice creato in quel Concilio, e impetrò la confermazione della investitura del Regno di Puglia, di Sicilia, e di Gerufalemme, pretendendo Ladislao efferne ricaduto per la occupazione di Roma; non volle però Aleffandro coronarlo, effendo già fiato coronato da Clemente VI. in Avignone; ma bene lo fece Confaloniere della Chiefa, e li diede le bandiere con commissione che dovesse andare contra al Re Ladislao nemico della Chiefa, e del Concilio, e fautore di Gregorio XII. dal Concilio deposto, e ordinò per lo racquisto di Roma il Signor Malatesta de' Malatesti Capitano de' Fiorentini dovesse andare con due mila lance, e con 1500, fanti, e il Legato di Bologna con i fuoi, e quelli del Re Luigi, e risuperare le terre della Chiela. Le quai cole ordinate, e inviate le genti; il Re Luigi andò in Provenza a provvedere denari, e le cole opportune per l'imprela alla primavera, fecondo quello, che con Alessandro aveva trattato di fare.

Le genti ecclesiastiche, e della lega ricuperarono Orvieto, Montesiascone, e Viterbo; ma Roma non poterono ricuperare, per Messer Peretto di Jurca di Piamonte Conte di Troja, e Vicerè di Roma con le genti del dominio essendo a Perugia, e sentendo questi movimenti, e che Paolo Orsino era ribellato al Re Ladislao, subito aveva raccolto le genti d'armi sparle in vari luoghi, e con 2000. cavalli era venuto alla guardia di Roma, e valorosamente con Colonnesi, e Savelli la disendeva; nondimeno tanta su la gagliardia di Paolo Orsino, che un di affaltato in Trassevere dal Conte di Troja lo superò, e vinse, ed entrato in Roma la racquistò per la Chiesa, e il Conte nel

Regno fi ridaffe.

L'anno seguente poi 1410, essendo morto Alessandro V. a Bologna, e creato Pontesice Messer Baldasarre Cossa Napolitano detto Giovanni XXIII. il Re Luigi II. seguitando gli ordini dati tornò in Italia, e venne in Campagna di Roma, e quivì misse in ordine i suoi, aspettando l'altre compagnie per passar nel Reame. Papa Giovanni ancor egli venne a Roma, benche si sermasse alquanto di suori, dubitando ancora de' movimenti per li partigiani del Re Ladislao. In questo mezzo Paolo Orsino, e Ssorza da Cotignola, il quale era rimaso libero da' Fiorenti-

. .

ni, e fotto capitano di Papa Giovanni, andarono con futti i fuoi ad unirsi col Re Luigi a Ceperano, Il Re Ladislao era alloggiato sotto Rocca Secca tra Ponte Corvo, e S. Angelo, e S. Germano. Onde il Re Luigi sece consiglio di quello, che si aveva da fare, e variando i pareri, finalmente per consiglio di Sforza su conchiuso, che si dovesse andare a trovare il Re Ladislao a sar satto d'armi, così a' 25, di Maggio partirono da Ceperano, sacendo antiguardia Sforza, il qual su il primo a passare il siume a guazzo a Ponte Corvo, e a' 26, trovarono il Re Ladislao, il quale animosamente in battaglia sotto

Rocca Secca gli aspettava.

Erano tra gli altri condottieri di Ladislao Meffer Betto Aminiraglio, il Brazza da Viterbo, il Conte di Policaltro, il Conte di Campobasso, il Conte d'Oliveto, Zanin dalla Trezza, Messer Malacarne, e Daniello da Castello. Il Re Ladislao dopo che ebbe posto ogni uomo all'ordine suo : tolle Messer Giovanni Caracciolo Conte d' Avellino , e lei altri gentiluomini con lui, e tutti fette li fece cavalieri, e vestilli tutti ad un modo alla divifa fua propria ; talmente che effi dal Re non erano conosciuti, anzi ciascuno di loro pareva il Re, ed ogni volta, che mandava fuori una fquadra, mandava con effi uno di quelti cavalieri ; in modo che pareva che in cialcuna d'esse fosse la persona del Re. In fine il fatto d'armi si cominciò dal canto del Re Luigi, e toccò a Sforza d'effer'il primo affaltatore : il quale effendo fopra un potente cavallo chiamato il Cervo, che da niuno fi lasciava maneggiare, suor che da un folo ragazzo, appiccò con grande impeto la milchia: così poi feguitarono gli altri di mano in mano dall'una, e l'altra parte con grandiffima virtù da ogni canto : fieche difficilmente si conosceva, chi sosse superiore, e li due Re con le persone loro francamente combattendo, e governando, non lasciarono di sar pruova alcuna, che a generoli Signori convenisse. In fine strigendo Sforza da una banda i suoi alpramente, e dall'altra Paolo Orlino milero in piega quelli del Re Ladislao : in modo, che non fervando più ordine alcuno furono rotti . Pojchè ne furono morti, quali tutti gli uomini da conto furono prefi in modo, che nello allogiamento folo di Sforza fenza gli

altri farono prigioni il Conte di Campobasso, il Conte di Oli-

veto, e diverse bandiere degl' inimici.

Prima del fatto d'armi di Roccasecca segui un altro in ma. COSTO.
re: perchè il Papa, il Re Luigi, e Fiorentini nemici di Ladislao gli mandarono contro un'armata di 24. galee, con molte
navi. Latissao se uscir la sua, la quale incontratasi con le navi nemiche scompagnatesi dalle galee le vinse. Le galee nemiche presentatesi a vista di Napoli, ne potendovi cagionar sollevamento si posero a danneggiare l'Isole vicine, di che volendo
ristorarsi il Re, imprigiono i fratelli del Papa della famiglia
Coscia, per la liberazion de' quali ebbe dopo dal Papa accordatosi seco ottantamila scudi.

Appresso per un trattato scoverto di dar la sortezza di S. Eramo a Luigi, se Ladislao morire alcuni, e fra gli altri di più stima il Conte di S. Agata, e quel di Terranuova. Andò contra'l Conte d'Alvito, ed ebbe a patti quella terra: saccheggiò Cepperano, prese Sulmona, e molti altri luoghi, li quali tutti se saccheggiare. Si volse poi contr'a Pirro Orsino Conte di Nola, e costrinse lui e'i fratello a suggiriene impadronendosi di contra se contrinse lui e'i fratello a suggiriene impadronendosi di contra se contrinse lui e'i fratello a suggiriene impadronendosi di contra se contrinse lui e'i fratello a suggiriene impadronendosi di contra se contrinse lui e'i fratello a suggiriene impadronendosi di contra se contrinse lui e'i fratello a suggiriene impadronendosi di contra se contrinse lui e'i fratello a suggiriene impadronendosi di contra se contrinse lui et la secontrinse lui et la seguina della secontrinse lui et la secontrinse lui

di quello stato.

In quello mentre la Reina Margherita sua madre essendo gravemente inferma all'acqua della Mela; ch'è un luogo tra Evoli, e Salerno, e visitata quivi dal figliuolo, che v'andò con quattro galee, venne a morte nel mele di Settembre 1411-e spirò nelle braccia di quello. Veggasi il Costanzo, l'istoria di casa Orsina del Sansovino, la vita di Ludislao dell'Ammirato, e gli Annali dell'Aquila, oltre al Corio il Volaterrano in alcune cose nell' Antropologia, e'l Platina nella vita d'Innocenzo VII. da'quali s'è cavato quanto s'è detto. Fu la predetta Reina seppellita in S. Francesco di Salerno, so dice il libro del Duca di Montescone.

Finito il fatto d'armi, il Re Ladislao si ridusse a S. Ger-ANUCCI mano, ed il Re Luigi, Sforza, e Paolo Orsino si ritirarono allorgiamenti, e la fera liberarono tutti i prigioni uomini d'armi, e saccomanni, che avevano, secondo la usanza Italiana. Per la qual cosa vedendo il Re Ladislao gli nimici esser ritirati agli alloggiamenti senza seguitarlo, ed i suoi uomini.

d'ar-

d'armi liberati, si sece sorte con essi in S. Germano, e sortisticò tutti i passi del Rezme, e non su dubbio alcuno in quel
tempo, se il Re Luigi seguitava la vittoria, e non lasciava pigliare spirito a Ladislao, che sarebbe stato vincitore del Regno,
il che non sacendolo so perde; e però ebbe poi a dire Ladislao qualche volta parlandosi di questo satto d'armi, che I primo di del satto d'armi si suoi nemici erano stati Signori della persona, e del Reame suo, avendo satto il sor dovere. Il
secondo di avrebbono potuto esser Signori del Reame, e non della
persona, se avessero seguitata sa vittoria. Il terzo di nè della
persona, nè del Reame aver più avuto alcuna potessi.

Volendo poi il Re Luigi entrare in Terra di Lavoro, e fapendo il pullo di S. Germano effer ben fornito, undò a Gancello, il quale trovò ancor ben guardato. Il perche veduta la difficoltà del paffare, fe ne tornò a Roma con tutte quelle genti; e Sforza, e gli altri Capitani vedendo, che'l Re Luigi non facea più alcuna provvisione, nè per allora, nè per l'anno avvenire

tutti andarono alle flanze.

L'anno 1411, Papa Giovanni, ed Il Re Luigi andarona verlo Bologna, e con loro andarona Siorza, e Braccio ad accompagnarli con 200, cavalli leggieri per uno, e come furono a Siena, Luigi andò in Francia, e'l Papa Giovanni a Bologna, ove diede a Siorza Cofignola per 145 mila duzari, che uli era debitore per fuoi stipendi, facendone Conte sui, e rutti i suoi successori.

Quello fine obbe l' imprelà di Luigi II, Dura d' Angio ; il quale poi non tornò mai più in Italia, avendoli lalerato per ignoranza, o per viltà torre di mano una tanta vittoria, quant'

avevano i fuot valorotamente acquiftata,

Ladislao rimale libero, e nel luo stato inteco dominatore, essendo di natura inquieto, e bellicolo, e di niuna cola tanto vago, quanto d'imprese militari, deliberato aveva in tutto di ricuperar Roma; e parendoli non lo poter fare finche non aveva Paolo Orsino suo ribelle nelle mani, si misse Storza suo ni mico alla coda, il quale seguirandolo nella Marca, in sine l'assessio nella Rocca Contrada; la qual cosa come Ladislao intale subito con lo escreito ando a Roma, e con savore degli useri

Romani, ad altri partigiani, che aveva dentro, rotte con induficia le mura in parecchi luoghi nell'anno 1413. entrò in Roma, ridurendola a suo dominio, came aveva prima, e mise a saccomanno tutte le robbe de'mercanti Fiorentini, che si trovarono in Roma, poi vi lasciò Vicerè il Conte di Troja detto, ed egli tornò a Napoli, ove per pratica di Ssorza sece suo general capitano nell'impresa di Romagna, il Marchese Nicolò da Este d'inclita memoria Signor di Ferrara, e mandogli il bastone del capitaniato insino a Ferrara con trenta mila ducati per prestanza.

Voltandosi poi alle cose del Ducato, e di Toscana come uomo avidissimo di stati, passo nel Ducato, e campeggiò Foligni, e Todi, benchè non gli acquistasse; e sece pigliare Paolo Orsino, il quale poco innanzi rappacificato aveva condotto a' suoi stipendi; poi tornò a stanziare a Perugia, ove stando, li Fiorentini, di chi lui era perpetuo nimico, dubitando della vicinità sua, e stando in gran timore dello stato loro li mandarono ad offerir la pace con tutte quelle condizioni, che egli voleva, ed esso non con buono animo, per quanto si stimava, ma per poterli meglio ingannare loro la concedette, e nel trattato della pace vendè per un gran pezzo Cortona, la quale teneva; onde i Fiorentini da quel tempo in poi, l'hanno sempre posseduta.

Stando in Perugia s'infermò di febbre, non però troppo grande, tanto che tornò a Roma, e quivi montato in galea, menando feco Paolo prigione, si condusse a Napoli pur ammalato senza miglioramento, ove carcerato Paolo, poichè su stato alcun giorno pur crescendo il male, a di 6. d'Agosto nell'anno 1414. morì senza alcun figliuolo, avendo regnato anni 29. lalciando Regina dopo se Madama Giovanna da Durazza sua sorella, della quale un verso Prosetico per il Reame si disceva.

Ultima Duragzi fiet defirudio Regni . cioè,

L'ultima di casa di Durazzo farà la distruzione del Regno.

Tom.I.

Rr

Fu

Fu Ladislao affai bell'uomo di persona, bellicoso, e ambia zioso di stati, gagliardo, e vigoroso molto nelle sue cose, che facea; intanto temuto da ogni uomo, e da' Fiorentini massima. mente, de'quali era naturale nimico, che a tutte l'altre potenze, parve essere liberate per la sua morte da ogni sospettosa vita, e pericolo; perchè non dubitavano punto, che se sosse vià vuto, in ogni modo aveano ad essere sottomessi al suo dominio. Amò le armi, e i soldati sommamente, e in tutte l'imprese, fe non si sosse trovato impedito per altre cagioni, voleva essere con la persona propria a governare, e guidare gli eserciti. Fa vigilante molto, e robusto alla fatica, balbettava alquanto nel suo parlare, del che credevano, che sosse stato cagione un certo veleno, che in sua giovanezza li su data a bere, del quale stette a gran pericolo della vita, e su liberato con farsi mettere spesso nel corpo de'muli aperti, e cavati l'interiori, mentre erano ancor caldi, persuadendoli i medici periti di questo, che quel caldo era atto a risolvere quel veleno. Era liberale, e massimamente con soldati, ne'quali spendeva gran denari, e volentieri. Vestiva di vile abito, massime in campo; ed essendo sospettoso di tossico, andava all'improviso per gli alloggiamenti de'soldati, mangiando d'ogni lor cibo, ancorchè rusticano, e grosso sosse alcun fasto, o pompa reale. Onorava molto i forestieri, che a lui andavano, e fu molto cortese. Ebbe a Gaeta per molti mesi Gregorio XII. Pontefice amico suo: ove niuna sorta di piacere, e cortesia lasciò, che non sacesse a lui, e alla sua corte: ancorche Gregorio, il quale su reputato uomo di molta integrità, e tenace dell'onor della sedia non sempre il volesse compiacere di tutte le collazioni de'benefici, e dispensazioni, che gli accadea domandare; anzi per la virtù dell'uomo l'ebbe sempre in riverenza. E in somma su stimato Ladislao esser da commemorare più presto tra' buoni Principi, che tra' cattivi. Della sorte, e modo della morte sua, variano gli scrittori. Dicono alcuni, e così suona la fama comune, che essendo egli in Perugia, per opera de'Fiorentini fu attofficato da una temmina, con la quale avea commercio venereo, avendoli ella posti nella natura alcuni medicami mortali, da quali poi inset-. tato, e lenza rimedio infermato morisse; e dicono; che su in

questo modo. Era quella donna, hella, e giovane, figliuola d'un medico, e a Ladislao molto piaceva, e di lei gran diletto pigliava. Fu proposto al medico, da chi trattami la cosa, uno eccessivo premio, se poteva dar opera, che mediante la figlinola Ladislao s'intofficaffe. Il medico veduta l'occasione d'asricchire, diede alla figliuola unggerto unquento, persuadendole, che unquendoseno la natura nell'atto venereo, l'amor del Re li crescerebbe, nè mai più l'abbandonerebbe. La semminella tenera, e credula del padre, e vaga dell'amor del Re, fu contenta. Era quello unquento sugo di Napello appliantissimo veleno. Onde ella unta di quello nell'atto venerco, non molto asi L maile e il Re infiammato ancor egli, come è detto, lascio la vitt. Effendo nell'ultimo alienato della mente, e dicendo sempre a Firenze, a Firenze pigliate Paolo, pigliate Paolo, e 🔝 mili cole, che prima nella fantalia aveva impresse, e lo scolomedico de' denari de'Fiorentini, prezzo del suo sangue, 😹 bulla riempie. Altri negano quella istocia, noi nell' arbitrio i chi loggerà, il credere, e il non credere lasceremo.

Giovanna Duchessa di Sterlic, detta poi seconda sorella di Ladislao, di casa da Ducazzo, e del sangue di Francia, erede, e Regina dopo lui nel Regno di Napoli nell'anno 1414. rimase con tutto lo stato pacifico, e con gran numero di gente d'anmi; perocchè alla morse del fratello si trovò aver 16. mila cavalli di numero, che sotto ottimi Capitani di quel tempo con varie condotte, erano governati. Questi erano Siorza primo di tutti, Lorenzo, e Michele detto poi Micheletto, Lorenzo da Cotignola, Giacomo Caldora, detta, qualche valta Giacomoccio, il Conte di Monderise, il Conte di Canara, Cichino da Perugia; Giassa Cesare, e Fabrinio da Canapua all'alli.

Effecto adenque appena flabilita nel Regno, tutto il genero no di fe, della carte, e del Regno, pole in mans a Pandelfello Aldro, Napalitano, Camb Cameriango, e dell'illimo giuvane, e distributo, il quali della fommamente antalia a divindolo menero foca diando andir a mariatti Duca di Secrit, morto il Duca il Manerata Mipoli, e fempre lo tenne con pubblica infamia di villeggi commercio con lei. E cagolicando la

Regina tal fama, e l'invidia cortigiana, ch'era portata a Pandolfello, deliberò per ammorzarla di pigliar marito, ed essendonele molti proposti, elesse Giacomo di Narbono Provenzale, Conte della Marca, e di stirpe regale di Francia ancor egli, benchè in grado di parentela da lei molto lontano; con questa condizione pigliandolo, che titolo non ritenesse di Re; ma Principe di Taranto, o Duca, o Conte, a suo arbitrio si chiamasse, ed esso del suo usato titolo di Conte su contento.

Li Capitani della Regina; ed altri Baroni del Regno, che a Pandolfello, e Sforza, come più accetti alla Regina, invidia, e odio portavano; secero intendere al Conte Giacomo, che venisse pur con animo di essere Re, che il Regno essi ben glie lo darebs bono. Venuto adunque il Conte Giacomo di Provenza, e secondo l'ordine dato, giunto per mare a Manfredonia in Puglia, e indi a Foggia, e Troja, e Casaldabaro, e Benevento, avendolo tutti gli altri Capitani, e Baroni, che gli erano andati 🗰 contro, salutato come Re, solo Sforza lo saluto come Conten Per la qual cosa di comune consentimento degli altri su deliberato, che Sforza fosse fatto prigione, e introdotta da Giulio Cesare da Capua una grande altercazione di parole con Sforza alla presenza del Conte Giacomo, sotto specie di volergli a fine di pace spartire; Sforza su menato in una camera, e quivi fatto prigione in nome del Re Giacomo; poi tutta la sua compagnia, che in Benevento alloggiava, su posta a sacco.

Giunto poi a Napoli il Conte Giacomo, e come Re con molta sesta ricevuto, ebbe subito per tradimento il Castel nuovo, e preso Pandossello gli sece tagliar la testa. A Ssorza sece dar corda, e tormenti assai, e lo avrebbe satto morire, se non che Micheletto mise insieme a Tricarico tutta la compagnia Ssorzesca, e ivi sattosi sorte, tutto il paese, sino a Napoli scorrea; e Margherita sorella di Ssorza, e moglie di Michelino Ravignano, ottimo soldato, armata in persona con alcuni momini d'armi del marito mise in prigione quattro gentiluomimi Napolitani mandati dal Conte Giacomo con salvocondotto a Tricarico per trattare d'accordo con Micheletto, minacciandoli di farlo impiccare, se Ssorza suo fratello non le era restituito; tra'quali gentiluomini furono M. Antonello Poderigo di Mat-

Matteo, e il Rosso Gaetano. Il perchè il Conte Giacomo accordò Micheletto, e Lorenzo, e Margherito con promissione giurata, che Siorza nella periona non innini oficio, e così In servato.

Deponendo poi il Conte Giacosso or quello, or quello, e disbrigando ogn' uno, tutte la cole, e uffici, e dignità del Regno, e di Napoli faceva all'amiltrare per uomini Francesi; e posta la Regina da parte non le lasciava maneggiar cosa alcuna, e in alcune camere, quist vilegate, la tenenge non ammettendola molte volte ne anche agli attignatrimoniali de con ripulie, e villane perole de se sontana la reneva. La como 📑 i. . Capitani tutti di tali portamenti mormoravano, solo Benish con femmiall malizie li diffimulava, mostrando che tal vita, como da fatiche, e pensieri libera, molto le piacesse, e attendendo a danze, af che fon molto dediti i Francesi, alimente si passava ; ancorche a cenni, e parole integn Fagli amici fuoi moltrafie intrinseco dolore, e deliderio 🕍 zimedio .

\* Il Conte Jacopo dopo aver fatto morire Pandolfello, a costo. alquanto raffrenata la Reina, diede per moglic a Tristano di Chiaromonte, suo servitor favorito, la figliuola di Ramondello Orlino già Principe di Taranto, rimala vedova del Duca d'Atri, la cui madre Maria già meglie del Re Ladislao, ch'era tenuta in ristretto, su insieme eo figliuoli, per rispetto di queito parentado, rimessa in libertà, e riavuto lo stato se ne ando in Puglia con Triffano suo genero afecto Conte di Cupertins. Cont dise it tibre del Buta, e fir fa menzione anche il Corio.

In questo mezzo Giulio Cesaro da Capus, il quale era quello, che prima di tutti aveva concitato il Conte Giacomo con-NUCCIO. tra Sforza, e Pandolfelle, e per questo aveva trafitto d'ainmortale ingieria il cuere della Regina, diesenticatofi dell'offela, come avviene a chi offende : la cominciò a tentare, e m fine se l'affirse di voler amtuezzare il Conte Gincomo. La Regine maliniole efferendosti la occasiona di fare due effetti in un tratte scient dendicersi della officia ricevuta da Giulio, e acquiffar grazif, e libertude apprefib il marito; mofirò daq udiën-

udienza, piacerli, confortandolo a pensarvi sù bene, e mettersi in punto, e tornar da lei l'ottavo dì per dar ordine alla
esecuzione dell'incetta; e licenziato Giulio, tutta dolente in
quel mezzo singendosi, il trattato tutto al marito scoperse, mostrandosi della salute sua molto tenera, e impotente a resistere
alle istigazioni di Giulio, offerendosi ancora farglielo vederee sentire. Onde intradotto l'ottavo dì dietro a cortinaggi del
suo letto il marito con alcuni suoi fedeli bene armato, e poi
intromesso Giulio, lo sece parlare; il quale, poichè ebbe detto ogni male, e villana parola del Conte Giacomo, e de'
Francess, aperse tutto quello, che per ammazzarlo aveva deliberato di fare. Allora il Conte uscito suora del cortinaggio,
e preso, e ligato Giulio, ne sece fare pubblica giustizia, e tagliarli giuridicamente la testa,

Essendo paruto adunque al Conte Giacomo questo atto della Regina gran dimostrazione d'amore, e sede verso lui, le diade in brieve larghezza, e licenza di potere a suo modo andar suor del Castello per diporto, e spasso, come a lei piaceva. Per la qual cosa M. Otino Caracciolo satto capo de' gentiluomini, e Anechino Morinello de' popolari, con volontà di molti congiurati a questo, ad un convito ritennero la Regina nella terra, e la menarono in Capuana, e in un subito liberarono Ssorza, e con impeto, e celerità grandissima presi, morti, a saccheggiati, e cacciati gli ufficiali Francesi, corsero la terra per la Regina; e al Conte data sacoltà, che una sola coltelluzza potesse portare, quando andava alla Regina; con volontà però, e licenza sua; non potendo tener più Francesi in Italia, che 40.

ad elezione sua, che lo servissero.

Non molto dopo, la Regina con frode lo fece ritenere, e in Castel dell'Uovo lo tenne prigione. Onde libera, al primo stato ristituita, pieno dominio del Regno tenea, facendo governare le cose della terra, e le sue entrate a M. Marino Bossa, e dottore, e atto uomo, e nella terra di buona riputatione: ma appresso di se teneva M. Giovanni Caracciolo, del quale era innamorata, e avevalo satto gran Siniscalco, ed era il cuor suo; ed egli con ajuto, e savore di Ssorza, che da M. Marino Bossa era stato gravemente osseo, deposero il detto M. Marino,

e lo secero cacciare di carte, e torii I amministrazione del tutto.

Il gran Sinifcalco adunque per la deposizione del Bossa fatto grandifamo, non potendo ancor patire la potenza, e grandezza di Sforza appresso la Regina, e avendolo sospetto per la riputo zione dell'armi, delibero deposita ancor lui, e torli la vita, e disfarlo; onde sotto specie di mandarlo contra i Sanseverineschi in Val di Diana, li fece paffare il Sarno, polto ordine, che non fosse lasciato passare al ritorno per il ponte di Scasati, è così assediato farlo mal capitare. Sforza ando, e passo Scasati can le genti, e inteso il trattato contra di lui, si accordò con Sanseverineschi; poi solo vestito da villano con una celata in tella, e una chiaverina in mano, sconoscius to tornò al ponte, e passosio, e venne a Napoli, sacendosi a pezzi venir dietro per ogni via che potevano i suoi soldeti, e intelligema di M. Otino, e di Francesco Mormile entre una mattha in Napoli coa le genti d'armi, e scorrendo per la terra faceva gridare; viva la Regina, e parlaya in pubblico, ch'era venuto per liberarla dalla servitti del gran Siniscalco, e dall'avarizia di Cristofaro Gaetano Conte di Fondi. Questo a tutto il popolo piaceva, vedendo, che altro tumulto, ne' pericolo per la venuta di Sforza non factedeva, e che del bene della Regina, e della terra fi trattava da Sforza; ma essendo molta turba al castello; come sin su il romore accader suole, la Regina a tutti diceva; popolo mio fedelo, amici mici di cala di Durazio andate, andate, amiazzazza di principi citato il popule, ed invitato ancora dalla sperinza del die affeito Sfores est improviso, che questo non credeva. Code costretto dall'impeto si ridusse alle Correggie, e su mal trattato; e rotto con perdita di piti di 600. cavalli; pura fviluppeto dalla furia per via di Piedegrotta usci suora, e salvosti alla Cerra, e rimife infieme le fue genti d'armi, ed ogni di correva a Nopoli, guarreggiando aspramente il paese; e protestando sempre, che qualanque velta foffero escciati-i traditori, e quelli die mal governavano lo flato, e le cose della Regina; egli larebbe a fue Maelle, ed a tutto quel popolo, qual vero assico, e fervitore, ch'egli fu mai, .

COSTO.

La rotta ch'ebbe Sforza in Napoli gli fu data dal Gransia niscalco Caracciolo per opera di Francesco Orsino I. Conte di Gravina, e Presetto di Roma. Imperocchè non fidandosi il Caracciolo di poter contrastare con lo Sforza, si voltò all'ajuto dell'Orsino, col consiglio e valor del quale su lo Sforza cacciato di Napoli, e spinto insino alla Grotta, ch'è suori del promontorio di Possipo, dove avendo voluto sar testa, su dall'Orsino rotto, con perdita di cinque, o 600, cavalli. Vedi l'Istoria di casa Orsina, e'l Corio, il qual dice, che allora su data per moglie all'Orsino la Contessa di Troja, con Canosa, Ilioceto, e S. Agata in dote.

COLLE-NUCCIO.

I Napolitani in questo modo ristretti, di comune consentimento, il che raro in quella terra soleva accadere, elessero alcuni uomini tra loro, che avessero a provedere a questi mancamenti, e danni della terra. Questi eletti, e con minacce, e con prieghi tanto fecero, che indusfero la Regina a far pice con Sforrza, e restituirli la dignità del gran Contestabilato, e scrivere per tutta Italia il contrario di quello, ch'aveva scritto contra Sforza, e per giuramento s'obbligarono l'uno l'altro di non dare udienza ad alcuno, che volesse poner male tra loro; anzi ogni parola riferirsi l'un l'altro; e per osservazione di questo diede la Regina il Castel Nuovo in potere di M. Francesco de Riccardi da Ortona: uomo grave, ed intero, amicissimo, e sedele dell'uno, e dell'altro, con commissione, che in detto Castello senza alcuna differenza così lasciasse entrare Sforza, come la Regina: il che fatto, il gran Siniscalco fu rilegato a Roma, ed il Conte Giacomo per intercessione di Martino allora Pontifice fu liberato dalla Regina con li primi patti, che ella ritenesse il dominio, e titolo di Regina, ed egli il nome solo di Conte.

Liberato Giacomo, ad altro non attele, che allo esterminio di Ssorza, e la Regina, che per lo esilio del Gran Siniscalco trassitta d'altro non aveva desiderio, e sete, che di vendetta contra Ssorza, li consentiva, e già la maggior parte de baroni aveva satto contra Ssorza congiurare. Ssorza inteso il gran suo pericolo di tal cosa, e cercando rimedio, per consiglio di Giovanni d'Erculani da Firenze suo sidato, e buon capo di squadra,

dea, che diffe, che facendo. Sforza cessar la causa, per la quale la Regina si tenevo offela, cesserebbe ancora il suo pericolo: intromise con destro modo ad esser cagione, che 'l Gran Siniscalco tornasse, che maggior beneficio, nè di più obbligazione non poteva fare alla Regina; e così fece. E per afficurarsi da esso, volle per ostaggi due figliuoli de' suoi. Il Conte Giacomo, veduta la reduzione del Gran Siniscalco, e la riconciliazione di Sforza: dubitando qualche volta non effer scoperto dalla Regina, fingendo andare spesso alla marina a piacere, conduste una nave Genovele, che in porto si trovava, e tacitamente montatovi andò a Taranto. La Regina mandatogli l'efercito in Taranto l'assediò. Il Conte Giacomo non potendo tenersi, vende la terra a Mosser Giovanni Antonio Orsino, il quale poi dalla Regina ne fu confermato Principe, ed andossone in Francia, ove datosi alla religione, in abito di Eremita finà ilarimanente della sua vita. Questo fine ebbe Giacomo Provenzale, Conte della Marca, già detto Re di Napoli.

In questo mezzo Braccio de Fortibracci da Perugia Capitano d'armi, fattoli Signore di Alceli, Todi, e di Perugia, faceva gran guerra a Papa Martino, e per le terre della Chiefa liberamente campeggiava; onde non potendoli il Papa altrimenti difendere, che col ricorrere a' suoi feudatari, mandò nell'anno 1419. Messer Francesco da Montepulciano Vescovo d'Arezzo, e Messer Angelo Romano, Vescovo d'Anagri a Napoli, e sece coronar la Regina Giovanna del Regno di Puglia, e di Sicilia, e di Gerusalemme; con patto ch'ella mandasse 3000. cavalli in soccorio contra Braccio. A quelta impresa su eletto Sforza con gran piacere della Regina, e del Gran Sinifcates per effergli occoria l'occasione di levarielo d'appresso: Sforza adunque, escendo venuto in quel di Viterbo, ed attaccato fatte d'armi, per colpa di Nicola Orlino soldato della Chiesa, ch'era con lui e su recto da Braccio, e perdè la maggior parte della compagnia; parendo alla Regina, ed al Gran-Siniferico effer per quelta rotta vanuto il tempo dalipolere con buona occasione torsi al tutto Sforza dinanzi, conduffeto Desceio al loro stipendio: caffando Sforza, e levandogli l'effegnamento del suo foldo, ch'aveva sopra alcune catrate, del Reame, Papa Martino era a Fi-Tem.I.

Mr. A

renze, e offeso dalla ingratitudine della Regina sece venire Ssorza, e comunicato con lui tutto quello che si aveva a fare, al meglio che potè con Braccio si accordò, e la Regina Giovanna privò del seudo; dichiarando Re di quel Regno Luigi III. Duca d'Angiò, figliuolo di Luigi II. già detto, e di Violante nata della stirpe di Aragona. Gli Oratori del quale allora a Firenze si trovavano.

Fatto questo nel mese di Gennajo 1420. Sforza si conduste di commissione del Papa a stipendio da Re Luigi, mediante i suoi Oratori; e su conchiuso che per via di mare per tutto il Giugno seguente, il Re Luigi si trovasse nel reame. Sforza avuto denari da Papa Martino prestissimo sopra l'opinione d'ogni uomo entrò con le genti d'armi nel Regno al fine di Maggio, e rimandò il bastone, e le bandiere alla Regina, dichiarandole, che da quell' ora innanzi le veniva nemico. Poi nel passar da Napoli le parlò ad una finestra del castello, e dopo molte parole di rimproveramento d'ingratitudine dall'una parte, e dall'altra, Sforza le fece intendere averle a far gran guerra; non tanto per rispetto suo, quanto per li quali essa si governava. Poi al principio di Giugno si mile a Cala Nuova appresso il Fornello sopra un poggio alla porta Capuana, e di sossi, e di steccati si sortificò un campo inespugnabile: e quivi stette ad aspettar la venuta del Re Luigi, e in quel mezzo tenuto pratica con Messer Francesco Gattolo Napolitano, che aveva in custodia il castel d'Aversa, operò tento, che per il Re Luigi ebbe la rocca, e la terra a 15. d'Agosto, che su l'Assunzione della nostra Donna; il Re Luigi si presentò a Napoli con 5. grossissime navi de'Genovesi, e nove galeazze bene armate, essendovi Capitano Battista Fregoso. Ssorza veduta l'armata calò alla marina, e si pose a campo appresso la torre di Resina.

va dice, che furon 13. galee, non vi si sa menzione di navi, e il Capitano era fratello di Tomaso Fregoso, allora Doge di Genova.

COLLE. Era in questi tempi partito da Barcellona di Catalogna Al-NUCCIO. fonso Re di Aragona con 30. galee, e 14. navi grosse nel me-

k

se d'Aprile del detto 1420, e assaltato la Corsica, si era posto a campo a Bonifacio, castello, e Colonia de' Genovesi, già detto porto Siraculano, avendo a Firenze un suo Ambalciadore appresso il Papa chiamato M. Garzia Spagnuolo. La Regina Giovanna vi avea un suo, detto per nome Antonio Carasa, cognominato il Malizia. Costui operò con Garzia, che trattasse col suo Re Alsonso a voler pigliare il patrocinio della sua Regina già sette anni dopo la morte di Ladislao stata nel Regno, contra il Re Luigi; affermandoli, che darebbe opera, che la Regina per figliuolo adottivo piglierebbe Alfonso, e lo dichies rerebbe successore nel Regno di Napoli; e tanto praticarono insieme la cosa, che senza scienza del Papa, l'un dopo l'altro si condustero a Piombino, e di là in Corsica all'armata d'Alfonfo. Al qual propolta la cosa su molto consultata; perchè Alfonso, e Luigi erano consobrini in terzo grado, e tra loro dal principio della pratica di Luigi diceva effer capitoli, per li quali aveva promesso Alsonso non molestare Luigi nella impresa di Napoli. In sine qual cagion si sosse, Alsonso accettà l' impresa postali del Malizia, e da Garzia: ma prima che venisse nel Regno, volle che per legittima scrittura la Regina confermasse il tutto, e li dasse in mano Castel Nuovo, e Castel dell'Uovo. Conchiula in questo modo la cosa, li due Oras tori si partirono, e Alsonso rimase all'impresa di Bonisacio con promissione di mandare a Napoli ad eseguire quello, ch'era conchino.

Stando adunque (com'è detto di sopra) Luigi contro a Napoli son l'armata, a Ssorza alla Torre di Resina con l'esercito, al fin d'Agosto giunsero a Napoli 18. galee, e quattro galeotte del Re Alfanio, le quali portavano tre suoi degnissimi Oratori, Ramondo Periglia, Giovanni Moncada, e Beninardo Santiglia, li quali con la Regina secero si capitoli della filiazione de Alfanso, e della successione del Regno di Napoli per pubblici istromenti, e tollero in loro potere in nome d'Alfanso per pubblici istromenti, e tollero in loro potere in nome d'Alfanso si Castal Nativo, e la Castal Castal Castal Nativo, e la Castal Castal

.

Al-

مينز .

Alfonso in questo mezzo avendo stretto Bonifacio, che stave a patti di alcun di di soccorso, intorno all'ultimo di del termine, ch'era il primo di Gennajo, i Genovesi con sette sue grofsissime navi a di 28. di Dicembre ajutati da un grandissimo vento, ruppero per forza di urto le catene, e ripari, e ponti, con li quali aveva Alfonso legato, e rinchiuso il porto della terra, e in quello entrando, soccorsoro Bonisacio, essendo Capitano dell'armata Giovanni Fregolo, figliuolo di Tommalo Fregoso, allora Doge di Genova. Per la qual cosa lasciando per allora Alfonso l'impresa con tutta l'armata se ne venne a Napoli al principio di Novembre, ricevuto onoratissimamente a Castel dell' Uovo, ove smontato sopra un gran ponte, che sporgeva in mare, fatto per questo sopra alcune galee vecchie alcune tavole, o per esser mal composte, o per il peso della moltitudine si ruppero sotto i piedi d'Alsonso; in modo che eadde nella sentina di una di quelle galee, e qualche poco se bagnò. La qual cola da chi a prelagio, e da chi a rilo, e a piacere, siccome accade, la prese; tuttavia entrato in Napoli, prima al tempio, dopo alla visitazione della Regina con molta grazia, e onorevol pompa si condusse.

Sforza intela la venuta di Alfonso, deliberò sar vedere il Re Luigi, e le sue bandiere a' Napolitani, e al Re Alsonso. Onde partito lui dal Casale delle Fragole, e Luigi d'Aversa, e messo insieme tutto l'esercito da piede, e da cavallo, si condusse alla marina per gli ortali, e terreni paludosi di Napoli fino al ponte della Maddalena, lungi dal mare a un trar d' arco, e dalle mure della terra da un miglio. Poi mando innanzi li corridori verlo le mura. La campana dolla Torre fece segno; onde i Napolitani, e' Catalani usciti suora ordinatamente co' lor capi Giacomo Coldora, Orlino degli Orlini, e Bernardino dalla Garda incontrarono i corridori; Sforza fi fece innanzi con le squadre, e cominciossi il fatto d'armi. Alsonso montato sopra una galea con sei altre bene armate era venuto a vedera la battaglia; facendo nondimeno, che l'artiglierie delle galce agli Sfotzeschi tiravano, essendo stretto il satto d'armi, e spesso ributtandosi l'un l'altro; lo Squercia da Monopoli, uomo d'armi di Sforza, robustissimo della persona, e in quel

\* Que

po tenuto nobilifiimo foldato in Italia, faceva gran pruove con ammirazione d'ogni uomo, pure scavalcato dalla moltitudine, e preso: Alsonso le lo sece portare in uno schisto alla sua galea, e secegli onore; e tenendolo appresso di se, volle, che li moltrasse Sforza. Squarcia glie lo mostrò, e il Re sece comandare alle galee, che non li dirassero; Squareia sece intendere a Sforza quello che aveva fatto il Re, e Sforza se comandare a tutto il sampo, e alla fanteria, ch'era al lido che non tiraffes ro alla Galea d'Alfonso. Il fatto d'armi durò aspro tre ore-; e già veniva la sera, e in fine Sforza fariosamente spinse gl. inimici fin dentro la terra, e sece porse la bestidiera del Re Luigi sopra ad una sbarra innanzi alla porta, facendola stare da un quarto d'ora al cospetto d'Alsonso; il qual disse allo Squarcia, mai non aver veduto il più valent' nomo di Sforza, e perdonangli ogni sua ingiuria. In fine finito il fatto d'armi con onore del Re Luigi, si levò Sforza con l'efercito, ed ando quelle notte ad alloggiare nelle ville di Nola. Altro non fi icce per quell'anno. Andarono alle flanze, il Re Luigi ad Averia: Siorza ne borghi di fuera, mandando parte de fuoi alla Cerra.

L'anno seguente 1421, la Regina, ed Alfonso condustero si loro sipendio Braccio, ed altre alla condotta fatta della Regina sola, lo secero Gran Contestabile dell'uno, e l'altro Abruszo, che così s'intitolava, e li donarono Capua con le sue sortenze. Braccio avuto prima in mano de' suoi mandati, Capua, e le rocche, andò nel mese di Giugno nel Reame, ed andò a Napoli, e per la prime imprela del mele d'Agolto mile a lacco Caltell' a Mare tento Nocera, ma non l'ebbe : Pot yenne ad alloggiere, alla pelude di Napoli, ed alla cutinta d'Ottobre andò a S. Germano, e bruciò Mignano con alcuss altre Castelle. Poi tornò a Napoli, ed insieme con Alsonso alsediò la Casta con 12 mila persone, la quale non potendo altrimenti aver per forza, sopravenendo l'inverno, li Sforzeschi, ch'erano dentre furono contenti di perere accordati per concepdel Re Alfonso. Per la qual cosa si levarono il Re, e Besccio, lasciando le bandiere, e tornarone a Napoli, poi il di leguente le mandarono a torre.

COSTO.

Ovesto dire, che la Reina, ed Alfonso secero Braccio Grancontestabile dell' uno, e l' altro Abruzzo mi par delle folite parlate in aria del Collenuccio. Ma il Vescovo Gianantonio Campano, che scrisse in un particolar volume la vita. e gesta del detto Braccio dice, ch' ci su dalla Reina creato Conte di Foggia, e Principe di Capua, dichiarandolo perpetuo Generale di tutte le sue genti, che è quel grado, che in Napoli si chiama Grancontestabile. E soggiunge, che lo sece anco Governatore di tutto il Regno, le quali cose surono il di seguente in un solenne convito ratificate dal Re, che diede a Braccio il bastone del Generalato,

COLLE-

Essendo andato in quel mezzo il Re Luigi a Roma per pro-NUCCIO : curare qualche nuovo ajuto, il Papa mandò Tartaglia da Lavello suo condottiere con 800, eavalli, accioche si unisse con Sforza al favore dell'impresa del Re Luigi. Ma sopraggiunto l'inverno, Sforza andò alle stanze a Benevento, Tartaglia ad Aversa, Braccio a Capua, il Re Luigi se ne stette a Roma,

> Il seguente anno 1422. mancando a Ssorza danari, e non mandando il Papa, e Luigi altro ajuto, e Tartaglia da Lavelo lo intendendosi occultamente con Braccio contra il Papa, le cose di Sforza cominciarono ad essere molto inferiori. Onde per commissione del Papa Sforza piglio Tartaglia in Aversa, e sattoli fare ordinario processo di giustizia, e trovatolo per propria confessione colpevole, li su in pubblico tagliata la testa. Per la qual cosa la pace si cominciò a trattare tra la Regina, Alfonio, e Braccio da una parte, e Sforza dall'altra, e con permissione del Papa su conchiusa; e Braccio, e Sforza si parlarono infieme lungamente, e rinovarono l'antica amicizia nelle terre del Duca di Sessa tra la Preda, e Presenzano nel bosco di Saccomanni. Il che fatto Braccio si partì del Reame, campeggiò la Città di Castello, e la prese per se, Poi prese Norsia, la quale i Cittadidi ricomperarono per 16, mila ducati; poi cavalcando dì, e notte affaltò all'improviso il territorio di Lucca, e tutto lo scorse, facendone preda per 60. mila ducati, ed alle sue terre tornò; Sforza se ne andò a Gaeta, ove per le pelte di Napoli la Regina, ed Alfonso si erano ridotti, e con lo

Sinifcalco ad una perfetta amicizia, ed intelligenta ferreta fi finifcalco ad una perfetta amicizia, ed intelligenta ferreta fi finife. Stimali per quello che successe di alla perco della Begina fosse già energia qualche sinistra concesso di alla di però con Storza così da parte si stringesse. Pocero per infiame capitoli tutti, che Storza se intendesse condotto con la Regina, e così Alfonso, ed al pristo di loro a che la sinistale fosse obbligato ad andere, e la conformazione di anticadenia, e da loro partito se ne venno a Sessa, ove la situ doci que si trovava.

L'anno seguente 1422, nel mese di Maggio, Braccio andò in suo nome a campo all'Aquila per acquistarla per le, ed a Napoli il detto mele altre novità pericololissime seguirono. Imperocche alla Regina, ed al Gran Siniscalco per qual cagion si sosse, cominciarono venire a tedio i Catalani , e nascere sospezione, e mipetti dall'uno all'altro, e di Baroni, e Signori Catalani, che molti ne erano in compagnia d'Alfonfo, non potevano fopportale, che andando loro per la terra, tutto il popolo gridava viva la Regina Giovanna, Durazzo Durazzo, e fimili cole, e che li bandimenti pubblici, e le grida si mandasfero tutti sotto il nome della Regina fenza alcuna menzione di Alfonzo; parendo che con poce riputazione vi statisfun de di quella condizione quesi come per un segunts Per la quel cosa ultigato da lore, e da se medesimo commosso Alfonso deliberò prevenire, e sar prima alla Regina quello che forse a giudizioni aguadana a sui le Regina. E perchè disposta di pigliarla, M imen . effendo il Grad Siniscolco nomo accorto de agla , e che ave-va gran calletta alle cose della Regina, sinischo per la prima cola torle del presidio. Onde singendosi ammalato stette tre di che non ando allescorte della Regina in Caputinata La Regina eredendo Alfonio infermo, mando il Gran Siniscalco a visitario in Cakel Nanvo: munto il gran Siniscalco in castello, subito, fu con tatta la famiglia ritenuto, e Alfonzo fenza dilationa monto a cavallo per andare in Capuana, e prendere la la lagina all' improvisa igià denudata del suffidio del Gran Siaiscales y ma ( come per fortune accade ) un de famigli del Sinifcalco, che non fu vedute, o curato alla cattura degli altri, fubite corfe in

Capuana, e tutto il ceso disse alla Regina. Ella subito comandò, che le porte del castello sossera ce che venendo Alsonso in niun modo sosse intromesso. La porta, che và nella terra su incontinente serrata, e andando Sannuto da Capua, che era Capitano del castello, uomo robusto, e di grande animo a serrar l'altra, che va di suora, non su si presto, che trovò Alsonso, il qual per la via di Formello suor delle mura era venuto, e aveva già il suo cavallo messo li piedi dinanzi su il ponte; Sannuto subito prese il cavallo per la briglia, e per sora lo spinse indietro, e sece alzare il ponte. Vedendo il Renon gli essere riuscito il pensiero, deliberò voltarsi alla sorza. Onde senza più partirsi di lì, mandò per le genti d'armi, e per le bombarde, e assediando la Regina cominciò a combatte re Capuana.

La Regina in sì difficili, e pericololi termini trovandoli, mandò subito a Ssorza per ajuto. Ssorza era alloggiato al Convento presso a Mirabello, quando ebbe la lettera, e senza indugio con tutti i fuoi cavalcando dì, e notte, non mai posò, che fu a Napoli. Il Re gli mandò incontro, e richiefelo che venisse a lui. Sforza li rispose non potere per li capitoli, essendo stato prima dalla Regina richiesto, e confortollo a levarsi dall'assedio; ma continuando Alsonso la sua impresa, e Ssorza il suo cammino, giunto il Mercoledì a' 26. di Maggio a Capuana, facendolegli incontro i Catalani, fece un'alpro fatto d'armi con loro, che durò da 6. ore, nè potendo spuntarli da quel cantone, che si chiama Casa nuova appresso il Formello; mandò alcune squadre dietro a Casa nuova, non allentando punto la battaglia dinanzi, e fece rompere certi muri degli ortali di quella casa, e dare alle spalle a' Catalani; li quali vedendosi in mezzo, lasciato il satto d'armi, si misero in suga verso la porta della terra, e seguitandoli li Sforzeschi, li presero tutti a man salva, e tra loro 26. Baroni, e gentiluomini, e 600. cavalli grofii, e li cacciarono per la terra infino al Castel Nuovo, predando le robbe, e case de' Catalani per molti migliaja di ducati. Il Re con fatica si ridusse in Castel Nuovo. Il di seguente mandò Sforza Marco suo nipote con tutti li prigioni a Pontigliano in quel di Nola, e la sera medesima parti il bottino, ed egli andò con la compagnia ad. Averia; e tanto con rò col Castellano, il quale cra Catalano, e aveva inimicizia nella terra, o desiderava furla mettere a saccomanno, che diede la rocca a Sforza; ma non permise, poichè la terra sosse depundata, per il che gli Aversani poi sempre li surone amici.

Tra i prigioni Catalani, dice Giovanni Simenetta, che vi COSTO furono 120, gran Baroni, che per ilperanza di gran cose avevan fornito Alfonso in Italia. Ma della vittoria degli Sforzeschi gran parce della lode, secondo i Cost. su attribuita a Jacopo Accianaccia da : Sorrento valorofo allievo di Sforza, ch' era Signor di Cerchiara, e di Calalnuovo, e Capitano di nomini d'armi, al qua le dono poi la Reina in premio del suo valore tutti questi Juoghi, Arenzo, Arpaja, Cancello, Pepone, e Trontola . Capo degli Aragonesi rotti qui da Sforza su, secondo Bartolomeo Fazio, Bernardo Centiglia.:

Un'altro pacticolare férive il foprallegato. Simonetta da non tacersi. Dice che in Calabria si trovava Francesco figlipolo di Sforza, al quale il padre aveva affegnato quali tutti i più eccellenti Cavalieri del suo esercito, con molta gente, onde egli aveva in breve tutta quella provincia ridotta in fua potestà. Ora avvenne che tutti que'sitoi, faorche Polino Attendolo suo parente, congiurarono di lasciarlo, siccome seceso, e se no pelfarono agli Aragoneli dEbbe Francesco in soccorso del padre Michele Attendolo con quattrocento cavalli, e perchè intele i nec mici esser venuti nel territorio di Gosenza, andò egli ad unirsi: con Lodovico S. Severino, che a nome dell'Angio aveva in governo quelle Città, ed infieme affaitationici li rappero. e ne prefero molti vivi, tra' quali effentovi alcuni di qui che se gli erano ribellati., benchè dal padro li venissi ordine: d'impiccarli, agli con raro esempio di clemenza perdono loro, facendoleli a quel modo benevoli. · 🔷

" Il medefimo scrive il Corio, comeche dell'ardine di Storze al figliuolo di fare impicost quei presi ei don patli.

Alignio pechi di immuzi a quello cala aveva mandata l'ari colle. mata verlo Bonificio per feguir quella imprefa. Il perche il di NUCCIO. leguente quelta battaglia le mando volando dietro: à rivocarla &: Napoli ; la quale agli otto di Giuges, quattorditi di dopo la? Tom.I.

rotta, su nel porto di Napoli. Sforza avvisato in Aversa dalla Regina del ritorno dell'armata, il medesimo di mandò Foschino suo nipote, e il Conte di S. Angelo Ciurlo con 500. cavalli per impedire, che i Catalani non potessero smontare in terra, ma non poterono; anzi in modo furono urtati da' Catalani, che il Re Alfonso in quel di ricuperò il terzo della terra. Il di seguente q. di Giugno Ssorza andò in persona a Napoli, e tutto quel di in più luoghi della terra sece fatto d'armi, e in fine su spinto suora, e Alsonso ricuperò la terra tutta, e diede per due di, e per due notti a saccomanno le case, e botteghe della Rua bottina, che è una via di Napoli, e fu bruciata quella parte della terra. che è verso la marina. Ssorza si ridusse appresso. Capuana ad alloggiare, ove stette quattro dì, che mai gl'inimici uscirono della terra, poi fece caricare tutta la robba della Regina, e leiconduste fuori di Capuana, menolla a Nola, dietro alla quale più di 5000. Napolitani maschi, e semmine d'ogni sorta, che l'amavano, andarono piangendo. Dopo alcuni di, Siorza l'accompagnò ad Averta, avendo prima lasciato alla guardia di Capuana, Santo Parente da Cotignola con 400. fanti, e un Contestabile chiamato Graziano da Faenza, e mando Marco, e Foschino con li Catalani prigioni a Benevento.

Lasciata poi la Regina in Aversa, Ssorza tornò a campo s Napoli per soccorso di Capuana, e intendendo, che dentro eratradimento, operò, che salve le persone, e le robbe Santo rese il castello ad Alfonso, e Graziano autore del tradimento sece ad un arbore impiceare: e allora ebbe Alfonso pieno dominio di Napoli. Si trattò poi il contraccambio de'prigioni, e Sforza. per compiacer la Regina diede 12. baroni Catalani, i quali di taglia avrebbono pagato 80. mila ducati, in cambio per la persona del Gran Siniscalco, il qual venne a ritroyar la Regina ad Aversa. Gli altri prigioni rimasero a Benevento; donde poi per opera d'un Botillo da Orvieto Castellano dopo la morte di Sforza suggirono. La Regina per ristoro de prigioni, che Sforza diede per la redenzione del suo Gran Siniscalco, gli donò Trani, e Barletta, facendosi solenni privilegi; benchè per la morte del Sforza, che fu prossima, non ne potesse pigliare la possessione.

Finite queste pratiche, operò Ssorza, che la Regina si contentasse, che il Re Luigi tornasse nel Regno, che ancora era a Roma, e così fu fatto, e tomò ad Aversa; ove ricevuto con gran letizia, e festa della Regina con maturo consiglio de' giaristi, la Regina solonnemente privò il Re Alfonso per titolo d'ingratitudine della filiazione, e successione del Regno, e per adottivo figliuolo si tolse il Re Luigi, con le condizioni di Alsoalo: significando per lettere a tutti potentati tutto l'ordine della cagione delle adozioni, e privazioni predette. Intendebde queste cose il Re Alsonio, mando per Braccio, ch'era a campo all'Aquila, il quale per non lasciar l'impresa, che li peresa vinta, trovò scula allora di non potervi andare. Avendo in questo mezzo Alsonso avato avviso, che D. Errico fratello era stato privato delle sue terre, e posto in prigione da Giovanni Re di Castiglia, deliberò andare in Ispagna per sare opera di liberarlo, come sece. Il perchè lasciando Napoli alla guasdia, e governo all' Infante D. Piero suo fratello, e con lai messer Giacomo Caldora, Orsino degli Orsini, e Bernardia no della Garda, nel detto anno 1462. con l'armata fest vela alla volta di Spagna, ed in questo andare passando innanzi a Marliglia per vendicarli del Re Liuigi, all'improviso l'affalto, e combattuta la vinfe, e per forza prefe, e fatte ridurre salve in un tempio le donne, la mise in preda; della quale però egli altro non vollé, che l'acorpo di S. Lodovico d'Angiò figliuolo di Carlo II. Re di Napoli sopradetto, e Vescovo di Tolosa; dicendo non effere degna cola-lasciare in una terra saccheggiata, e bruciata sì preziose reliquie, le quali pei in Valenza con somma venerazione face in ampliffimo lutogo collocare. Nè volle, ancor che molti il sonfigliaffero, che di gioje, e denari, che molte avevano con se le Donne portate nel tempie, alcusa tolta nei fosse; ma infieme con le loro persone comando sotto gravissime pene, che non follero violate.

Partito il Re Alfonso d'Italia, altro per quella flate numb fece. Al fine d'Ottobre poi Braccio fatte elcune bassie intertte all'Aquile, e lassistala in affedio, se ne andè a Civinh di Oliseti con intenzione di pussare più oltre. La Regina hi-unendo subito all'incontre Sforza, e con lui il Conta di S. Severino,

T t 2

ed il Conte di S. Angelo Ciurlo, ed il prete Pilingero, e Taliano Furlano, con una squadra di Lorenzo da Cotignola con commissione, che per quanto poteva, cacciasse Braccio, e vedesse di soccorrere l'Aquila; Ssorza entrato in Abruzzo, ridusse ad obbedienza della Regina il Vasto che teneva messer Giacomo Caldora soldato del Re Alsonso, e Monderiso, e tutte le terre di là dal Sanguine, e così sino a Natale andò ricuperando dinanzi a Ssorza, e riunendosi all'impresa dell'assedio dell'Aquila, si ridusse poi Ssorza per pochi di alle stanze in Ortona ove li surono numerati 12. mila ducati dal Duca Filippo di Milano per una nuova lega fatta tra lui, Papa Martino, e la Regina per una grande impresa, che si aveva a fare in Toscana, nella quale Ssorza era fatto Capitano di 10. mila cavalli pagati a comune dalli tre collegati.

Celebrate le feste di Natale in Ortona Ssorza a' tre di Genanajo si mosse con le bandiere per seguir l'impresa contra Braccio, nel passare della Pescara alla Foce, volendo ajutare un ragazzo, il quale era in pericolo dell'acqua, il cavallo, sopra il quale era, chiamato Scalzavacca, per altro ottimo corsiero, mancandogli il sondo da' piedi di dietro per la corrente dell'acqua, calò in un subito, e tirollo sotto, e non essendo da alcun soccorso annegò, ne mai più su veduto, avendo

vivuto anni §4.

Francesco suo figliuolo di anni 23. che mentre Ssorza col resto della compagnia passava, faceva fatto d' armi con alcuni cavalli Bracceschi, che erano nel Castel della Pescara, destramente spiccatosi, ripasso subito il fiume, e ridusse in Ortona la compagnia, della qual una buona parte di quelli che non eran Ssorzeschi, si partirono. Andò poi dopo alcun di ad Aversa a visitare la Regina, ed offerirsi a' suoi servizi. La Regina molto volontieri il vide, e li consermò tutti gli stati, e condizioni del padre, in memoria del quale volle che tutti quelli della casa sua si cognominassero Ssorza appresso il lor proprio nome. Il che sempre poi si è osservato. Ordinò che dopo questo andasse a Benevento a mettersi in punto, ove li sarebbe dar denari con intenzione che andasse poi a campo a Napoli, ove Filippo Duca di Milano con il Legato della Regina avea

ancor celi a mandare al medesimo effetto potente ajuto per

Dice il Collenuccio che la Reina Giovanna valle, che tutti COSTO. quelli della casa di Sforza, in memoria di lui, si cognominatsero dal suo nome , e non sa menzione (come doveva) di qual famiglia effo-Sforza si sosse. Certa cosa è, come si vede in molti Autori, ch'egli era degli Attendoli, da Cotignola, in Romagna, famiglia onorata; e della quale oggi in questo Regno, cioè nella Ciest di Capus si vengoso alcune reliquie, come per pubbliche, ed autentiche scritture appo di loro conservate, e da noi vedute appare. Il Giovio negli Elogi parlando di Francesco figliuolo di Sforza al proposito accennato di sopra accortamente diffe. Questo è quel Francesco Sforza Eroe d'ind'incomparabile fortuna, e valore, che rifiutato il nome della famiglia Attendola, sece titels alla sua casa, col nome del padre. Il Corio nella 3. parte delle sue istorie scrive in questo modo. A' dieci del detto (era il Giugno del 1369.) alle 8. ore del Martedi in Cotignuola nacque Sforza padre di quello invittissimo sulgere di Marte Francesco Sforza IV. Duca di Milano, i gran fatti del quale nell'istoria ampliamente dimostreremo. A battelimo fu nominato Jacopo, e poi Muzolo: suo padre su Giovanni Attendolo, uomo nell'esercizio suo stimato in quella terra. La madre si chiamaya Elissa de' Petracini. E'l. Simonettà nel primo capitolo della fua Sforziade entrando a parlar di Sforza dice così. Sforza Attendolo eccellentissimo in militare disciplina, a padre di Francesco Sforza, de' cui egregi satti abbiamo a scrivere. Ma Fra Leandro Alberti nella sua Italia, si rifealda molto ila provare l'ignobilità di Sforza contro a chi ne scrive il contrario. Del soprannome di Sforza il predetto Corio dice le causa, ond egli su messo. Veggasi anche Pio IL nel 3. libre de luci Commentari, e 'l Glovio ne diciannove uomini illustri.

În questo mezzo l'armeta de Genoveli di 12, navi groffe, COLLE. e 22. galge, delle quali quaftro ne aveva armate il Re Lingi, e quattro Brigantini con molti altri legni, della quale era Ammiraglio Guido Torello-Mantovano per il Duca, partita da Genova aveva ricuperata Gasta per la Regina, ed andavali a

Napoli. Francesco Sforza avuto denari, ed ordinato l'esercito insieme con Micheletto partito da Benevento, andò all'essedio di Napoli, in modo che quasi in un giorno, egli per terra, e l'armata del Duca per acqua vi giuntero, e cominciarono a stringerla valorosamente da ogni banda. Ne stettero molto, che Bernardino dalla Garda, il quale era in Napoli con l'infante, non potendo aver denari si partì, e con salvocondotto del Conte Francesco andò a trovar Braccio suo padrone. Giacomo Caldora tenendo pratica col Conte, e dicendo che se gli fossero dati denari del servizio, il quale doveva avere dal Re Alfonso, lascerebbe l'impresa, ebbe parecchi migliara di ducati, i quali gli fece dare il Duca Filippo, e fingendo aver' inteso che l'infante lo volca far pigliare, se n'uscì di Napoli con la compagnia, ed andò alle terre dello stato suo. Per le quali cose il Conte dalla parte di terrad e Guido dalla parte di mare entrarono in Napoli senza lesione alcuna di persona, e per la Regina la tollero nel detto anno 1424, del mele di Gennajo. L'Infante si ridusse in Castel Nuovo, ed Orsino in casa d'un gentiluomo si nascose. Ricuperata Napoli girò l'armata tutto il Reame, e la Puglia, ed alla devozione della Regina, se alcuna cosa restava, ridusse.

COSTO.

Nel particolar di Jacopo Caldora, che lasciò la parte d'Alfonso, è d'avvertire che altrimente procede di quello, che il Collenuccio ne scrive. Nell'assenza d'Alsonso erano le sorze della Giovanna, e di Luigi venute a tanto, che i Napolitani dubitavano, anzi lo tenevan per fermo, che dopo aver patito un lungo assedio con ogni sorta d'incomodità, avrebbono però potuto riparare all'ultima ruina sovrastante all'afflitta patria; onde in fra di loro si facevano spesso delle adunanze, e parlamenti sopra di ciò. Le quali cose, che con nome più odioso vengon chiamate in Napoli conventicole, fortemente dispiacendo a D. Pietro venne talvolta in tenta ira, che se pensiero d'abbruciar Napoli, e ragionatone in pieno configlio, molti vi consentivano. Ma contradicendovi françamente il Caldora, potè tanto l'autorità di questo grand'uomo, che impedì l'esecuzione di così barbaro, e scelerato proponimento. Notabili suron le parole, che allora egli ebbe a dire, cioè che non si essendo egli

egli, ne alcun de' suoi trovato mai a sare una così bella, e nobil Città, non voleva ne anco trovarsi a dissarla. Per la qual cosa D. Pietre lo prese in sospetto, e in odio; tanto è dispiacevole a' Principi il contraporsi alle lor volentà; use ad esser secondate da' vilissimi adulatori, e così venne a dar occasione al Caldora d'accostarsi alla parte avversa. Di che leggi il Cost., e l' Ammirato nella vita di Giovanna II. Nel libro altresì del Montel. è scritto il medesimo: anzi dice, che un cereto Cola Gentile su quello, che francamente contradisse al punso ro dell' Insante, e con esso il Caldora.

Il Maggio seguente il Conte Francesco, e il Micheletto, e COLLE-Giacomo Caldora di comandamento della Regina si andarono NUCCIO. ad unir col campo di Papa Martino, e della Chiesa, che era in Abruzzo, nel quale era legato Messer Francesco Picciolpasso, Arcivescovo di Milano, ovi erano Luigi Colonna, e Luigi di S. Severino, e tutti insieme andarono a troyar Braccio sotto l'Aquila, col quale crapo Nicolò Piccinino, Nicolò da Pisa, Pier Giovanni Paolo Orfino, Gattamelata, il Conte Brandolino, e molti altri nobili condottieri, e a' z. di Giugno appicciarono il fatto d'armi, il qual durò otto que, e in fine Braccio fu rotto, e spiato in suga della suria, su ferito nella nuca, per la qual ferita lasciò la briglia, onde scadde il cavallo, e su preso, e sopra na targone portato nello alloggiamento del Conte, ove senza mai voler prender cibo, o parlare, o per la natura, e luogo della piaga, overo per sdegno, che sosse, e iracondia, il di seguente morì l'anno 56. di sua vita, e l'Aquila a divozione della Regina rimale. Il corpo di Braccio, poetato a Roma, per comandamento del Pontefice, come di ribalio. e iscomunicato, senza alcuna pompa di esequie suor della porta di S. Lorenzo in luogo non facto fu fepolto: il qual poè malt'anni Nicolo Fortebraccio, figliuolo della Stella forella di Braccio, avendo al tempo di Eugenio IV. occupato Roma, a Perugia lo fece partare: dre con anarevali funerali dal populo Perugino palle più eminento perte del loro tempio su callotate.

"Giacopa Coldora ebbe nella sudetta impresa il titale di Gonerale dalla Rpina, onde s'acquistò, grandissima riputazione per aver viata e rotto un tanto Capitano, quel'ora Breccio, il

COSTO

qual

qual per sus propria colpa e superbia, non avendo voluto ascoletare il savio parer de suoi, patì quella sciagura: il che vien consessato dal Vescovo Campano scrittor delle sue gesta, e lo dice anco il Costanzo.

COLLE-NUCCIO.

La Regina Giovanna dopo quella vittoria reintegrata nel Regno, fuorchè in alcune poche terre, e con tutta la sua corte, e con il Gran Siniscalco, e col figliuolo adottivo Luigi III. Duca di Angiò ritornò a Napoli, e dichiarando erede Luigi, con molto favore di tutti lo fece Duca di Calabria. E benchè non fosse mai senza qualche molestia, per essere la terra alle volte danneggiata dall'artiglieria di Castel Nuovo, e le marine, e qualche terra del Regno insessate dall'armate, e amici del Re Alfonso, nondimeno assai prosperamente nel Regno si stava, se non che l'anno 1472, avendo sempre il Gran Siniscalco governato il Regno, ed essendo in essetto stato come Re, e avendo celebrate le nozze di suo figliuolo con una figliuola di Giacomo Caldora, ed effendo nel colmo delle sue selicità, un lunedì di notte a' 18. d' Agosto intorno alla mezza notte in-Castel di Capuana, andarono alcuni mandati dalla Regina, e da altri Baroni, che insieme s'intendevano, a battere alla camera sita, e chiamarlo, sollecitandolo a levarsi presto, e andare dalla Regina, le qual diceano per un accidente sopravenutole stare in pericolo di morte. Levatosi presto il Gran Siniscalco per vestirsi, comandò al ragazzo che aprisse la porta della camera. Entrarono dentro gli armati deputati a questo, e subito l'ammazzarono, e nudo con mezza calza sopra una bara suor del Castello senza alcun onore a modo di vilissimo uomo su portato. Miserabile esempio di fortuna, e ammonizione a qualunque in feminil governo, e favore fidandoli, sua speranza riposa, Della sua morte mai poi niuno ricercò, nè si sapendo per allora l' Autore, o cagion d'essa, con sommo silenzio su posta in oblivione.

COSTO. La causa della morte del Gran Siniscalco Caracciolo ne' medesimi Autori si legge esser proceduta dalla sua troppa alterigia, ed insolenza, con che maltrattava, non che dominava la stessa Reina, la quale perciò sidegnatasi, diede facilmente orecchie a chi la soverchia grandezza del Gran Siniscalco invidiando la i-

4

## QUINTO.

stigo contra di lui . Furono gl' istigatori oltre a Covella Ruffa Duchessa di Sessa, e già cugina del Re Carlo padre della Giovanna: Ottino Caracciolo, Marino Boffa, e Piero Palagano di Trani; e gli uccisori, lo stesso Palagano, Francesco Caracciolo, e lo Squadra Tedesco. Di qui adunque imparino coloro a non insuperbirsi, che tirati in alto da' favori di qualche Principe, sono a tutte l'ore in pericolo di cadere in pre-

Giovan' Antonio Orfino in quel mezzo, Principe di Taran- COLLEto, ribelle della Regina con favore, e ajuto del Re Alfonfo. il quale di Sicilia gli somministrava tutt' i sussidi possibili , infeltava la Calabria. Contra lui mando la Regina Luigi in persona, e Capitano Giacomo Caldora, i quali tutto lo stato li tollero; ma il Re Luigi per li continui dilagi, fatiche, e caldi grandi; oppresso di febbre, si fece portare a Cosenza; ove poco dopo vinto dal male fenza lafciare alcun figliuolo, o erede nell' anno 1434, fini la sua vita, con universal mestizia di tutto il Regno, per effere stato Principe molto elemente.

e benigno, e dal quale ogni buon governo si sperava.

\* Con troppa fecchezza, benchè a lui folita, entra il Colle. COSTO. nuccio a parlar del Principe di Taranto, chiamandolo, senza dirne la caufa, ribelle della Reina. Dice nel libro del Duca di Monteleone, che la Reina comandò al Principe, che come suo Capitan generale andasse con l'esercito alla distruzione de Sanseverinelchi luoi nimici. Il che eleguendoli dal Principe, gli fu dalla medefima comandato, che delifteffe, e egli ubbidi e in quelto, e nel rimanente fu sempre fedelissimo alla Reina. Con tuttociò ella ad iftigazione di alcuni maligni, e invidioli della grandezza del Principe, gli oppole alcune leggierissime calunnie: e di fatto gli mandò contro il Caldora fuo mortal nimico, infieme col Duca Luigi, che lo travagliarono del modo. ch'è nel testo. Anzi morto Luigi, il Principe ricuperò quasi tutto il perduto fenza veruna difficoltà, di che nel detto libro è scritto appunto così . " E in meno di un mese tutte le terre perdute a braccia aperte le ricovero, perchè era Signore giu-, sto e benigno, e esaltava li suoi vassalli, onorando ognuno fecondo il merito, onde era estremamente amato: impa-Tom.I. n rino

" rino dunque li Signori a governare di tal modo, che siano " fimili a lui.

La Regina non ben passato l'anno della morte di Luigi. NUCCIO. avendo sempre avuto qualche molestia nel Regno, dapoi ch' entrò in Napoli, dagli amici degli Aragonesi, e per la vicinità di Sicilia, ove con l'armata stava Alfonso tentando, e istigando continuamente l'istabilità de' Regnicoli a richiamarlo, ancor ella infermandoli nell'anno 1435, partì di questa vita, avendo regnato 20. anni, e lasciato per testamento secondo alcuni autori, crede Renato allora titolato Duca di Lorena, e di Barrois, carnale fratello di Luigi III. predetto; e così in lei la linea, e successione di Carlo d'Angiò primo Re, e la casata di Durazzo, che la medesima stirpe era; siccome l'altre umane cose, ebbe il suo fine, secondo su di lei, come abbiamo detto, pronosticato.

COSTO.

\* La Reina Giovanna II. morì a'a. di Febbrajo del 1435. e su sepolta nell'Annunciata di Napoli, secondo gli autori predetti. E notisi la parola, istabilità de' Regnicoli, di che none dirò per adesso altro, avendosi detto assai, oltre a quello, che

diremo appresso.

Fama lasciò di se istabile, e impudica, dicendosi di lei, che NUCCIO nella istabilità sola, su stabile, e che sempre era stata innamorata, avendo in più modi, e con molti la sua lascivia macchiata; ma sopra tutto con Pandolfello Alopo, e Urbano Auriglia, e M. Giovanni Caracciolo Gran Siniscalco, tutti tre gentiluomini, e molto destri, virtuosi, e costumati; ma sopra ogni cola di persona, e effigie bellissima. Il Caracciolo in principio di sua puerizia, benchè gentiluomo sosse, per non avere nè robba, nè stato su notaro, figliuolo di uno chiamato Poeta Caracciolo; e essendo di due sorti de Caraccioli patrizi Napolitani, costui su de' Caraccioli cognominati Squicci. Ghi altri de'quali era M. Ottino, commemorato di sopra, si cognominavano Rossi. La prima occasione, che ebbe la Regina di fargl'intendere, che lo amava, fu, che essendo egli sommamente pauroso de' Sorci, un di giocando a scacchi nell' anticamera della Regina, ella propria fece buttare un Sorcio addosso a Caracciolo, il qual per paura correndo, e urtando questo, e quel-

## Q U I N T O. .

lo, fuggi nell'ulche della camena, cy em la Regina, e addofio le venne à cadere, e in cotal mode, ella il suo amor gli scapers, neglette traiss absorbante atto, che Grandinalità della signatura della signat



#### DEL COMPENDIO

# DELL'ISTORIA. DEL REGNO

# DI NAPOLI,

DI M. PANDOLFO COLLENUCCIO

DA PESARO.

LIBRO SESTO.

Colle Annotazioni, e Supplimenti di Tommase Costo.

In questo Sesto libro, si contiene prima quale sosse lo stato del Reama di Napoli dopo la morte della Regina Giovanna, e come il Re Alsonso d'Aragona ripassò alla conquista del Regno, e la battaglia navale sea il Re Alsonso, e Genovesi, e perdita d'esso Re; saguendo la liberazione di quello per il Duca si Milano, i satti della Regina Isabella, la passata di Renato d'Angiò, e come il Re Alsonso prese Napoli; seguitando gli altri fatti di esso Re Alsonso, e presa di Milano per Francesco Ssorza; seguitando dopo la morte d'Alsonso i satti di Ferrante suo sigliuolo Re di Napoli.

COLLE.



Orta la Regina Giovanna in quel di proprio i Napolitani crearono 16. uomini Baroni, e de primi della terra, i quali chiamarono configlieri con arbitrio di comporre le cose del Regno, de quali furono il Conte di Brucciano, il Conte di Nola, il Conte di Caferta, Giovanni Cincinello, Marino Bossa, Ottino Caracciolo; e dieci altri. Eugenio IV.

allora Pontefice Romano, intesa la morte, subito sece intendere a' Napolitani, ch' essendo il Regno di Napoli seudo della Chie-

Chiefa, non intendeva che fosse dato in Signoria ad alcuno se non a quello, ch'egli dichiarasse, e investisse Re, e cenfuario secondo l'antica consuetudine di quel Regno; e per questa cagione lor significava aver eletto Giovanni Vitellesco Vescovo di Recanati, e Patriarca Alessandrino, il quale in brieve manderebbe a comporre le cole del Regno. Li Configlieri in quel mezzo con notaro, e testimoni subbornati avevano fatto un testamento in nome della Regina, e in quello per darli colore avevano fatti molti legati, e tra gli altri fingevano avere lasciati alla comunità di Napoli per ilpendere in suoi usi , e bisogni 70, mila ducati, i quali si avessero a cavare del suo teloro, che fu trovato effere cento cinquanta mila ducati, o più; poi avevano istituito crede Rainiero, detto Renato Duca d'Angiò fratello di Luigi III. già detto. Con pretesto adunque di questo testamento rilposero al Papa, che altro Re non volevano, che Renato, il quale la loro Regina aveva lasciato fuccessore; e però non era necessario, li mandasse quel Legato, il quale effi dicevano ottimamente conoscere.

FU Giovanni Vitellesco, menzionato qui di sopra, allievo del costro.
Tartaglia satto morire in Aversa ( come s' ha nel testo ) ed allora andatofene a Roma, fu da Papa Martino creato Protonotario, da che poi ascele a quegli altri gradi accennati dal Collenuccio, ed al Cardinalato. Vedi gli Elogi del Giovio.

Intela per il Regno l'ammonizione del Papa, e la risposta de' Configlieri, ed il testamento, o vero, o fallo, secondo varie opinioni, della Regina, tutto il Regno in parti fi divile, secondo le varie nature, e passioni di quella nazione. Li Configlieri chiamavano Renato, altri volevano Alfonlo, tra quali principali erano Giovanni Antonio da Marzano Duca di Sessa, Cristofaro Gaetano, Conte di Fondi, e Ruggiero suo Fratello, l'uno Protonotario, e l'altro Gran Camerlengo del Regno, Giovanni Antonio Orfino Principe di Taranto, il quale cacciato da Giacomo Caldora si ritrovava alla guardia di Capua con Minicuccio dall' Aquila per Alfonfo, Francesco Pandone Conte di Loreto, ed Antonio da Pila detto dal ponte

Adera. Tutti questi collegati insieme mandarono ambasciadori in Sicilia a chiamare Alfonfo alla possessione del Regno. Giacomo Caldora contra il Principe di Taranto perfeverando la impresa a distario con Micheletto, ed Antonio suo figliacolo di commissione de Configlieri l'assediavano in Capua. Li popoli d' Abruzzo stretti , e confederati insieme non si accostando in parte alcuna, dichiararono loro intenzione effere di alpettare, e torre quel Signore, the il Pontefice, e i migliori del Regno lor darebbono. Li Configlieri fatta solenne legazione subito mandarono a Marfiglia per Renato nell'anno 1431, in quell'aspra guerra, che tra Carlo VII. Re di Francia, ed Errico Re d'Inghilterra al tempo della Polzella fu fatta, effendo alle mani un fatto d' armi appresso Batro in Piccardia col Conte di Valdimonte, e Marifcalco di Borgogna nimici del Re di Francia, fu preso e dato in mano a Filippo Duca di Borgogna. Per la qual cola effendo ancora in prigionia non potè effere primo a venire nel Regno. Il perchè gli ambalciadori per la pratica della liberazione di Renato alcuni meli a Marfiglia, riftettero,

Ma Alfonfo, che aveva già mandato l'anno innanzi di Sicilia in Calabria al fuffidio del Principe di Taranto Janne Conte di Vintimiglia, con 400, cavalli, ed al medefimo effetto aveva condotto Minicuccio dall' Aquila; caffo dal configlio di Napoli con 700. cavalli, ed Ardizzon di Carrara con 600. fentendo la morte della Regina, e la legazione de Baroni collegati, che lo chiamavano al Regno, avendo l'armata pronta, fubito si mise alla vela l'anno 1436, ed in pochi di su ad Ischia, e Procida, Isole a Napoli vicine, e da quelle smontato in terra a i lidi di Selfa, fa dal Duca onoratamente ricevuto, e cominciò a condur gente d'armi, e de primi, che avelle, la Orlino degli Orfini, ed il Conte Dolce dall'Anguillara, i quali dal Patriarca con la lor gente d'armi erano partiti. Con quelli, e con Antonio Colonna Principe di Salerno, e Luigi suo fratello ambedue già nepoti di Papa Martino, e con li due Conti di Fondi già detti, e Francesco Orsino Conte di Converlano, e il Conte Campobaffo, e li Signori della Leoneffa, pole il Campo a Gaeta per terra, facendo Capitani dell'affedio il Conte di

Conversano, e quello di Fondi con 5000, uomini a piedi, e a cavalli, ed egli con l'armata per mare l'affedio stringeva.

L'occasione che mosse il Re Alfonso a venirlene più presto, che non avrebbe fatto verso Napoli, su la presa di Capua fatta a suo nome dal Marzano Duca di Sessa, il quale ( siccome ferive il Fazio ) per via del Castellano, ch'era suo vassallo dimandato Giovanni Caramanico, fe ne impadroni una notte fenza metter mano ad armi. E così per Rinaldo d'Aquino avvifatone Alfonso con farli sapere, che non si sarebbe potuta mantener l'acquistata Città senza lui . Alfonso stimandola di gran momento se ne venne con sette galee ad Ischia, e poi a Selfa. Quivi abboccatofi e col Marzano, e con altri Baroni, conclule con effo loro di mandar a chiamare Giannantonio Orfino Principe di Taranto, della cui gran potenza faceva Alfonio gran caso per l'acquisto del Regno, e vi mando Carrafello Carrafa suo fidatissimo, per l'andata del quale venne subito il Principe a trovare Alfonlo a Gaeta, e si accordò seco. E anche d'avvertire, che il Collenuccio, mette la battaglia fucceduta tra Alfonio, e i Genoveli nel 1436. e il Fazello, e il Costanzo dicono , ch'ella fu nel 1435.

Erano in Gaeta 3001 fanti Genoveli, i quali a favore di COLLE-Renato, Filippo Duca di Milano avea mandati con una nave, e una galeazza fotto Francesco Spinola, e con Otolin zoppo fuo ambalciadore, e vi erano molti altri Genoveli, che con groffe mercanzie, e di buon prezzo, che portavano a Genova, s'eran quivi ridotti, alpettando il mar ficuro da venti, e dall'armate, che intorno andavano. Il perchè quelli del campo d'Alfonio, per la speranza della preda, ogni cosa sopportare crano disposti per vincerla. I Genovefi, e Gaetani in quelto pericolo affediati ricorlero per ajuto a Genova, e a Filippo, il quale ajuto deliberato, li Genoveli si per amore de compatrioti fuoi, si per l'odio lor naturale di Catalani subito secero un'armata di 12. navi groffe, e una galeazza, tre galee, e una fulta da vedetta, e da Ipia. Li nomi delle navi erano questi; la Spinola, la quale portava il Capitano , la Mellina , la Calva , l'Italiana , la Carlina, la Doria, la Giultiniana, la Demara, la Negra, la Rambalda, la Felamonica, la Perdefina. Capitano dell'armata

era M. Bissio Affereto, espertissimo uomo di cose maritime ma Notaro di palazzo, che per avere avuto poco innanzi il Capitanato d'una galea, e con quella aver preso un'altra galea, e con essa Petruccio Verro samosissimo Corlale, s'avea acquistato nome di valoroso. Era allora in Genova M. Quilino de' Franchi medico, e d'Astrologia molto perito, il qual domandato dell'esto, e sine di quell'armata, rispose in Meritto secondo l'arte dell'astrologia, che sarebbe vincitrice, e che il Capitano dell'armata nimica sarebbe satto prigione.

COSTO.

Poichè il Collenuccio ha nominato le navi dell'armata Genevese, e vi si conosce in alcune d'esse notabile scorrezione, i nomi quì de'Capitani di dette navi, come si leggono negli annali di Genova, ed eran questi. Eliano Spinola, Jacopo Giustiniano, Ciprian di Mare, Galeotto Lomellino, Jacopo Calvo, Carlo Interiano, Luca Interiano, Giovantomaso di Negro, Andreivolo Doria, Girolamo Falamonica, Jacopo Raibaldo, e Giovanni Pernice.

I Capitani delle gales furono, Ottobuono Impériale, Lodovico da Camogli, e Stefanello Gaetano. Quel medico altrologo, che prediffe lor la vittoria si chiamava Quilico de' Franchi Sacco.

Alfonso, intese l'armeta nimica effer uscita di Genova, per rendoli, che la presenza sua dovesse, come era ragionevole, prestare ardire, e savore alla vittoria, e per tor via la contenzione, la quale era già nata, tra il Re Giovanni, e D. Enrico suoi fratelli, che aspiravano al Capitanato dell'armata, deliberò in persona andarvi. Avea in sua armata 19. navi groffe 11. galee, ed una fusta. Delle nauit cinque ne lasciò in porto di Gaeta all'affedio con li ponti in terra, accioche l'efercito terrestre, e navale potessero l'uno dell'altro a'bisogni valersi. Le altre 14. insieme con le galec, e con la fusta deliberò opponere all'armata nimica. Aveva seco Alfonso gran moltitudine d'uomini Spagnuoli, Catalani, Majorichini, Siciliani, ed Italiani e tra esti molti uomini nobili, chi per soldo, chi per necessità, chi per grazia, chi per speranza di premio al suo favore venuti, oltre allo esercito di terra. Di tutti questi desse 6000. uomini, quali più atti al bisogno gli parvero, ed oltre agli



gli ordinari? che vi erano, sopra l'armata con che voleva combattere, fece montare. Alla cura dell'esercito terrestre, lasciò li due Conti già detti, e Luigi Colonna: nell'armata fece entrare il Principe di Taranto, Minicuccio dell' Aquila, e'1 Duca di Sessa, Josia d'Acquaviva, Antonio figliuolo di Ruggiero, e'l Conte di Fondi, e più che 100. Baroni, e 200. uomini d'armi con molti altri uomini di conto. Con questoapparato adunque montò il Re in nave, e con lui montarono tre suoi fratelli : cioè Giovanni, Re di Navarra, D. Errico Maestro di S. Giacomo, e D. Piero Infante con li loro Baroni. che vergogna riputavano a lasciar'andare senza esti li loro signori. Li nomi delle navi d'Alfonso, che a nostra notizia son pervenuti, erano questi. La Magnana, la quale maggior dell'altre la sua persona portava, la Figaretta, nella quale era il Re di Navarra, la Infangasotta del Maestro di S. Giacomo, la Incantona dell' Infante D. Piero, la Imboschetta, sa qual portava un Luogotenente del Re, la Ingarona, la Incoriglia, la Incaralta, la Bottifona con gli altri suoi Baroni,

Il primo di d'Agosto l'armata Catalana nel modo detto levata di Gaeta andò verso l'Isola di Ponza, ponendosi dalla pare te del Ponente dell'Isola, da un miglio lontana, da essa; e'l di seguente in su l'aurora l'armata Genovelé comparve di verso Ponente, e l'una, e l'altra insieme si scoprirono. La Catalana si tirò in alto verso Mezzo de con intenzione di mettersi sotto vento, la Genovese; ed essendole sopra, avendola tra il vento e'l lido di Campagna, e a sua posta col lever del sole e col venta in poppa assaltarla. La Genovese non si mosse di luogo; ma armandoli per la battaglia solo con o navi incontro alla Catalana per il diritto lentamente se ne veniva, avendone lasciato tre indietro, che quasi per retroguardia pigliassero dell'alte, ed a luogo, e tempo alla battagia calassero. La notte seguente pian piano l'una all'altra a 5. miglia s'accostàrono. La mattina seguente a' a. d' Agosto, le gelee d' Alfonso circondarono le navi nimiche, mirando, e spiando l'ordine, il numero, e l'apparato Genovele. I quali stettero immobili, e quiezi, più presto simulando non aver animo di combattere, che altrimenti. Partite le galee Biaso capitano Genovese posto in un schisso Tom.L.

trombetta, lo mandò ad Alfonso a sargli intendere, che esti venivano per cavare di Gaeta i loro cittadini Genovesi con le loro mercanzie, e niuna intenzione avevano di combattere, se non quando l'andare a Gaeta lor sosse impedita. Alsonso tenne quel di, ed il di seguente il trombetta, consultando la risposta. Il quinto di del mele poi lo rimandò, e con lui Francesco Pandone Napolitano, il quale per parte del Re denuncio la guerra, sacendo loro intendere, che in Gaeta non erano per entrare, se per sorza d'armi non si guadagnavano la via, questo detto

nel suo schiffo per ritorno discese.

Appena era smontato nello schiffo il Cavalier Napolitano, che i Genoveli viddero l'armata regale far vela, e furiosamente adosso venirsi, onde appena avendo avuto tanto spazio, che ancor'essi levassero le vele, se gli secero innanzi, e cominciossi la battaglia prima con l'artiglierie, e saettume, vicino all'ora di terza. Il primo fcontro poi, fu la Magnana del Re con la Spinola di Biaso. Il Re di Navarra urto Lomellina, e D. Errico infante la Calva, poi tutte l'altre riscontrate insieme si incatenarono, ed alcuna delle Genovesi su, che due delle Catalane ebbe d'intorno. L'infante D. Piero, che era Capitano delle galee, parte si opponeva alle galee Genovesi, essendo sopra la Incantona, e parte circondando la battaglia, andava porgendo ajuto a quelle de' suoi, che più bisogno ne avevano. Esfendo in questo modo la battaplia stretta, e quasi come in groppo ambedue armate ridotte, le tre navi de' Genovesi del retroguardo: le quali simulando la suga, verso Mezzo di in pelago s'erano ritirate, fecero yela, e con vento fresco trovandosi di sopra, con grandissimo empito vennero a dare nel satto d'armi, ed in modo urtarono la Magnana da man sinistra, ch'ella diede dell'ancada non destra, e gravata da quel lato dal peso di 600, uomini armati, che tutti diedero alla banda, cominciò a pigliare acqua, e quasi pareva, che dovesse sommergere. Era ben fornita di balestrieri, (in che molto vagliono i Genovesi ) la Spinola, e tanti verettoni tirava nella Magnana, la quale per essere inchinata verso lei tutte le botte senza poterle schivare ricevea; non per questo voleva il Re consentire a' suoi, che lo confortavano a rendersi; solamente smontò della poppa, ov era continuamente, ed entrò sotto il primo coperto appresso il timone; anzi saltando alcuni Genovesi nella sua nave or l'uno, or l'altro, come in cosa vinta, egli occultamente li faceva pigliare, e ligare sotto coperta; del che accorgendosi i Genovesi costrinsero per sorza, e con minacce, quelli della gabbia del Re a tagliare le corde dell'antenna, la quale con grand'empito, e surore precipitata a basso sece grande spavento; ma più un grossissimo verettone cacciato da una balestra da banco; il quale avendo penetrato ogni ostacolo dinanzi alli suoi piedi si siccò, che troppo orribil cosa parve ad Alsonso. Il perchè vinto dalla importunità de'suoi, non vi essenote altro rimedio, su contento prima darsi a discrezione de'Genovesi, che vilmente esserbassio, o annegarsi, e con lui tanti Baroni, e sì nobili

uomini, che con se aveva condotti.

E benche Giovanni da Isara Capitano di galea, che mai si scostava dalla persona del Re sempre intento a ogni bisogno, lo confortaffe a fmontare nella fua galea, e campare, nondimeno non volle, parendoli, che partendo lui non dovessero li suoi più speranza alcuna avere di salute; onde che stando fermo stimava; siccome poi per effetto si vide, che l'autorità sua, ancorche prigion fosse, a tutt'i suoi avesse a giovare. Per la qual cofa tre, o quattro volte ad alta voce gridando li suoi, prima che lo strepito, e grido grande della battaglia foffero uditi, fi diede agl'inimici per uno degli occhi della nave Spinola; e chi scrive per un ponte messo dall'una, e l'altra nave, fu dentro ricevuto, e tutti quelli, che con lui erano fatti prigioni, e furono molti : e specialmente Messer Biaso, the per onore contendeva, the'l Re a loro si rendesse, volendo ciascuno quella gloria; ma il Re volle prima delle facoltà, e nobilità, è condizione di tutti quelli, che lo richiedevano, intendere; poi intelo, che Giacomo Giustiniano era quello, che teneva l'Isola di Scio, a lui si rende. L'altre navi, che la sorte del Re non sapevano, e aspramente combattevano, e in fine rofte l'antenne della Figaretta, e'l Re di Navarra ancora, chiamando pace, si rese. Prese le due navi, e li due Re, cominciarono i Catalani ad effere inferiori, e finalmente furono rotti, e a Genoveli fi diedero appresso la sera; essendo Xx

durata dieci ore la băttaglia, nè cosa alcuna tanto valse a questa vittoria, quanto la improvisa furia delle tre navi, e pallotte di calcina viva; la quale in gran copia spargevano le navi Genovesi, che gli occhi, e la vista massimamente alle genti d'armi Italiane non usate a battaglie navali toglievano. Di tanto numero di navi di Alsonso, una sola, per sorza di vento levatasi del satto d'armi campò, e d'uomini notabili sol due si salvarono D. Piero insante che calatosi per una corda in una galea espedita si partì, e Antonio Colonna, che similmente in

una galea nel campo terrestre a Gaeta suggi.

Finita la battaglia con tanta gloria de Genovest ciascuno presentò li suoi prigioni al Capitano; Messer Giacomo Giustiniano, il Re Alfonio, Messer Galeotto Lomellino, il Re di Navarra, Messer Cipriano da Mare, D. Errico maestro di S. Giacomo. Cento uomini illustri, e più furon presi, tra' quali li primi furono: Gio: Antonio Orlino Principe di Taranto, Giovanni Antonio da Marzano Duca di Sessa, Giosia d'Acquaviva, Antonio figliuolo del Conte Ruggiero da Fondi, Nicolò Speciale Vicerè di Sicilia, Diego Conte di Castro in Castiglia. Giovanni Maestro d'Alcantara, e poi Conti, Cavalieri, Dottori, uomini d'armi, e gente d'ogni forte al numero di 4500e più morti dalla parte d'Alfonso, da 600. dalla parte de' Genovesi da 150, benchè alcuni di minor numero da ogni parte scrivano. La robba guadagnata quanta sosse, si lascia in estimazione di quelli, che possono pensare qual doveva esser l'and nato, e le delizie di tanto Re, e di sì nobile esercito. Il Capitano Genovese veduto sì gran numero di marinari, e prigioni dell'armata nimica, dubitando non li succedesse qualche pericolo, essendo i suoi molto minor numero, secene mettere in terra da 5000. e sotto specie di benignità lasciogli andare, tra' quali molti nobili per non esser conosciuti dagli altri per differenza d'abito, o di armi camparono. Non è da tacere in questo luogo la singolar magnanimità di Alfonso veramente regale, che ancorche prigione fosse, in nave, in terra, in ogni luogo, e in Milano, ove su condotto, con quel volto, con quella costanza, con quella Maestà stette, e così comandò, parlò, e su obbedito, come se libero, e vittorioso sosse stato; an-

zi essendo menato ad Ischia, e dal Capitano della galea richiesto, che dovesse comundare agli, Ilouni, che rendessero la terra in mano a' Genovesi a arditamente rispuse di non volerlo fare, essendo in questo proposito, che dello stato suo una pietra non avefiero da avere le nout con la ipada, e con il sangue, se pendo ancora, che niuno suddito de suoi, finche fosse prigione. a simili comandamenti obbedifebbono, ne obbedire doverebbe-no, e in tanta comandame riduste quel Capitano di gales, che Bialo general Capitano con accommodate parole li the richiesta non di sua commissione, ma per impresenta 4 del Capitano della galea effer successa. Per la qual cola dicessas tutti, Alfonso solo in ogni fortuna degnamente meritare, e chi ser Re. Li Capitani del campo terrestre da Gaeta, intesa tanta rotta, subito sema ordine alcuno, dissoluto l'esercito, cial scuno per diverse vie alle sue patrie ritornarogo. Li Gaetani, e quelli dentro di par impeto uscirono fuori, e senz' alcuma resistenza tutto il campo ebbero in preda; nel quale ritrovandoss un' Ambasciadore di Barcellona, che pochi di internai a. veva avuta una lieve indisposizione di sebbre, intela la rotta, e presa del Re, subito morì. Menò Biaso le 12. sue navi, e le 13. di Alfonso a Gaeta a salvamento, e tutte insieme nella porto con ammirazione di ogn uomo alcun di tenne. Poi la prigioni tulti a Milano conducendo a Filippo Duca li preiento.

vinto, e preso Altonio gli oratori del consiglio di Napoli che per Renato erano a Marsiglia, avendolo assai aspettato, ne potendolo antor avere, per non esser liberato della prigione di Borgogna, il Settembre seguente con Isabella, donna di Renato, e con due suoi sigliuoletti fanciulli se ne vennero a Gaeta, e trovata la terra sotte il governo degli uomini mandati da Filippo per nome di Risiato. Isabella benissimo veduta, e o norata mutando quelli di Visippo, tutti i suoi magistrati vi pose, e dovendo andare a Napoli su consigliata da Gaetani, che sotto specie di potersi valere del suo consiglio nelle occoprenze, ne menasse con se Otolino zoppo ducale oratore. In qual cosa benchè sorse facessero a buon sine sospicando di Pippo, nondimeno partori mal' effetto per quello, che poi se guitò della perdita di Gaeta.

COSTO,

\* E da notars, che questi due gran competitori del Regno di Napoli, Alsonso, e Renato, corsero quasi una medesima sortuna, poiche l'uno, e l'altro su prigione d'un Duca Filippo, Alsonso di quel di Milano, e Renato di quel di Borgogna. Ma questi, come nota Paolo Emilio, su molto diverso dalla magnanimità e parere del Milanese, poiche non volle mai lasciar Renato, se prima non gli cedette la valle di Casaletto, come qui appresso dirà nel testo, dove Filippo Visconte lascio liberamente Alsonso, usandogli ogni sorta di cortessa.

NUCCIO.

Andata adunque Isabella a Napoli nell'anno 1436. e come Regina di Napoli regalmente ricevuta, il Duca Filippo mandò, subito intesa la vittoria, Lodovico Corrotto a Genova a farli intendere, che mandassero l'armata in Sicilia, perchè essendo privata del Re, e disarmata facilmente si acquisterebbe. Marco Barbavara mandò a M. Biasio a dirli secretamente, che smontasse a Savona, acciocche di la più sicuramente il Re a Milano si conducesse. A Lodovico su risposto, che senza danari, e senza nuova condotta d'uomini non si poteva mandare armata in Sicilia. M. Biaso obbedì, e su il Re con gli altri prigioni condotto a Milano, e sommamente onorato. Venuti poi a parlamento Alfonfo, e Filippo, il quale con ogni riverenza lo trattava. Alfonfo facilmente con più ragioni il perfuale, che più sicurezza del suo stato era avere in Italia Aragonesi, che Francesi, i quali ancora aveva alle spalle, e intorno a'confini, massimamente sapendo Filippo, che Giovan Galezazo suo padre, niuna altra nazione aveva stimato; ma del nome, e potenza de'Francesi sempre aveva avuto sospetto, e orrore. Per la qual cosa deliberò al tutto favorirlo all'impresa del Regno. onde moltiplicando l'onore con ogni splendore possibile, prima lasciò tornare in Ispagna il Re di Navarra, e il Maestro di S. Giacomo; poi fece che tutti li Baroni, e altri Regnicoli, che vi si trovarono, giurarono fedeltà ad Alfonso, e sece venire a Milano gii ambasciadori Gaetani, i quali erano andati a Genova a ringraziar i Genovesi dell'opera fatta per la loro liberazione, e con molte ragioni li persuale essere loro utile darsi ad Alfonso. Dipoi rilasciò il Principe di Taranto, e il Duca di Sessa, Josia, e Minicuccio, i quali andati nel Reame concitarono an-COTA

cora più movimenti, che prima contra gli Angioini. E poi nel mese di Ottobre seguente fatta prima con lega lui, il Re Alfonso con molta grazia, e doni liberò, e mandollo a Porto Venere; ove trovò sei navi, le quali Filippo avea fatte armare a Genova, che lo conducessero nel Reame. Stette molti di in Porto Venere Alfonio per afpettare D. Piero infante fuo fratello, che con sua armata lo venisse a levare, e ancor per vedere se poteva dare ajuto alcuno a Filippo alla ricuperazione di Genova, che dopo la fua partita, ficcome istabile, e facilmente ad ogni cofa mutabile sdegnata della liberazion sua fatta da Filippo, se gli era ribellata .

Non si lamentino i Napolitani, ed io con esso loro, se il costo, Collenuccio li taccia spesso d' istabili , e che facilmente si mutino di volere, perchè veggio che non ne parla per odio, ch' egli avesse contra di loro, ma si bene come uomo di così sate ta natura, che non sapeva parlar altramente, poiche il medesimo fa di Genova, di cui parlando in quelta istoria per accidente dice, che come istabile, e facilmente ad ogni cosa mutabile si ribellò a Filippo Visconte per liberazione di Alfonso, come se ciò non avessero satto con ogni ragione. Autore e capo di tal ribellione si su Francesco Spinola: veggasi l'orazione,

con la quale commosse il popolo, scritta dal Biondo.

D. Piero avvilato dal Principe di Taranto della relaffazione del Re, e di quello, che aveva a fare, con cinque navi fi era levato di Sicilia, e veniva in riviera di Genova. Delle cinque una carica di grano per violenza di fortuna di mare arrivo nel porto di Gaeta, e D. Piero alla spiaggia si ridusse, i Gaetani cacciati dalla fame, e istigati da alcuni della terra, che con certi fuorulciti s'intendevano, credendo ancora ragionevolmente, che il Re liberato, e tornando maggiore per l'ajuto, e favore del Duca Filippo in poco tempo avesse a ricuperare tutto il Regno, fi diedero a D. Piero, e in questo modo ricuperò tenza averlo sperato Gaeta; poi in Porto Venere si conduste. Alfonso in quel mezzo aveva dato tutto il favore possibile per la ricuperazione di Genova, alla quale Filippo aveva mandato per terra Nicolò Picinino; ma veduto che niente se le potea lare, e che i Fiorentini di gente, di vettovaglie, e di denari a

per-

persuasione de' Veneziani ajutavano i Genovesi, se ne ando a Gaeta, e indi andò a Capua. La quale benchè nel tempo det. la sua prigionia sosse stata alpramente oppugnata dalla Regina Isabella, e Giamo Caldora, nondimeno per opera, e virtù di Janni di Vintimiglia condottiere di Alfonso, che la disendeva, fa salva. Stando a Capua accordò Ramondo Conte di Nola, poi andò a campo a Scaffati, e a Castello a Mare, e per accordo gli ebbe.

COSTO.

\* Questo fatto di Gaeta, e di D. Piero, con la nave del grano quanto sia bene e con verità scritto si può giudicare da quel, che ne scrive Bartolomeo Fazio, che visse in quel tempo. Dic'egli, che D. Pietro si partì di Sicilia con cinque galee, per andare a levare il Re Alfonso, e conducendo una nave carica di frumento per Porto Venere, come fu al diritto d'Ischia su assalito dalla burrasca, la quale separando la nave dalle galee la condusse in meno di trè di a Porto Venere; ove aveva da essere. D. Pietro con le galee scorse verso Gaeta, & allora furono a trovarlo alcuni della fazione Aragonese, che lo introdussero dentro di notte, onde se ne impadronì.Dipoi satto configlio dell'andare a Porto Venere, essendo allora la peste in Gaeta, si risolvè, per consiglio di Antonio Panormita, di mandar altri con le galee a levar Alfonso, e rimaner egli a guardia di Gaeta, acciocchè con la sua presenza la mantenesse a divozione di Alfonso, e così vi mandò Ramondo Piriglione, ed egli si rimase. Or veggasi da questo quante bugie dice di sopra il Collenuccio.

Nel medesimo capitolo, dove sa menzione il Collenuccio che Alfonso accordò Ramondo Conte di Nola, è d'avvertire, che su opera del Principe di Taranto, ch'era cugino del Conte, al quale Alfonso per obbligarselo più, diede per moglie una lua cugina dimandata D. Leonora d'Aragona figliuola del Conte di Urgel con dote del Ducato di Amalfi, siccome poco dipoi gli diede il Principato di Salerno. Il Costanzo, il Fazello, e l'istoria Orsina,

Isabella vedendo sola non poter resistere ad Alfonso, ricorse NUCCIO per ajuto ad Eugenio; il quale le mando Giovanni Vitellesco Patriarca con 3000. fanti . Andò il Patriarca in Abruzzo al

sufficio dell'Aquila ostinatissima Angioina, contro Francesco Pieseinino, e il Riccio da Mantechiaro, e Minicuccio soldati Arasganesi che la guerreggiavano; e avendo in sine cacciato il Piccinino in Cività Reale, e 'l' Riccio, e Minicuccio in Cività di Chieti, passò per li monti di Tagliacozzo nelle terre che tenera il Riccio, e in quelle del Conte d'Oliveto, e alcuna ne bruciò, e pose a sacco. Poi acquistato tutto il suo stato prese Atina, e il passo di Monte-Casino, per il quale si sece la via libera a passare in Puglia. Aquino, e Arpino se si diedero, e tutte le terre dell'Abbazia di S. Germano sottomise, con tanta prosperità, che su in opinione di ciascuno, che se egli avesti continuato avrebbe tutto il Regno ottenuto; ma qual cagion si sosse, levà all'improviso le bandiere, e tornò a Roma, ove stette tutto l'inverno.

L'anno feguente lui principio di Maggio tornò nel Reame il Patriarca, e non avendo potuto per sorza aver Cepperano, seto un ponte sopra il Garigliano, e passando in Campania prese Alife, e Piedemonte; poi apdò alle mole di Capua, tre miglie lontane dalla Città, la quale avrebbe affediata, le non fosse che mandando Isabella 800. cavalli, che a avessero ad-unir con lui; il Ventimiglia affaltandogli-all'improvilo, li ruppe ... ed in fine avendo tentato il Patriarca di far venir fuora gl'inimini per fatto d'armi, non vicendo alguno, li parti; ed andando per la via di Cajazza pastò il Volturno, e sermò il campo alla Cerra, ed egli con 600. cavalli entrò in Napoli con gran pompa dalla Regina Isabella ricevuto. E flato là tre di nun ben concorde d'opinione con lei, venne col campo à Capus, hella quile era Alfonso, e veduto, che niuno usciva della terrassicialis se ad Aversa; ove poco dipoi si unirono con lui le gesta, che gli aveva mandato Giacomo Caldera, ed andò a Monselarchio, il quale saccomanno, e bruciò, e posesi all'assedio del-

In quello mezzo il Principe di Taranto con 1500: cavalli, ed 800. fanti se ne venne nel terreno di Montesucolo; che da Montesuccio distante 12. miglia, e da Benevento 4. ad il Riccio e'l Ventimiglia con la maggior parte delle genti Amgenesi si misero a Tocco 4. miglia lontano da Montesarchio, issimando Tom. I.

Y y aver

aver tolta la via di Benevento, e delle vittuaglie al Patriarca. Avendolo in questo modo tra il Principe, e loro rinserrato; il che vedendo il Patriarca mando uomini, e somieri per vittuaglia in Benevento, e 4. squadre si mise appresso in aguato, ed egli col resto dell' esercito in armi stette sermo nel campo. Usciti di Benevento quelli, che portavano le vittuaglie surono subito assaltati dal Principe, e saccheggiati dalle 4. squadre dell' aguato, subito surono rotti, ed il Principe con si cavalli, suggendo si salvò nel suo campo, e quantunque il Riccio, ed il Ventimiglia lo avesse potuto soccorrere; nondimeno presentandosi il Patriarca con tutto s' esercito, si riestettero.

Col favore di questa rotta ebbe il Patriarca la rocca di Montesarchio; e poi con somma celerità, e silenzio il di seguente
a buon'ora con tutto l'esercito, e con l'ajuto de' Caldoreschi,
che erano con sui, assaltò all'improviso il campo del Principe, e satto un gran satto d'armi per sino a mezzo di; simalmente il Principe su rotto, e Gabriele Orsino suo fratello suggendo per la porta di dietro del campo, salvò gran parte delle genti d'armi, ma perdè li carriaggi, ed il Principe per una
vigna straboccatamente correndo all'ajuto de'suoi, intrigato tra
viti, e sarmenti il cavallo cadde, egli sotto vi su preso, per sa
qual cosa il Patriarca su pronunciato Cardinale, subito che dal
Pontesice su inteso.

Per non sapere bene usare questa vittoria, perdè il Patriarca l'impresa del Regno, la qual già per opinione d'ogn' uomo si poteva chiamare vinta. Imperocche sece grande onore al Principe prigione, e liberollo con ordine, che dovesse mettere in punto le sue genti d'armi, e venisse a congiungersi con l'esercito ecclesiastico; la qual cosa mosse a tanto sidegno Giacomo Caldora capitale nimico del Principe, che con li suoi si ritirò dall'impresa: onde ne seguì, che 'l Patriarca niuna cosa utile sece poi più in tutto quell'anno, ed Alsonso, che insino a quel dì era stato con qualche rispetto nelle terre, venne suori alla campagna contro agl' inimici, e sinalmente intorno al mezzo dell'inverno il Patriarca entrò in Salerno, essendo la Rocca sa man degli Aragonesi. Il che inteso Alsonso, subito con grosso eser-

cito verso Salerno se ne andò per uje aspre, a difficilissame dello stato di S. Severino, e scontrandosi in Paolo Tedesco, uno de condottieri del Patriarca, lo ruppe con tutta la sua gente: poi prese, e sortificò tutti i passi, ad in modo il Patriarca circondò, che forza era, ch'egli, e i suoi a man falva venissero nelle mani d'Alfonio. Ma l'astuto Patriarca non credendo poter aver l'ajuto domandò da Giacomo Caldora, il quale stimava per la relaffazione del Principe, come abbiamo detto, nimico, usò cotal' arte, perfusie Alionio, che per opara di Giacomo Caldora era venuto a questa imposta contro à lei, e che sat intenzione era far pace, ma non the potevano mulare fin che non si avessero levato dinanzi il Caldora, uomo persido, e man ligno, e per questo consortò Alsonso a sar seco, triegua, nella quale egli tratterebbe la pace col Papa, e farebbe, che pigliarebbe il favore della perta faa; e lascerebbe la parte Angioina. Alfonfo, che sapeva l'inimicizia del Caldora, e l'autorità, e potenza, che il Patrierce aveva col Papa, credette facilmente, e con sommo studio con lui soce la triegua, e aprì i passi.

Il Patriarca liberato, e partito da Salerno, trovando per via il Caldora, che per odio d'Alfonso non per amore, che li pertaffe, lo veniva a soccorrere, si riconciliò con lui, e rompendo la triegua con Alfonso, e insieme con Caldera deliberarono di assalire e pigliare esso Alsonso, che già sicuro setto la triegua si stava. Onde serratosi insieme li due Capitani con li due loro elerciti secero in prima pigliar tutti i passi, acciocche niuno potesse portare avviso del ler disegno ad Alfonso. Pei a gran giornate di, e notte cavalcando, si mossero insieme con intenzione di giugnerlo com'è detto all'improviso, e affaltario di notte. Uno amico di Alfonfo, Signor di Montefarshio, dette Giacome della Lionella, o per amor che li porisile, o pur communio e sdegno di quel trattato, deliberando far tutto il possibile per fare intenderlo ad Alfonio, scriffe 12. lettere in un modo; selle quali tutta l'intensione, i e ordine del Patriarca, e del Caldore lignificava, a a'dodici melli separati per divesse via mandatifole, le diede con commissione, che in man proprie del Re levilisiere. e andaffero volando, con penfiero, che quali impullibit foffe, che tutte andalleto in finishe, e sotte nondimuno, fine che

Y y 2

.

una, furono intercette. Era Alfonso in un luogo chiamato villa Juliana, tre miglia lontano da Aversa, e per essere il di di Natale, si trovava alla messa, la quale solennemente secondo l'usanza faceva celebrare, quando quell'unico messo, che era passato, li presentò la lettera di sì spaventoso avviso. Non si mosse il Re, come religiosissimo, che era, sperando in Dio, finche non su finito il sacrificio, quantunque gl'inimici, che di notte non avevano potuto giungere, scoperti dal Sole sossero poco dopo il messo giunti alla Chiesa, e avessero levato il rumore, e quelli pochi del Re, che si trovavano in armi facelsero quella disesa, che a loro era possibile, in modo che celebrato il facrificio appena ebbe il Re spazio di levarsi, e posto in fuga si ridusse in Capua, avendo però tutti li carriaggi perduti, se ben altro danno di più importanza non sosse che l'argento che alla mensa, e all'altare s' adoperava. Liberato dal pericolo Alfonso gli nimici rimalero tra loro più discordi che mai : in modo, che il di medesimo Giacomo Caldora si ridusse a Napoli, e il Patriarca a Montesarchio; ove avendo aspettato molti dì, nè venendo il Principe di Taranto secondo la promessa fatta, come è detto, da Montesarchio passo in Puglia; e tentò di pigliar Trani. Il che non succedendogli, lasciate le genti d'armi al governo di Lorenzo da Cotignola a Biseglia, per mare sopra una galea se ne andò a Venezia, e di là a Ferrara ad Eugenio Pontefice, che quivi allora fi ritrovava.

Renato in questo mezzo avendo dato al Ducato di Borgogna per la sua liberazione la valle di Casaletto, la quale ancora al di d'oggi, li successori di Borgogna posseggono in Fiandra, montato sopra un'armata di 12. galee, la quale aveva satta preparare a Genova, tornò a Napoli con ogni regal pompa ricevuto nel mese di Maggio 1438. e sece venire a se Giacomo Caldora, il quale tutti i miglior soldati della compagnia del Patriarca aveva a' suoi stipendi condotti, e ingrossò il suo esercito. Dopo sece venire a Napoli Micheletto, il qual tre anni era stato in Calabria, e aveva tenuto quella provincia alla divozione degli Angioini, e venne con 1000: cavalli; e in modo crebbe il suo esercito, che diede qualche speranza di poter

rimanere vittoriofo dell' impresa. Tuttavia licenziò l' armata Genovese avendo male il modo a pagarla, ed in fine altro non sece però per all'ora, se non che ricuperò Scasati, ed il Ducato di Malsi, il quale Alsonso poco tempo aveva tenuto, e passò nel territorio di S. Severino, nè potendo aver la terra,

predò tutto il paele, e bruciollo.

Alfonso in quel mezzo avendo pretir il Comite di Colane, e d'Albi effendo venuto a Castelluccio, se li presento un' Araido mandato da Agento co quanto di ferro infanguinato, provocandolo, ed invitandolo da des parte a ducho, e battaglia fingolare. Alfonfo accetto il guanto, poi lo domando se a degpo a corpo, o pur con tutto l' elercito voleva Renato dina battere. Rispose l'Araldo, che con tutto l'esercito; allora Alfonso rispule, che accettava la battaglia, e che spettando a lui per la ragion dell'armi, come a provetato la elezione del dì, e del luogo della battaglia, diffe che eleggeva quel piano, che è tra Nola, e la Cerra, e che all'ottavo di di quello vi si troverebbe con l'esercito ad aspettarlo. Alsonso al di determinato in sul pianossi conduste; ma Renato non vi andò, ne seguitò la battaglia, ma si pose nel campo, dove Alsonso si era levato, e in questo modo li parve aver foddisfatto all'onore suo. Scrive un giurista di quei tempi, che Alfonso su provocato a corpo a corpo da Renato, e che'l di della battaglia fi conduste, e Renato non venne, proibito da'suoi baroni i quali allegavano, che non aveva potuto disfidare in quel modo Alfonio, con voler mettere a pericolo la persona, e lo stato fenza configlio, e confenso loro, e de' maggiori del Regno, e del pericolo, ed intereffe del quale si trattava, e soggiunge, che prima che Alfonso accettaffe stette alquantir sospeto, dicendogli alcuni, che Renato essendo Duca, non poteva di ragion provocare Alfonso, che era Re; e che nondimeno parendo ad Alfonio tal' escusazione da pusillanimo, accettò la difefa.

Ando pei in Abruzzo Renato, e prese Castelluccio, el Alfonso entro nella valle di Gardano, e prese Arparo per sorza, e Marin Bossa, che di quella valle era Signore sece prigione. Accordò il Canta di Gaserta, e perse Anagri, e dagli memi-

ni propri della terra ebbe Nocera de' Pagani; ed essendo per queste cose ingrossato al numero di 15000, persone insieme D. Piero suo sratello andò a campo a Napoli; la quale con 10. galee nel porto, e con due campi per terra assediò; ed essendo un di D. Piero uscito sopra la marina per provvedere ad alcune cose opportune, una bombarda tirata dalla Chiesa del Carmine li portò via la testa in mare con sommo dolore di Alsonso, e di tutto le esercito, Era stato D. Piero uomo di corpo, e d'animo virile, e robusto, ed intrepido, e molto grazioso in conversazione con ogni uomo, La sua testa non su mai trovata. Alfonfo il tronco corpo fece raccogliere, ed in Castel dell'Uovo porre, finchè a miglior tempo di regali esequie lo potesse onorare, Tento poi il di seguente di dare la battaglia a Napoli, ma tanto fu l'empito della pioggia che giudicando così essere voler di Dio; si levò per allora dall'assedio, e partissi, e prese Gaviano per trattato, e la Rocca ssorzata per accordo .

COSTO,

Fu la morte di D. Pietro d'Aragona in Venerdì a' 17. d'Ottobre 1439, a proposito di che non è da tacersi un gran caso accaduto il giorno dinanzi, Accampatosi il Re Alsonio a Napoli, il predetto D. Pietro, ch'aveva il carico di Generale dell'esercito, faceva batter la Città da più bande con le artiglierie, le quali fra gli altri luoghi furon piantate là, ove si diceva la Mandravecchia, che ora v'è S. Angelo dell'Arena dirimpetto alla porta del mercato: battendosi dunque ayvenne, che una palla di fmisurata grandezza percotendo nella cupola della Chiela del Carmine, ch'era allora (dice il Costanzo) suor delle mura della Città, e forandola venne a passare al dritto del capo d'un Crocefisso di rilievo, che era in sù l'architrave a mezza Chiesa, talchè glie l'avrebbe portato via, oltre agli altri danni che fece: se quella benedetta Imagine miracololamente chinandosi non avesse schivato il colpo di quella orribil palla. Corsi a quel romore i frati con alcuni gentiluomini ch'erano a guardia del convento, ed avvedutisi del miracolo vollero mutar di luogo il Crocefisso; ma non poteron mai, talchè si risolsero di lasciarlo stare dov'egli gra, e vi si vede tuttavia scoprendosi a certi tempi dell'anno. Leggesi tutto que-

no successo in un quadro appeso nella Chiesa già detta. Il giore no appresso che su Venerali accostatosi D. Pietro alle trinces mentre ordinava che si rinovasse la batteria da una bombarda allivellatagli da quei di dentro li fu portata via mezza la testa: cola in vero degna di grandissima considerazione. E tanto più che narrato allora il caso el Re Alfonso, rammaricandosi egli della morte del fratello ebbe a dire, che essendogli stato riserito da uno fuggitolene da Napoli il miracolo del Crocefisso accaduto il giorno innandi aveva quella mattina essortato caldamente D. Pietro a non ar più tiragg con le artiglierie verlo le Chiesa del Carmine, e che D. Thetro non gli aveva dato risposta, mettendosi poscia mai per lui a continovar la batteria, Anzi nel libro del Duca di Monteleone è scritto, ch'egli asse va minacciato un capo di hombardieri di farlo impiecare, perchè riculava tirare alla predetta Chiela.

Il Re Alfonso poi presa ch'ebbe Napoli in capo a tre anni ricordevole del raccontato miracolo vilitò il di leguente con gran divozione quel Sentissimo Crocelisso, il che poi osservo di sare

spesso mentre che visse.

Tornato da Abruzzo a Napoli-Renato, deliberato al tutto COLLE. ridure le fortezze în fuo dominio, le quali molti anni, e fem. NUCCIO. pre dal di, che l'ebbe in mano dalla Regina, crano state in potere d' Alfonso, con quattro groffissime navi, delle quali en Capitano un giovanetto chiamato Maffer Spinetta da Campo Fregolo, affedio per acqua Caftel Nuovo, pigliando prima per torza la Torre di S.Vincenzo, la quale per disesa di detto Costello in mare su edificata, e per terra con molte migliaja di persone, clare il severe della Città, sorte lo stringeva, standoll quali sotto le mura. Tento più volte Alfonso di soccorregio, & non potendo per acque, per le quattro navi, e per la Torre predetta, e per non si presentare la saa armata, stando uno esercito di 15000, persone in un luogo chiamato 🕈 🌬 chia ad un trêt d'acco da Napoli, s'ingegnava di trevare occasione di poterio soccarrere, non essendo tra il campo suo, e quello di Renato altro in mezzo, che la via pubblica, acita quale ogni di fatto d' armi faceva, e chi voleva moltrare la lus virtu poteva, siccome faceva Perluigi gentiluomo Napoli-

tano, e maestro di casa di Renato, il quale ogni di assaltava gli Aragonesi, e rompeva la sua lancia, e entrava, e usciva a fua posta per destrezza militare di mano degli nimici in modo, che Alfonso come grandissimo Re, e amico di virtù, ancora negl'inimici, a suon di trombe sece pubblico bando per tutto il suo campo, che sotto pena di perdere amendue le mani. niuno ardisse di tirare balestra, o arco: o schioppetto, o altre artiglierie alla persona di Pierluigi; ma la spada, e la lancia fola contra di lui potesse valere: stimando iniquissima cosa, che un vil'uomo potesse ad un sì valoroso Cavaliere senza affrontarlo, solo col tirar di lungi torre la vita. In fine stato in quel modo molti dì, li due campi al numero di 30000. persone tra l'uno, e l'altro sù le porte di Napoli, nè potendo Alfonso soccorrere il castello si levò: e Rinaldo Sancio Catalano, fedelissimo, e gagliardo castellano, vinto dalla same, nè avendo più nè esso, nè i suoi, che mangiare, o vestire, al fin rese il Castello a Renato, ove miserabil cosa su a vedere sì miserabil compagnia uscire del castello, tutti neri, sordidi, magri, lacerati, afflitti, come quelli, a chi solo un poco di spirito era rimalo. Il fratello di Rinaldo, che ancor'egli a simil condizione stava, rendè il Castel dell'Uovo; per la qual cosa insignorito al tutto di Napoli Renato, ando a Salerno, e quello, e quasi tutto il Principato con molte terre di Calabria ricupero. e poi a Napoli si ridusse.

COSTO.

Fa menzione quì di sopra il Collenuccio di quattro navi Genovesi, che servirono a Renato in quella guerra contro ad Alsonso: e 'l Costanzo dice, che suron causa della presa di Cassella Nuovo, e che serviron sempre bene e sedelmente il detto Renato, il che si cava dal Fazio, il quale dice, che Capitano delle predette navi era Nicolò Fregoso. Le medesime credo io che sien quelle menzionate da Michele Riccio, se bene il detto Fazio ne mentova due altre venute cariche di frumento a Napoli. Il Riccio ne mette tre dicendo, che in quel tempo il Papa (ch' era Eugenio IV.) usò agli assediati Napolitani, che pativano di vitto, questa liberalità, che mandò loro tre navi Genovesi cariche di frumento, e volle che ai poveri si dasse in dono, ed ai ricchi per vil prezzo.

\* Ma

Ma il Vescovo di Nebbia dice, che suron sette navi, che vennero da Genova, tre delle quali, come soverchie, furon licenziate da Renato, e 1 Capitano era Nicolò Fregoso figliuolo di Spinetta, giovane di grande ardire e valore, e che fece in quella imprela cose maravigliose, il che su l'anno 1440.

Prima della presa della torre di S. Vincenzo successe un trattato doppio nel Castello dell'Uovo, dove Renato su a gran pericolo della vita. Perchè offertogli il Caftellano di darli quella fortezza, egli troppo credulo, e troppo volentorolo andò di notte con duzento armati in quel luogo, dove se quei del Castello apparecchiati a quello effetto dallo altuto Caltellano indugiavano alquanto più a trarre, gli avrebbono co' sassi uccisi tutti. Ma ve ne uccifero alcuni pochi, perchè Renato aecortoli dell'ingan-

no, si ritrasse da quella impresa. Lo dice il Fazio,

Essendo poi partite le navi Genoves, che avevano portato COLLE. Renato a Napoli, e all' affedio del Castello si erano trovate. NUCCIO. e il Principe di Taranto contra la fede data al Patriarca, sitornato alla Parte Aragonele; rimalero quali di pari le forze delli due Re, atti più tofto ad affliggere più quel-Regno, che a ricuperarlo. Imperocche avendo menato ciascuno di loro poca gente delle loro patrie, non governavano gli eserciti d'altri a ler modo; ma si lasciavano governare, e tirare a i Baroni, e tiranni-del Regno; con le sorze de quali si sostentavano, ove a' loro appetiti pareva; e qualche volta Giacomo Caldora in Abruzao, e nel contado d'Alvito, e in Terra di Lavoro su superiore contra gli amici di Alfonso; e Alfonso mentre attendeva a ricuperare il perduto, di doppia calamità affligges li Regnisoli. Il limile in Puglia, e in Calabria faceva il Principe di Tassato; e intorno a Napoli, Salerno, Capua, e Gaeta faceva Renato. Il quale però se non sosse stato ajutato di vettovaglie di Genoveli sarebbe flato necessitato a partire del Regno; ma con quel sustidio, e qualche poco, che aveva da Genoves, e da Giacomo Caldera fostento Napoli, erritenne alcune terre, e elcuperò il Cattal nuovo, il quale tanti anni innanzi avevana tenuto i Catalani, e tanto danno avevano dato per quello con le bombarde, e artiglierie alla terra di Napoli. Per de quali cose in modo fir lacerato quel Regno in questo tempo, che appena Tom.I.

tre, o quattro luoghi si trovavano in tutto il circuito di esso da Gaeta a Pescara, che si potessero dire oziosi, e pacifichi, e quegli ancora per avere più presto confini, tali in pace viveva-

no, che per loro industria, e diligenza.

Stando in questo termine il Regno tutto l'anno 1439. e li due seguenti Giacomo Caldora essendo a campo di un Castello di Giacomo da Leonessa: detto Concello, da subitaneo caso di apoplessia, overo di goccia, soprapreso morì; uomo da commemorare tra li buoni Capitani, se tanta sede, e costanza avesse avuto, quant' arte, e perizia militare teneva. Fu la sua origia no da un Castello d'Abruzzo appresso il fiune del Sanguine sotto la montagna chiamato Castel del Giudice. Dalla sua morte sempre le cole di Alfonso migliorarono. Imperocche il Ventimiglia nel medesimo tempo per same, e per accordo ebbe la Cerra con la rocca. Quelli di Aversa tolsero nella Città, e non potendosi avere la rocca, con gran fossi, e ripari serrandola di fuora, la fecero disutile agl' inimici, e tuttavia gagliardamente la combattevano. E benche Renato sosse passato in Puglia, e tornando con Antonio Caldora, figliuolo di Giacomo, e Ramondo suo fratello, e Trajano Caracciolo Conte di Avellino, e altri suoi seguaci smontasse in quel di Nola per soccorrere Aversa; nondimeno non potendo ajutarla, a Napoli si ridusse, ove entrato in sospezione di Antonio, lo mise in prigione con molto suo danno. Perciocchè levatosi in tumulto la compagnia Caldorelca, e domandatolo con minacce a Renato, lo fece rilasciare, domandandoli perdono, con iscusa d'ayerlo fatto per errore. Per la qual cosa Antonio sidegnato si sece dalla parte di Alfonso, e essendo nella Rocca uno d' Aversa chiamato Santo, che col padre aveva militato, sece tatte to con lui, che risegnò la rocca ad Alfonso. La cagione della prigionia di Antonio fatta da Renato fu, che volendo Alzonio impedire il passo a Renato nella sua tornata di Puglia a non iapendo per qual via avesse a passare, si mosse con una parte delle sue genti verso un passo de' monti d' Abruzzo ordinando che le altre sue genti ad un certo di, li fossero appresso, per ventura sul tardi a quel passo si trovò ad alloggiare, ove ancora Renato non lungi un miglio nella medelima ora fi

era fermato. Le spie di Repato reserirono la giunta di Alsonso. Il perchè vedendosi gsosso, volle satto d'armi, e assaltare Alfonio, avendo l'avvantaggio; non parve ad Antonio, che così temerariamente si dovesse tentar la battaglia, riferendo alcune spie, che Alsonso era grosso, e aveva prese i pessi, e sorniti ed era venuto per fare fatto d'armi, massimamente essendo il luogo dubbioso, e l'inimico disposto. Alfonso dall'altra banda informato dalle sue spie, e inteso il pericolo, per essero inseriore alsal di numero, in quel mezzo che Renato, e Astenio colliale tavano, si levo, e ridussessi in luego sicuro. La quel cole incesa da Renato, e certificato ancor da suggitivi, the se avelle assaltato Alsonso do rompeva, si sdegnò contro Autonio, e simò effere stato ingannato da lui, e la vittoria per sua opera essergli stata tolta di mano. Il perchè, come su a Napoli, senza più penservi, lo mise in prigione, e nondimeno non stette molto poi Antonio, che ritorno Aúgicino, e si ribello ad Alfonfo, at male fictie ancora, che un'altra volta fetto Asugo nele tornò in grazia con luis avendoli per tradimento fatto dere la rocca di Benevento; ove prefe Foschino da Cotignola consobrino del Conte Francesco, e li Beneventani poi impagniti volontariamente ancor essi ad Alsonso si diedero, Espugno poi Alfonso con se bombarde per forza Cajosza, e la Padule, a col campo si sermò contro a Lorsara. Teneva il Conte Fa celco amico di Renato Ariano, Troja, Manfredonia, e Liberra, con molte altre terre di Puglia, e alla guardia di esse teneva Cesare da Martinengo, e Vittorio Rangone suoi condestheri con buona compagnia; e avendo avuto ardire Gehre affire fuora di Troja due volte contra Alfogio; fiz rotto; e vidmellie nella terra ributtato; onde Alfonlo per forza afrugad s e mile a facco Mecaro, fervată (come fempre era fua ulumb) la pudicizia della Donne, E poi prese lo Opizzo, e Lorsae, e avendo de Lotlera, e : mandato verlo la Marca Ramondo Caldora fratello già di Giacomo, e Giosia, e il Riccio, per relistere ad egni appro, che volle mandere il Conte alli sucio Alessate Sieras fratello del Conte all'improvyto assistatoli, e rotti, prese Remondo: Giosia, e il Riccio col suggire di falva-1000. Per la prigionia di Ramondo suo zio, Antonio Caldora Zz 2 da

da Alfonso la seconda volta si ribellò, avendo ancor mandato in quel tempo Eugenio Pontesice il Cardinale di Taranto contra Francesco Conte d'Aquino, Alsonso mandato incontro a lui, lo sece per sorza tornare indietro, poi prese rocca Guglielma per same, e l'Isola di Capri per volontaria dedizione de Ca-

priotti.

Avuto Capri, senza indugio all'assedio di Napoli se ne andò, e insieme ancora pose il campo a Pozzuolo, il quale per carestia di vettovaglie condotto all'estremo si diede. Il medesse mo fece la torre di Ottave, a Napoli avea più dura impresa, perchè benchè avessero carestia del vivere, nondimeno avevano grande speranza d'effere soccorsi, o del Conte Francesco, o da Antonio Caldora, overo da'Genovesi; in modo, che altra viz non vedeva Alfonio d'acquistarlo, che col tempo, e con la fame. Ma la fortuna che già, siccome io stimo, si vergognava d'aver sì lungo tempo maltrattato un Re di tanta virtù, gli aperle insperatamente la via, per la quale non senza pericolo però, Napoli li rendè: Perciocchè un Muratore Napolitano chiamato Anello uscito per same di Napoli, con speranza di premio, che li fu promesso, mostrò la via d'entrar nella terra, e su sama, allora, che una vecchia il mandasse ad Alsonso, idegnata d'una ripulsa datale con mal viso da Renato, avendo ella domandato qualche foccorfo per se, e per la sua famiglia, che di- fame morivano. Volle Anello seco 200. fanti, i quali gli suron dati animoli, ed esperti; e ordinato ad Alsonso di star armato di fuora, e con scale, attento al segno d'accostarsi alle mura, con essi entrò in uno acquidotto a lui noto, che portava nella terra, e per il filenzio della notte uscirono per un pozzo, e in una caletta arrivarono, che una fola veschia con una fanciulla fi stava, la quale fu opinione, che fosse quella, che mandò Anello ad Alfonfo ad infegnarli la via dell' acquidotto, e del pozzo: e fatta stare tacita la fanciulla 40. soli de 200. in casa si rinchiusero. Venuto il giorno, per qual cagion si sosse, o oblivione, o paura, non sacendo loro alcun segno, credette Al-. fonso, o che per timore non fossero usciti dell'acquidotto, o che fossero stati scoperti, e morti. Tuttavia stando armato innanzi alle mura, Renato montato a cavallo con la sua guardia

armata ributtandolo indietro lo levò dalle mura, la qual cosa sentendo quelli quaranta, che nella essetta erano in grandissima pulura si flaveno, e non sapendo che sare, dubitando d'essere senting le nel pozzo avessero voluto turnare; o d'asser mani per effer pochi, se fripra avessero voluto uscire. Alsonio, non iscrando più in questa incetta, tornò in campo, e Renato, credendo aver riparato al pericolo, se ne tornò in castello. In que no mezzo ano di quelli dell'acquidotta coinendo venne at Alsonso, sacendogli intendere de guerranta, ch' etano usciti nella terra, e per paura stavano inchiasi nella casetta. Il peiche di auovo Alsonso si presentò alle mura per saccatta alli queran-ta di uscire. Accadde, che il figliolo della casta , tornando da bottega, battè all'uscio della casetta, domendando essere aperto; la vecchia, e gli armati equiulturono di pigliario, si fario tacere, onde aperto un poso I uscio e acciocale entrafse, il giovane veduti gli nomini atmeti subito tornò iudietro. e correndo est gridando all'armi, sece intendere a Reneto gi' inimici effer nelle terra. Verlende quello gli armati, faltaro. no subito con furia suor della casetta, e montati sono il muro, della terra pik vicino ad alla, avendovi una sola guardia trovata, prefero il torriona. Renato corfe al rumare, e alle mura; Alfonso per soccorrett quelli del torrione legere metter le scale, ma gli ugmine della tura facilmente gli affendevano in trodo, che modute non fi potenti orde maltrattatto no quei del terrione. Alfonfa vedendo una paste del muso feparata da quello; ov em il rumore, che non era guardata a quella pole de ficale, e fice montare uomini. Quei del torriogià opposità dalle intilitudine lentamente fi difendevano, ello parte dirici, e parte per paura fuor delle mura gittatifi , onde ets quelli-fleunes per ricupirar il torrione, se quelli ch' erano montati per le icale non fi fosse loro con rumor presentato alle spalle ; empiando togni cosa di paura, e orrore . Il perchè Reille alquanto Spruftette, ma la paura allora li crebbe, quado vide uno di quei d'Alfonso, che per caso avendo trovate un cantille-voto, sopra gli era montato, e contra gli An-gioini virilamente combatteva, che sece pensare a Renato, che gl'inimici der per le mura, me per qualche porta fossero entrau.

trati. Tuttavia non si perdendo d'animo, consortava li suoi alla difesa; ma crescendo la moltitudine degli Aragonesi, per quegli ancora, che dell'acquidotto erano usciti, dopo li 40, e per questo vedendo i suoi impauriti, cominciò destramente a ritirarsi, veduto poi che gli Aragonesi per forza avevano rotta la porta di S. Gennaro, e per quella gli nemici entravano a furia, deposta la speranza della disesa, in Castel Nuovo si ridusse, tuttavia però sempre combattendo in modo, che essendo li preso il cavallo per la briglia da un Catalano chiamato Spegio, due, o tre volte lo confortò a lasciarla, e vedendolo pur ostinato a volerlo pigliare, e per questo tener forte la briglia, li menò un fiero colpo di taglio con la spada, e la mano dal braccio gli tagliò; entrarono poi ancora gli Aragonesi per la porta del mercato, e per molte altre parti delle mura, e senza sangue cominciarono a predare; ma entrato il Re, sece subito restare il sacomanno, e per la terra cavalcando, in suo potere la ridusse. In questo modo adunque nell'anno di Christo 1442. a 6. di Giugno, e nell'anno 21. da poi che in quel Regno aveva cominciato a far guerra, ottenne il Re Alfonso Napoli, essendo stato 905. anni innanzi ( siccome sopra abbiamo dimostrato ) per simil via d'acquidotto, per Bellisario da Goti ricuperata.

Restava le tre rocche di Napoli ad acquistars, Capuana, Montana, ovvero S. Eramo, e Castel Nuovo. Assedio prima Alsonso Capuana, ed in quattro di l'ebbe di volontà di Renato, mosso da prieghi di Giovanni Cossa Napolitano, il quale con Renato in Castel Nuovo si era ridotto, e la moglie, e sigliuoli aveva in Capuana; onde per salvarli, su contento Renato gli si dasse. La Montana ebbe poi subito, Castel Nuova lo lalciò fornito, avendoli posto per Castellano M. Antonio Calvo Genovese, di chi era grosso debitore di denari, com ordine che non venendo, o non mandando fra certo termine sussidio, si accordasse con Alsonso, e la rocca li rendesse. Poi sopra due navi Genovesi, le quali avendo scaricato in Castello frumento mandato per sussidio da Genova, aveva pregato che per alcun di restassero, passò in porto Pisano, menando seco Ottino Caracciolo, e Giovan Cossa; e da porto Pisano poi a

. 1/2

.

Firenze a Papa Eugenio si condusse ..

Sentendo Alfonso poi, che Antonio Califora dera ingroffate e con lui Giovanni Storae-fratello del Conte con le Menti Sto zesche deliberato spedire le reliquie della querolie usch such ne prati di Capua, ed indi ando a Fonte di Popolo, poi ad Isernia, la quale subito se li rende. Poi se n'andò a le pinone che era la sedia, è ridotto di tutta la guerra di Ant corse accor egli a Carpinone disposto di far fina d'arier to che Giovanni Storza (ficcome dissolveva de volet fare, Marca tornasse. Essendo adanque apparecchiato per combattera Antonio, consultando il Re il medo di sar fatto d'armi, li li suoi lo confortavano, che la sais pessille non vi si dovesse trovare, anti lalciar fare a loro mia Alfonio filemato silpole. adunque quello, che suole nella battanti giovare, cioè la pres-fenza del Capitano, adelio di fart partitione? Non piaccia s-Dio, che tal carico la factia al chostro fangue d'Aragona, intendo, che si combatti virilmente, ed io voglio effere il primo per moltrarvi, che alla formina e gloria volta, ia mia, senza non è per intoceret è quelle dette, pollosi subito la calina testa, sece suonare a battaglit al trafficteta. Cominciossi it in to d'armi, il quale su aspres, è de mistre cre debicoles non senza sengue. In sur mottralibilità gli Aragones de suo societatione de la foccorrendo i Caldottichi i selli, surogiardi fustino rotti, è sese firti , e la compagnia Sforectica tutta la decla di Cons te Antonio rimale prigione, e Giovanni Siglia whigh in Ortons.

Dono questa rotta tenne il Re Alfonso fin che visse tutto ilassimo di Napoli dall'Aquila fino a Regio di Calabria donazioni breve, e con somma selicità, se alcuna ripugnanza vi M. Mirabil cosa su in questa vittoria considerar la magnanimia di questo ottimo Re, lo consigliava ciascuno, che Antonio come ribelle, persido, ed ereditario nemico si dovesse alla morte condannare. Non volle Alfonso, anzi senza mai ricordagli, o la inimicizia paterna, o le offensioni da lui ricevute, o le cose di questa battaglia, e vittoria, senza mai rimproverargli ingiuria alcuna, come se mai tra loro cosa alcuna stata non solie; tutti gli stati, e beni paterni, e propri gli lasciò tenere. La

robba mobile di casa che opulenta, e preziosa cosa era, lasciò alla sua donna, e di tanta preda niuna cosa per se volle, suorchè una sola coppa di cristallo da bere; poi a sua provisione, come caro gentiluomo suo, e Barone lo tenne. Tutti i prigioni liberamente lasciò, e a molti benchè nemici li sossero, per riverenza della loro virtà sece gran doni. Con la qual benignità, e larghezza non solamente gli amici consermò, ma gli nimici da clemenza vinti, benevolì, e partigiani si sece.

Superato, e vinto Antonio Caldora, andò il Re in Abruzzo, e tutta quella regione scorrendo a sua devozione ridusse, e poi tornato in Puglia ebbe il Vasto, e tutte le terre de Caldoreschi, e posto il campo a Mansfredonia, per trattato d'alcuni Cittadini in pochi di ebbe la terra, ma non la rocca. Cesare da Martinengo, e Vittorio Rangone vedendo il Re vittorioso ribellandosi dal Conte li diedero Troja. La quale era a lor guardia, e l'esempio loro seguitando quelli d'Ariano, e del Monte S. Angelo, e delle altre terre che obbedivano al Conte,

in poter del Re tutte si diedero.

In questo mezzo Renato essendo stato a Firenze, e tentato molte cose, vedendo che da niun lato potrebbe più ajuto. sperare, e per questo Castel nuovo di Napoli con difficoltà, e spesa tenendosi in fine s'avrebbe bisognato lasciare, e il tempo statuito a M. Antonio Calvo Castellano, già passava, diede arbitrio a Giovan Cossa, che al Re Alfonso lo restituisse, e tornasse a Marsiglia, avendo in ambigua, e turbolenta possessione tra lui, e la sua donna parte del Regno solo sei anni, o li intorno tenuto. Il Cossa impetrò dal Re perdono per M. Ottino per se, e per alcuni altri Napolitani, e s' intromise alla restituzione del Castello con M. Antonio Calvo, il quale ricevuta da Alfonso tutta la somma delli denari, della quale gli era Renato debitore, il Caltello liberamente li rese. E in questo modo fatto in tutto Alfonfo vero Signore, e Re, sopra un' ornatissimo, e dorato carro trionsale apparecchiatoli da' Napolitani con sommo splendore, e magnificenza, e universale letizia del Regno entrò in Napoli, il qual trionso con un magnificentissimo, e superbo arco marmoreo alla porta del Castello edificato per testificazione, e gloria del Re, li Napolitani a perpetua memoria confecrarono.

Entrato Alfonso vittorioso e trionsante in Napoli, indi .a costopochi di si si sece un generale, e notabili parlamento in S. Lo. censo in presenza d'ella, Re, a che infersennero fafiniti Baroal, e principalmente i Setto offici de Regito, che gli somono a lato in cotal guila. A men defire Gias Antonia Deligo del Balso Principe di Taranto Gran Contellabile, Gian, Marzano Bica di Sella Grande Ammiraglio, de Oporato Gac-· cano Conte di Fondi Gran Protonotazio, ed. a Imilira Remondo Orling Principe di Salerpo Gran Giustiziere, Francesco d'Ani Conte di Loreto Gran Camerlengo, ed Orlino Orlini Gran Cancal. liere, sedendo a piè del Re Trancesco Zurlo Conte di Nocera, e di Montorio Gran Sipiscalco. Vi furono ancora tutti questi altri titolati. Francesco Orsino Duca di Gravina e Presetto di Roma, Antonio Sanseverino Duca di A Marco, Trajano Caracciola Duca di Melfi, Antonio Centiglia Murchese di Cotrone, Berandogasparo d'Asquino Marchese di Pescara, Gian Antonio, e Nicola Orlini Conti l'uno di Tagliacozzo, e l'altro di Manupello, Antonio Caldora Conte di Trivento di Palena di Mondetiso, ed altri luoghi, Giovanni, Francesco, ed Amerigo Sanseverini Conti il primo di Marseo, il secondo di Lavria, e il terzo di Capaccio, D. Indico di Ghavara Conte d'Ariano, Francesco Pandone Conta di Venastro, Lionello Accrocciamuro Conte di Celano, Luigi Camponeschi Conte di Monterio, Luigi di Capua Conte d'Altavilla, Corredo Acqueviva Conte di S. Valentino, Giovanni della Ratta Conte di Caserta, Guglielmo Sanframondo Conte di Cerreto, Jacopo Antenio Mainieri Conte di Mainieri, e Battiffa, e Marino, e Petricope Carrecioli Conti di Geraci, di Santangele, e di ma, principali. Nel qual parlamento essendo Sindaco della Città il Gran Protonario Gestano offerì in nome dil comune in donativo il Re il paramento d'un ducato per fugio l'anno, e sua Machiniovesse all' insourro dese un terrodo di sale, per fuoço. Di Ma le gli chielero alcune granie, e na i aspur, en effo Re illitaille D. Ferrante d'Angone ivi prelume fuo artice e successon, intitulandolo per allora Duca di Colabria, il che su eseguito, e fu a 38. Febbrajo 1443. come si vede ael li-Tom.I.

3.

bro stampato de' privilegi di Napoli.

Ma l'entrata, che se in trionso il Re Alsonso su, secondo il Fazio, in cotal modo. Messosi e sedere in ricca sedie fopra un gran carro dorato, prima che si inviasse istituì una gran numero di Cavelieri, ed a molti diede nuovi titoli, e dignità. S' inviò poi, andando innanzi tutto il clero con molte reliquie, cantando Inni, e Salmi a Dio. Appresso molti Fiorentini, e Spagnuoli con diverse belle, ed ingegnose invene. zioni fatte da loro per onorare il trionfo. Veniva poscia il Re ful carro guernito di velluto cremifino, o d'oro tirato da quattro bianchissimi cavalli, e di qua, e di la venti nobili Napolitani, che portavano per coprimento del Re un pomposissimo baldacchino. Seguiva dopo il carro tutta la schiera de' Baroni Regnicoli a piè, co'quali, dice il Cost. ricusò d'andare il Principe di Taranto, dicendo, che a lui, il quale aveva partecipato della vittoria, non conveniva andare nel numero de' vinti. Erano le strade, per dove il trionso passava, e tappezzate, e coperte di fiori, e gridando per tutto il popolo. Viva il Re Alfonso: ei su con questo, ed altri simili onori condotto in Castel Capuano. E quell'arco marmoreo (perchè non resti, che desiderare a'curiosi) mentovato dal Collenuccio, che rappresenta il trionfo del Re Alfonso, e in su la porta di dentro del Castel Nuovo, su opera di Giuliano da Majano samoso scultore, e architetto Fiorentino, fatto venire a Napoli, e per edificar Poggio Reale da Affonso II. allora Duca di Calabria, come anco mostreremo nell'ottavo libro.

\* Riconciliatosi poscia Alsonso col Papa mando Francesco Orsino Duca di Gravina, e Presetto di Roma, il Vescovo di Urgel, e Berengario Arilio a dargli la dovuta obbedienza, e-a certificarlo dell'impresa da lui desiderata della Marca.

COLLE-NUCCIO. Essendo adunque il Re Alsonso in persetta possessione del Regno, Eugenio Pontesice, il quale ancor egli dopo molte persecuzioni dal popolo Romano, e da Nicolò Fortebraccio, e dal Concilio di Basilea ricevute, si trovava in pacifica possessione del Pontificato, tutto il pensier volse alla ricuperazione della Marca Anconitana, la quale il Conte Francesco Ssorza occupava. Onde per più facilmente poterlo mandare ad effetto, deli-

berò conciliarsi il Re Alsonso, e mandato M. Luigi da Padus, Cardinale, e Patrifica d'Aquileja, suo intimo amico a Terracina, subito amicizia ne lega col Re conchiuse: La somma delle condizioni, su questa, che il Papa popsititui Alsonso, e suoi successori legitimi Re di Napoli, investendolo di questo, e aggiungendoli Terracina, e Fernando suo unico figliardo haturale nato d'una giovane Valenziana, per dispensazione alla sincessimo della Regno abilitò. Dall'altra parte Alsonso la ricupitatione della Marca con ogni sua industria, e sorza li promile, e Cività, Ducata, Cumulo, e la Matrice, terre d'Abruzzo, alla Chiesa restitui.

Finita la conchiusione della lega: il. Re si tece venice a Telracina per via di mare. Nicolò Piccinino Capitano d'armi. Col quale tre di consulto il mode dell'acquisto Malla Marca, a lo conduste a suoi stipendi, e ternato a Napoli usci in campo al Maggio delle role: e fatto un potente escreito, deliberò in persone, ancorche obbligato per capitoli non fosse, venire all'impresa della Marca. Il primo viaggio sece all'Aquila, la quale defiderava vedere : e non oftante, che molti li dissindessero per dubbio d'Antonuccio, il quale effendo capo di parte, Camponeschi, e tutta Angioina, allora governava, entrò con somma fiducia pella terra, e fu con ogni dimoftrazione di amol re, e di fede riceruto, Poi procedendo venne nel Duceto, e per la prima terra racquistò Visse alla Chiesa, la quale per il Conte li teneva . Poi non ostante, che il Duca Filippo gli avelle mandato Piero Gotta, e Giovanni Balbo gratori per levario dalla improfa contra il Conte suo genero: nondimeno per offervare la finde entro nella Marca, e con lo efercito fi pole tra Monta, Melone, o Montecchino, e conduste a' supi stipendi Mannabarile, Troilo da Rossano, e Pietro Brunom da Parme, ottimi foldati, che dal Conte fi erano ribellati, e alloggiato ful fiume della Potenza, facendo scorrere il paese, acquiliò moite terre ; e tra le altre S. Severino , Tolentino , Cingoli , Macerata, e Ieli, e fece porre a faceo Apiguano. Poi 📶 Rocca Contrada, la quale era guardia di Roberto da S.S. no, statole cinque di intorno, e vedendola inespagnabilio, etilo cinque miglia lontano da Fano, ove il Conte perdendo fi che Aaa





ridotto. Acquistando il Re con la sua presenza tutti i luoghi. per li quali passava; vedendo finalmente il Re, Fano per rispetto del loccorso di mare non potersi assediare, e per ricuperazione del resto della Marca bastare li Bracceschi, deliberò tornare nel Regno, e partito con l'esercito voltò alla via di Fermo, ove sù la porta assaltato da Alessandro Sforza, sece un' aspro satto d'armi, e ributtò per sorza nella terra gli Ssorzeschi. Andando al suo camminò racquistò alla Chiesa tutte le terre, che sono tra Fermo, e Ascoli per via. Passato il Tronto ricuperò Teramo, e Civitella, che il Conte gli aveva tolto in Abruzzo. Poi distribuite le stanze alle sue genti, e lasciato al lor governo, e delle terre di Abruzzo, Giovani Antonio Conte di Tagliacozzo, Paolo da Sanguine, e Giacomo da Monte Agano: a Napoli con somma riputazione, e gloria si ridusse, non mancando però di mandare sempre supplimento di gente nella Marca, con tenervi ancora un'armata di 8. galee, la quale stando al porto di Fermo, tutta la riviera della Marca scorreva, con mandarvi ancora in diversi tempi Mannabarile, Cesare da Martinengo, Ramondo Bovillo, Giovanni da Ventimiglia, che l'imprela continuassero.

**COSTO** 

Tornatosene Alfonso dalla guerra della Marca a Napoli, prefe a rimunerare alcuni Cavalieri, che l'avevano seguito e servito sempre da che si mosse di Spagna. Diede perciò il Marchesato del Vasto, e'l Contado di Potenza e d'Apici, e quel d' Arcano, a D. Indico di Guevara, creandolo anche Gransiniscalco. A D. Indico Davalo diede per moglie Antonella d'Aquino. che per morte prima di Berardogasparo suo padre, e poi di Francescantonio suo fratello rimale erede del Marchesato di Pescara, il qual ricchissimo stato venne allora nella Casa Davala con obbligo, che per lo avvenire, secondo quella savia donna volle, dovessero i possessori di esso chiamarsi Davalo d'Aquino. A D. Garsia Cavaniglia diede Alsonso il Contado di Troja, ed altre terre, e se Gabriele Correale da Sorrento suo paggio Signor della propria padria, con donargli altri luoghi, come che l' immatura morte sopraggiuntolo in età di diciannove anni lasciasse goder poco a Gabrielle quella felicità. Ma rimasoci il fratello Marino, il magnanimo Re le lo se venire, e per la memoria

di Gabriello gli diede il Contado di Terranuova, con altre buoi ne Terre. Vedesi la costoro Cappelle, ornata di bellissime scol-

ture, in Mont'oliveto di Napoli.

. Non terminarono qui le liberalità d'Affanto, perchè invaghitofi poco dopo di Lucrezia d'Alagno bell'iffima gentildonna del Seggio di Nido, per amor di lei a due frapplii diode titoli 🗣 Signorie, facendo il primo Conte di Borrello, e Gant Cancelieradel Regno, e l'altre Conte di Bucchianica; e qualti furontiri primi titolati, che avelle mai quel Soggio. Dopo quelle cole conoscendo Alfonso, che D. Fernando suo figliacio per mastri suoi mancamenti erà poco ben voluto in Regno, probeurò saviamente di Rabilirvelo con qualche buon perentado: voltatoli dunque al Principe di Taranto, la cui potenza que grandifima, gli chiese una sua nipote dimandata Isabella figlinola di Tristano de Chiaramonti di Francia Conte di Cupertino, e di Caterina Orfina foralla di effo Principe, da darfi per moglie al Duca di Calabria. Rimefe di ciò contentiffimo il Principe, e condotte la nigote a Napoli, fi celebraron le nozze splendidissimamente. Fatto. Fernando nipote del Principe di Taranto, volle anche il Re farlo cognato del Duca di Sella, perchè diede per moglie a Mariano di Mariano primogentio di quello Di Leonora fina fi-gliuola naturale cost Principato di Mofinio insidote. Di tatte quello cole vedi Birtolomeo Fazio, il Panormita, e 1 Colt.

Girea il 1222. infestando i Corfali molti luoghi di mare, e riducendos in alcuni porti di Puglia, e di Calabria, i Veneziani, che ne pativan danno, le ne risentirono tul Ro Alfonso. Ma non provvedendovi il Re, volle Antonio Diedo; alclora Capitani del golfo, con quattro galeo alfalir distitte, per aver i carfali melle mani, e difendendosi quei del luogo, soprano venne una burasca, per la quale rotte le galet Venttiane, reno ne il Capitano, e le ciurme in balia de passuri, che mi delle liberalità del Re Alfonso furon Manti ander liberi. Lo scrippi il Sabellico nell'istoria Ventuino delle liberalità del Re Alfonso furon Manti ander liberi. Lo scrippi il Sabellico nell'istoria Ventuino delle liberalità del Re Alfonso furon Manti ander liberi.

Fece poi pace co' Genoveli è aine 2444 a' 7. di distribute effendo, lor Doge Raffaello distribute. Le condizioni fattanti patelle ricestare, o depo'ajuto a' nimisi dell'altra, e' Genoveli, fiache Al-

fonso vivesse, sossero obbligati dargli, e portargli a Napoli un bacino d'oro per onoranza. La qual pace però non su lunga, perche non volendo Alsonso accettare quel bacino, se non a dì, e luogo determinato; invitati tutti li Baroni alla corte, e il popolo, riportandolo in sedia regale, quasi ad uno spettacolo trionsale lo riceva. Di che a tanta indignazione, si commossero i Genovesi, che innanzi che passassero quattr'anni, non vollero mandargli più il bacino, e dannando il nome di pace, di rub-

barsi l'un l'altro per mare non cessarono.

Appresso questo, Antonio Marchese di Cotrone per paterna origine di Casa Centiglia, e per materna da Ventimiglia, il quale per amor di Alfonso molte gran cose avea fatto in Puglia, e in Calabria, essendo venuto a Fonte di popolo appresso a Triano con 306. cavalli, dove era ordinato, che tutti i Baroni del Regno convenissero, su accusato ad Alfonso, che voleva ammazzare uno de'suoi principali Cortigiani. Il perchè surtivamente levatosi, a Catanzaro sua terra si ridusse; ove cominciò a suscitare le discordie già sopite del Reame, e a concitare, non solamente li Baroni a pigliar l'armi contra il Re; ma i Veneziani, e tutti gli altri Potentati con lettere, e oratori sollecitando a nuova guerra. Ma tutto su indarno : perocchè andandogli addosso il Re con l'esercito, li tolse Cotrone, e tutto il suo stato, e lui assediò in Catanzaro in modo, che su forza, che a discrezione senza alcun patto si rendesse: e a Giovanni dalla Noce Lombardo, il qual configliere, e suasore gli era stato della ribellione, levò tutte le terre, le quali teneva, ed a suggire suor del Reame lo strinse.

COSTO,

Il Costanzo riprende in questo luogo il Collenuccio, con dire, che altra su la causa di quella, ch'egli adduce, per la quale il Re Alsonso si mosse a sdegno contro al Centiglia Marchese di Cotrone: ed in vero mi parrebbe appunto una sciochezza, come il Costanzo la chiama a dir, che il Re per aver inteso, che'l Marchese volesse ammazzargli un de'suoi cortigiani si movesse a farli guerra in persona, se il medesimo non venisse scritto dal Fazio, dal quale il Collenuccio mi pare aver tutto ciò cavato. Per salvar dunque l'opinione di quel valent' uomo, che visse in quei tempi, ed ebbe servitù e sami-

lierità col Re Alfiefe, underò, e ilo terrò per ferres, chesia causa, ch'egli dice, se noni su la prima, su ben la seconde. la qual mosse il Re a filegno contra del Contiglia. Ma la causa primiera, e l'origine di tale sdegno di fir, che midde il Reder moglie a D. Indico Dagalo. familiariffiano: espato , difogno di dargli Arrighetta Ruffe rimale erede e del Marchelato di Cotrone, e del Contado di Catanzaro, e d'altre Terre onde scriffe al Centiglia predetto, ch' era allora Governator della provincia di Calabria, che ne trattaffe. Colui, che non era balordo, adochiato quel buon boccone, in cambio di proccurarlo per altri, se lo proccurò e tolse per se medesimo, di che il Re, come che allora il diffimulaffe; rimale contra di lui non poco. sdegnato. Laonde, se per congettura bastasse, poiche gli scrittori lo tacciono , affermerei , che quel cortigiano favorito del Re, al quale il Centiglia cercava di dar morte, fosse lo stesso D. Indico, per cagione di tal matrimonio: perch'egli è da credere, ch'effendo il D. Indico ben voluto dal Re, e standogli appresso, lo mantenesse perciò sdegnato contro al detto Centiglia. Ma tornando ad Alfonso, venuta poiche su l'occasione di tornare alla guerra d'Ancona follecitatagli dal Papa, meffe egli insieme l'elercito, e venendo il Centiglia a servirlo seguitò da trecento cavalli con isperanza d'aver a placare il Re, su avvertito, che non ci venisse in conto alcuno, perchè glie ne sarebbe andato il capo. Tornaffene egli in Calabria, e fortificà le principali Terre del suo stato apparecchiandosi alla difesa. Oltre a ciò scriffe tanto al Re, quanto al Duca di Calabria alcune lettere, per le quali con superbo tenore si doleva del Re, in più modi rinfacciandogli le molte cole da lui fatte in fuo fervigio, il che ponfe ed infiammò di forte l'animo adirato d'Alfonso, che sculandosi col Papa di non poter ire all'impresa della Marca, spacciatamente si volse contro al Marchele, e lo vinfe, e debello. Tratta anco di questo il libro del Monteleone.

Mentre era a questa impresa Alfonso Giosia d'Acquaviva, ed il popolo di Teramo si ribellarono, chiamando gli Ssorzeschi. Il Conte vi mandò Antonio da Trivulzi, e Sebastiano da Canosa, i quali al primo empito ruppero gli Aragonesi, che incon-

COLLED NUCCIO.

main ...

contro loro erano venuti: ma non molto poi ribellatofi Afcoli dalla Marca al Conte, e venendo il Ventimiglia mandato dal Re, tutti gli Sforzelchi fuggirono, e si ridusfero a Fermo, e Giolia in fomma disperazione del suo stato lasciarono, nè cesfarono le genti d' Alfonso insieme con quelle della Chiesa, che tutta la Marca, fuor che Iefi, che era a gli Sforzeschi ritorna-

ta, in breve tempo non toglieffero al Conte.

Perseverando le gran guerre, che furono poi tra Veneziani, e Filippo in Lombardia, conducendo Filippo il Conte, che Rava a Pelaro, a' luoi stipendi, non avendo da darli danari, per effer molto gravato di spese, ed oppresso dagli nimici, ricorle ad Alfonso per ajuto, essendo già morto Eugenio, e creato fuccessore Nicola V. Alsonso grato de benefici, e cortesia da Filippo ricevuti, in tre modi li porfe sussidio, pigliando in questo ancora occasione di servar tutto quello, che aveva promesso per la Chiela ad Eugenio. Prima fece, che il Gonte restituit Iesi, la qual sola terra tenea nella Marca; e per questo li sece numerare 35000, ducati, acciocche potesse andare al soccorso di Filippo; e in Lombardia mandò Ramondo Bovillo, con le genti fue, e Cesare da Martinengo, il quale seguitando la fortuna alla parte de' Veneziani se ne andò. Ultimamente nell'anno 1447, egli in persona andò a Capua, ed a Gaeta ed indi a Tivoli, dove un potente esercitò preparò, per romper guerra in Tolcana contro a' Fiorentini collegati co' Veneziani allo eccidio di Filippo.

\* Quest' anno 47. Papa Nicola V. canonizzò S. Bernardino da Siena morto tre anni innanzi nella Città dell' Aquila, ove con gran venerazione vien confervato il fuo corpo: e dove predicando, ed infegnando a que popoli ( effendo frate di S. Francelco ) era con gran fantità di vita viffuto molti anni . Surle dopo lui nella medefima Città, e dello stesso abito il Beato Giovanni da Capiftrano quali erede e successore e nella vita, e nella dottrina, e nella fantità di S. Bernardino. Vedi gli An-

nali dell'Aquila.

Effendo il Re a Tivoli, gli scriffe il Duca, che subito gli NUCCIO. mandaffe un suo fidatissimo a parlargli. Alsonso gli mando Lodovico Poggio, chiamato volgarmente Frate Puccio, uomo da

.

lui in cose ardue molto esercitato'. Il Duca, che gia cominciava a fentirh indisposto del corpo, sece intendere a Frate Puccio, che defiderava dare ad Alfonfo tutto il suo stato in mano, e prima voleva confeguare a Ramondo Bovillo, che fi trovava in Lombardia, tutte l'entrate, e tutte le Rocche, fuor che quelle di Pavia, e di porta Giobbia di Milano, le quali voleva di fua mano in periona confegnare ad Alfonfo, e che lubito facesse intendere quelle cole al Re. Frate Puccio volando torno a Tivoli, il Re intela la indifinofizione di Filippo, fi dolle oltre modo, che un tanto Principe, il quale egli chiamava padre, a tanta necessità per oppressione de' Veneziani fosse venuto, che pensasse rinunciare lo stato ad altri. Onde rimando Frate Puccio a Milano, imponendogli, che confortaffe Filippo a star di buona voglia, che presto verrebbe al fusfidio in Lombardia, non per speranza, nè per volontà del fuo stato, ma per amore, e per debito de benefici ricevuti lo difenderebbe dalla guerra de Veziani, e per questo attendesse a distribuire in altri lo stato Veneziano, e non di rinunziare, e privarsi del suo proprio. In quel mezzo, che Frate Puccio tornava a Milano, il Duca dalla febbre, e difinteria gravato a' 13. d' Agosto di questa vita passò, avendo prima fuo erede universale istituito Alfonso. Così doppo la sua morte su confegnato il Castello di porta Giobbia per sua ordinazione a Ramondo, il quale convocati a le tutti li condottieri, che erano flati del Duca, Guid' Antonio da Faenza, Carlo da Gonzaga, Luigi dal Vermo, e li figliuoli di Luigi da Sanseverino, tolle da loro la fede di seguire, e conservare la parte del Re Alsonso, li quali data la fede, e veduto poi, che'l popolo di Milano tendeva alla libertà, con ello fra pochi di fi concordarono; e dimenticata la fede data, milero a facco le genti d'armi, e robba di Ramondo, ch' era nel Monistero di S. Ambrosio . Il popolo poi con pochi danari ebbe la Rocca grande. Quelli della Rocca picciola reliftettero alquanto, poi perluali dal popolo, che Alfonio non era per foccorrer loro, divifero tra loro 1700, ducati, che ne' forzieri di Filippo aveano trovato, e la Rocca renderono. Avutele ambedue, i Milaneli da tondamenti rovinarono.

Tom.L Bbb Non

Non vo'le però Alfonso lasciare l'impresa contro i Fiorentis ni per la quale a Tivoli era venuto, ma passato prima in Savina, e satto magnificentissime elequie con ogni specio di onore alla memoria di Filippo, cavalco nel territorio di Siena, e sece gravissimi danni a Fiorentini, saccheggiando, e bruciando ripa Marancia nel territorio di Volterra, e occupando tutte le sor castelle, d'un paese detto sa Gherardesca, e Casti-

glion di Pefcara. -

I Fiorentini non provveduti, per prima conduffero a' lor stipendi Federico Conte di Urbino, e Sigifmondo Malatella Signore d' Arimini, con li quali al meglio che poterono per quell' inverno fi difefero, al crefcer dell'erbe poi nell'anno Jeguente 1448. ando Alfonio a campo a Piombino, e benche per mare rompelle l'armata de Fiorentini, e gli avelle lor tolta l'Ilola del Giglio, nondimeno in modo con l'ajuto loro si difese Piombino, che con l'elercito infermato per l'aere, e quali disfatto fi levò, ed egli per mare, e l'efercito per terra con difficoltà nel Regno si ridusse. Ma morto non molto poi Ranaldo Orlino Signor di Piombino, Caterina fua donna temendo che il Re sopra di se non si voltasse, impetrò da lui pace, e le li . fece tributaria d'una coppa d'oro di 500, ducari di valore ognianno, mentre Alfonio vivelle; il qual cento tempre lu pagato, ancora poi da Emanuello, da Apiano, che nello flato di Pionibino a Caterina successe. Mandarono i Fiorentini solenni oratori ad Alfonio, i quali a Sulmona con ogni riverenza domandando la pace, facilmente la impetrarono, con condizione però che l'Ifola del Giglio, e Castiglione di Pelcara ad Alfonso rimaneffero.

COSTO

Nel 1448, dice il Platina, che fu una gran pestilenza, la quale durò due anni, effendo stata pronosticata dall' Ecclisse del Sole, e da molti terremoti, che occorsero. E sopra il Gastel Nuovo di Napoli, secondo il Cost, apparve una notte un trave di fuoco, e su appunto allora, che la Duchessa di Galabria nuora del Re, partori un figlinol maschio, che su poi Alfonso II. della cui siera e terribil natura cotanto a Napoli calamitosa, su segno quel portento. Dice il Fazio, che tornato Alsonso dall'assedio di Piombino diede opera a finire il Castel Nuo-

vo, il che s'era intermesso per la passata guerra, ed in breve lo fini riducendolo nella forma, in che oggi si vede. Scrive il medesimo Autore alcuni altri particolari taciuti dal Collenuecio, e sono questi.

Aveva il Re Alfonso mandato due navi sotto D. Indico Davalos a danno de' Veneziani, i quali ne armarono all'incontro sei, e tre d'esse le più grosse le mandarono a combattere quelle del Re, che suggendo si ricoverarono di notte nel porto di Siracusa in Sicilia, ove surono dalle Veneziane buona pezza combattute, ed alla sine abbruciate. Ciò saputo il Re armò dieci galee, o sotto Bernardo Villamarino samolo Capitano di mare le mando nell'Adriatico. I Veneziani all'incontro ne mandaron suori dodici, le quali mentre cercavano le Aragonesi, surono da un'improvisa burrasca sopraggiunte, e disunite. Una parte d'esse adunque abbattutesi nel Villamarino si posero in suga, e ne rimasero prese tre, due delle quali datesi a terra si trovarono vuote.

Dopo questo il Villamarini scorrendo per que' mari assali alcuni luoghi de' Veneziani facendovi grandissimi danni, vi prese molti de'lor legni, nè celsò di fare il medesimo, finchè segui-

ta la pace fu richiamato a Napoli dal Re.

Non molto dopo fu il medefimo Villamarini mandato dal Re nell' Arcipelago con tredici ben' armate galee a rifare una fortezza full'ilola di Satalia, ch'è dirimpetto a Rodi, la qual fortezza tenuta già da' Cavalieri Gerololimitani era stata da' Turchi presa, e distrutta. Dopo la qual'opera il Villamarini si diede a corseggiare per que'mari infestando tutte quelle contrade, ove trattenutosi due anni, vi sece di legni, e di robba, e di gente molte ricchissime prede, delle quali, richiamato dal Re, se ne venne carico a Napoli.

Nello stesso essendo il famosissimo Scanderbegh travagliato nell'Albania da'Turchi, chiese ajuto al Re Alsonso commettendosi in sua protezione. Il Re cortesemente lo soccorse la prima volta e di gente, e di vettovaglia, e poco dopo li mandò Gilberto Ortsano con un'altro buon numero di soldati, col quale ajuto, dice il Fazio, non solo disese Scanderbegh il suo stato, ma tolse al Turco alcuni luoghi d'importanza.

Bbb 2 Do

Dopo quelle cole Alfonso andò coll'esercito negli Abruzzi contro a Gianantonio Orsino Conte di Tagliacozzo, dal quale si teneva offeso, per aver quello ajutato e savorito, come parente, Rinaldo Orsino Signor di Piombino, mentre esso Alfonso tenne in quel luogo l'assedio: ma per intercessione del Papa ortenne il Conte perdono dal Re, con pagar certa somma di moneta. Seguì poi l'accordo di Piombino, e la pace de Fiorentini con Alsonso.

Era Papa in que tempi Nicola V. il quale nel 1450, cele-

brò il gran Giubileo dell' Anno Santo ,

NUCCIO

Non lasciò ancora Allonso in quel tempo di pargere ajuto alla libertà di Milano, la quale effendo lui in Tolcana ad Acquaviva in Maremma, gli mando Oratori per fidfidio, sì per rispetto del Coote Francelco, come per odio delli Capitani di Filippo, che Ramondo Bovillo si male aveva trattato, E benche gli ajuri, i quali mando fortiffero effetti non buoni, per effer forle così determinato di fopra, che il Ducato di Milano perveniffe al Conte Francelco, ficcome il Regno di Napoli al Re Alfonfo: nondimeno fempre mantenne a quell'effet. to de' fuoi denari, il Conte Giacomo, e Francelco Piccinino, e a' danni di Parma contro il Conte, e Aleffandro fuo fratello, che il Parmegiano guardava . Mando a favore di Nicolò Guerriero già figliuolo di Otobono III. Tiranno di Parma, nemico degli Sforzeschi 800, fanti a Guardalon Castello di Parmegiana, e conduste Astor da Faenza 1500. cavalli , il quale mandò in Lombardia , vedendo che Affor non fervando la fede, per danari avuti dal Conte fi era tornato a Faenza, mando dopo loi Ramondo Anichino con 500, cavalli a Colorno, dove da Alessandro su rotto .

Dopo la sua tornata di Toscana, essendo stato commato in Roma Federico III, Imperadore, e avendo con se Elionora sua donna figliuola del Re di Portogallo, e di Giovanna sorella d'Alfonso, il quale ad un medesimo tempo era venuto in Italia, andarono insieme a Napoli, dove con splendore, o magnificenza più che umana surono da Alsonso ricevuti, e per molti di, che vi stettero, inestimabili doni sur suron satti. Niuna spe-

zie di liberalità, e cortesia vi mancò. Furon fatte fontane di vino per la terra; furono date fenza danari agli Alemanni tutte le cole, che da mercanti, e dagli artefici vollero comperare, i prezzi de quali Alfonio poi liberamente a venditori pago. Lungo farebbe a scrivere la magnificenza delle giostre, dell'armeggiare, e delle danze, e l'apparato della terra, e degli uomini. Scrivono in somma gli Autori, ehe in quel tempo vi si trovarono, che lingua alcuna di qualunque facondo, e celebre Oratore non potrebbe degnamente descrivere in quanti modi la magnanimità d'Alfonfo in quella celebrità fi dimoftraffe, non avendo Federico però fama niuna di virtu, che l'Imperiale, o

Regale fosse nella sua partita lasciato.

Per più soddisfazione del lettore metteremo qui compendiosa- costo mente l'entrata dell' Imperador Federico in Napoli , secondo che ne scrive il Fazio. Primamente il Re Alsonio come intele quello effer giunto a Roma li mandò cinque principalissimi Ambalciadori, che furono Nicolò Pelcicello Arcivelcovo di Napoli , Marino Mariano Principe di Rossano , Francesco del Balzo Duca d' Andri, Leonello Accrocciamuro Conte di Celano, ed Antonio Panormita, uomo chiariffimo per belle lettere. Costoro incontrarono l'Imperadore, già partitoli di Roma, a Piperno, dove fattogli riverenza, ed accompagnatolo a Terracina, vi capitò il Duca di Calabria venuto ad incontrarlo con un gran numero di Signori, e quivi il Panormita predetto oro in lode di esso Imperadore. Veniva appresso alquanto di lungi l'Imperatrice con grandiffima compagnia, talché menavano tra l'uno, e l'altro più di cinque mila persone. Da Terracina a Capua erano per tutta quella strada apparecchiate mense con vivande da mangiare, e da bere per rinfrescamento delle genti a piè. Andò il Re Alfonfo ad incontrar l'Imperadore tre miglia di là da Capua, ed accompagnatolo in quella città, se ne tornò dubito a Napoli. Il di seguente gli uscì di nuovo incontro , e mandatogli avanti il baldacchino, volle l'Imperadere, che Alfonto gli andaffe a lato fotto di quello, come che egli per modestia riculatse di farlo . In cotal modo entrarono in Napoli, ove l'Imperadore fu alloggiato in Castel Capoano, essendo seco Alberto Duca d' Austria suo fratello, e molti altri gran Signo-

ri . ch' ebbero tutti onoratifimi alloggiamenti . L' altro giorno fece l'entrata l'Imperadrice, e la notte precedente, fecondo il Collanzo, la Ducheffa di Calabria aveva pactoriro un figliand malchio, al quale in memoria dell' Imperadore fu mello nome Federico . Alfonio in onor delle dette entrate creò Cavalieri molti nobili Cittadini: e perch' era la Settimana Santa fece di notte rappresentare in S. Chiara il mistero della Passione , e rifurrezione di nostro Signore, dove per lo gran concorlo delle genti vi fi affogarono parecchie persone. Fece poi un tontuoliffimo convito, dove l' Imperadore fedè in fedia di oro. Seguirono appresso le giostre, e i rornei alla Incoronata, ove il Duca di Calabria, e molti altri Baroni comparvero con ricche, e varie livree. Feceli poi la caccia agli Stroni luogo fuor della grotta, ove tra l'altre cole notabili, vi fu l'apparecchio di tutte le cofe da mangiare, che deliderar fi possono in tanta quantità, che ne fopravvanzò a cialcuno, ed eravi una fontana futta per artificio, che buttava abbondantemente vino di tre forti ad arbitrio di chinnque ne voleva. Gli ajutanti, che per far quella cacciafurono aggiunti a' cacciatori regi, afcelero a cinque mila; confiderifi ora il numero delle fiere, che vi fi uccifero. Dopo quefle cofe, ed altre, che fe ne l'afciano per brevità, volendo l' Imperadore partirli, fece opera Alfonfo, che confumaffe matrimonio con l'Imperadrice Leonora fua nipote ; la quale era ancora pulzella , e finalmente ricevuti amendue dalla magnificenza , e liberalità d' Alfonio con ricchiffimi doni in buon' ora il partirono. In forma la spela fatta dal Re Alfonio in quefli ricevimenti fu finilurata , ficenme furono molte altre, che egli ne fece, per le quali dicono gli autori , e particolarmente il Pontano, e'l Riccio, che su spesso necessitato ad aggravare i vaffalli. Dovrebbono dunque i Principi, e Signori guardarii da far certe spele, che eccedano la lor possibilità, e massimamente non essendo necessario, per non esser poi coltretti a por mano nelle fostanze de' sudditi , con pelo d'averne a cendece minuto conto a Dio.

NUCCIO

Succedendo poi che essendo già fatto il Conte Francelco Duca di Milano, i Veneziani per alcune dissensioni nate per cagione di questo (per quanto dicevano) ma più presto (com' è il vero)

per non aver voluto i Fiorentini legarfi con loro all'eccidio del Duca, cacciarono per pubblico editto da Venezia, e dall'altre lor terre i Fiorentini; e un'altra gran guerra fi suscitò in Italia. Perocche i Fiorentini per vendicarli della ingiuria tanto operarono, essendo capo di questa loro impresa Cosmo de' Medici, che induffero il Duca a muover di nuovo guerra, infieme con loro, contra i Veneziani. Per la qual cola i Veneziani col Re Alsonso si legarono, per opera massime di Lionello di Este, Marchefe di Ferrara; ordinando tra le altre provvisioni; che Alfonfo batteffe i Fiorentini, i quali naturalmente odiava, e loro e'l Duca di Milano; in modo, che l' un l'altro soccorrere non poteffe . Alfonfo , che virilmente , e con fomma fedeltà l'imprefa prendeva, conduste a' fuoi stipendi Guglielmo di Monferrato con 4000. cavalli, e 20000. fanti, acciocche nel territorio d' Alelfandria al Duca moveffe guerra , pagando con Veneziani comunemente di buono flipendio Manfredo, e Giberto da Correggio, valorofi uomini in arte militare, i quali nel Parmigiano due anni continui contra il Duca guerreggiarono.

Mando poi nell' anno 1452. Fernando suo figliuolo con efercito di 6000. cavalli, e 20000. fanti, e con lui Napolione Otlino, e il Conte Averlo dall' Anguillara, e Federico Conte d' Urbino contro i Fiorentini in Tofcana, il quale territorio di Cortona, e Arezzo predò, e prele Forano terra groffa per forza, e ruppe Aftor da Faenza, il quale fu il primo, che in ajuto de Fiorentini correlle. Dipoi espugnate alcune picciole Castella, alle stanze di Acquaviva in Maremma fi riduffe, avendo Antonio Olzina Capitano dell'armata d' Alfonlo prelo Vada nel territorio di Volterra fopra la marina, e fortificata, dai qual luogo i Fiorentini gran molestia, e danno riceverono.

Dice il Collenuccio, che Alfonso mando Fernando suo fi- costo gliuolo contro a Fiorentini con fei mila cavalli, e venti mila fanti: e'l Platina, che nella vita di Nicola V. accenna il medelimo, dice, che Fern. andò con otto mila cavalli, e quattro mila fanti folamente. Nella qual notabil differenza io non ardirei d'affermare qual di lor due si dica il vero : se non che nel testo del Colleguccio del qual"io dubito più , si vede quel

numero feritto in abbaco, e non in parole, com'è nel Platina larino, onde facilmente potrebb' effere scorretto. E però molto lodevole mi pare quell'ulo di esprimer con parole, e non con numeri le quantità delle cole, importando tanto al vero dell'istoria. Ma che l'errore sia nel Collenuccio più tosto che nel Plat, me lo fa credere, oltre a quanto s' è dettto, quel che ne scrive il Fazio, il qual dice, che quando Alfonso mife infieme l'efercito, rauno fei mila cavalli, e due mila fanti, fe ben poi con le genti del Duca d'Urbino, e con quelle del Conte Averlo, e con altre, che ne mandò appresso Alfonso, fecero il numero di nove mila cavalli, e quattro mila fanti, e però in quel 20000, del Collenuccio credo vi sia un zero di più, avendo a dir due mila fanti, poiche tanto le ne partirono da Napoli. Di persone principali, che andarono con Fernando, vi furono il Marchele di Ventimiglia, D. Indico, e D. Alfonfo Davalos, il Conte Averlo Orlino dell'Anguillara, Napoleone Orfino , Antonio Caldora Conte di Trivento , Leonello Accrocciamuro Conte di Celano, Orlo Orlino fratello del Prefetto, e D. Garfia Cavaniglia, tutti uomini di grandiffima elperienza in guerra: oltre al Duca d'Urbino, ch'aveva carico di Generale dopo Fernando. Un pezzo dopo vi andò con mille altri cavalli D. Indico di Guevara Marchele del Valto, il che scrive il Fazio: vedi anche il Costanzo.

\* Quel medefimo anno, ch'era il 1452, nacque C. Federico secondogenito del Duca di Calabria, come s'ha nel libro del Monteleone. Ove anche dice, the l'anno appreffo morirono quefli tre Signori, Gianantonio Marzano Duca di Selfa, Gabriello Orlino Duca di Venosa, e Cola Caltelmo Duca di Sora.

In quel tempo venne in Italia all'ajuto del Duca, e de' Fiorentini Renato Duca d'Angiò , invitato da speranza di poter concitare ( finite le guerre di Lombardia ) nuovi movimenti. nel Regno di Napoli. E per effergli ftati ad istanza de' Veneziani ferrati i passi dell'Alpi dal Duca di Savoja, e Marchele di Monferrato, la persona sua con due galee per Genova entrò in Italia, e l'efercito suo conduste sino in Asti Luigi Delfin di Vienna, che fu poi Luigi XI. Re di Francia, per odio, che portava a'Veneziani, e particolare intelligenza, e amicizia, che

evez col Duca Francesco. Stette in Lombardia Renato tre messen li suoi, e senza aver satto alcuna memorabil pruova di losso, e senza alcuna cagione, per un subito appetito si partà d' Bealie, lasciandole nome d'impetuosa, e islabile nazione, e inn-

tile a grandi imprese,

Partito Renaro, e già stanche le parti della guerra, e man stana carico de Cristiani, essendo stato l'anno imanni occupato de Turchi Costantinopoli, per mezzo d'un frate Simone descaratorino dell'ordine Essentiano di S. Agostino de descaratorino, veneziani, e Duca di Milano, treitatori te su conchiusa, senza participazione, e saputa d'Alsonia, de d'Aprile, nell'anno 1454. Alsonso però come quello che di l'utilità, e piacere degli amici, che i vani onori sinastano de essenza della corchè sul principio mostraffe qualche poco di degno, per sun effere stato, al trattato di tal pace richiesto mondimento molto poi la confermò, e Fernando suo figliuolo can l'alersita fece di Toscana nel Reame ritornare.

L'anno feguente Nicola Pontefice, mando il Cardinal di Fermo, Legato, e con lui Veneziani, Duca, e Ricandini mandarono degniffime Legazioni a Napoli, per conchindra meral lega d'Italia, così alla prefenza del Re Alfonfo, e de fua autorità fu la pace di null'a confermata, e la lega generale per 25. anni conchiula. Dalla quale ad istanza del Re rimafero esclusi i Genovesi, Sigismondo Malatesta, e Astor da Faenza. E volle per capitoli porre, che niuno de'collegati potesse soccorrere i Genovesi, perchè pretendeva, non avessero serbata la pace. Sigismondo perchè avuto danari, condotto 1800. cavalli, e 600. santi mandato in Toscana, si ribellò, e condusses con Fiorentini, e Astor perchè mandasse contra Parma (com'è detto) suggendosi col soldo, a casa si ridusse.

Dipoi non avendo mai Alfonso troppo amato il Duca Francesco, veduta in fine la virtù, e potenza sua, e che Giovanni, detto Duca di Calabria, figliuolo di Renato, dopo la tornata del padre in Provenza, era venuto a Firenze in luogo del padre, e praticava cose assai contra di lui, e per la quiete d'Italia, deliberò conciliarselo, e fare con lui parentado. Il perchè

Tom.I. Ccc pro-

promise il Duca Ippolita Maria, sua figliuola ad Alsonso primogenito di Fernando suo figliuolo, e il Re Alsonso Elionora
figliuola di Fernando, promise a Ssorza Maria figliuolo del Duca. Benchè questo secondo parentado non avesse poi luogo, per
l'età di Elionora, e per varie mutazioni, che seguitarono ia
Italia, per le quali Elionora su poi da Fernando suo padre data per donna ad Ercole Marchese da Este Duca II. di Ferrara,
come a suo luogo diremo.

Fatta la lega universale, e particolarmente poi tra il Re Alfonso, e il Duca Francesco con vincoli di parentela ristretti essendo morto l'anno 1455. Nicola V. Pontefice, Callisto III. di casa Borgia, Valenziano di Catalogna al Pontificato su eletto, essendo stato prima molti anni del consiglio d'Alsonso, e per questo d'ogni sua condizione benissimo istrutto e domandandoli gli Oratori di Alfonlo per sua parte in qual modo avessero insieme a vivere; rispose Callisto, regga egli il suo Regno, e lasci governare a me il mio Papato. Onde benchè molti stimassero, che tra loro fosse simulata inimicizia, nondimeno in molti modi apparve poi loro esser veri nimici, riferendosi comunemente la colpa in Callisto più presto, che in Alsonso. Questo su certo indizio dell'animo di Callisto, che udita la morte d'Alfonso, alzando gli occhi al Cielo, allegramente disse. Laqueus contritus est, & nos liberati sumus, e in un subito per patenti bolle, Fernando suo figliuolo del Regno di Napoli privò, siccome nel processo più dissulamente diremo.

COSTO.

Parlando il Collenuccio della nimicizia scovertasi tra il Pontesice Callisto III. e'l Re Altonso, dice, che tutta la colpa se ne riseriva comunemente a Calisto; e nel Platina si legge tutto il contrario. Imperocchè dopo aver mostrato quanta, e qual sosse la bontà, e santità di Callisto, dice, ch'essendo egli intento nelle richieste sattegli da' Principi a non partirsi mai dall'onesto, venne in discordia col Re Alsonso perchè da quello gli erano alle volte dimandati de' Vescovadi per persone, le quali non n'eran punto meritevoli.

COLLE-NUCCIO. Dopo queste leghe, e la creazione di Callisto, il Conte Gizcomo Piccinino, e il S. Matteo da Capua, con-molti altri, i

qua-

enali senza soldo si trovavano, fatta insieme compagnia nell'anno 1456, passarono a donni de Saneti; dove avendo satte molite poche cole, cacciati dalle genti Veneziane, e Siorzeiche mandate a savore de Sancii, a Castiglion di Pescara si ridussiro; e in quel luogo affediati, combattuti, nè potendo effer vinti, furono coffretti mangiare più giorni prugnoli, e cognuole non matine. Presero però per tradimento Orbitello: dove con certa vittueglia si sostentarono finchè da Alfanso surono sovnei, il qual di deneri li fovvenne, e di vistinglie per vie di mare, e tentò le potimie delle lege, che comunentate lor daffero cento mila dacati di fabio, come cola espedicate alla pace, e tranquillità d'Italia; ma non escudo da alcuna potenza accettata tal pratica, il Re seet, che Piccinino tutte le terre a' Sanesi restituì, e egli nel suo Regno lo ricevè, e a ine fpele lo tenne.

Un cale avuelle per appers degno di mettorie convien, ch'io nerri in quelle, luogo, listilità al quale mai non cibe il Resent, le ben de Filolofi matterii in firitto, che Campanie, eveno terra di Lavoro di simile calamità non sa mai vacur. A's. di Dicembre di notte in quello médefime anne 1456. cominciareno a sentirii terremoti in diversi laughi del Regno, i quali tutt' i di fermenti, del mele, non fenza gran penne d' egni memo in diverse ore lestamente continuarono. Ultimamente il 20. di del mele, intorno alle 16. ore, un terremoto venne si grande, che di niuno maggior alcuna memoria si trova. Perciocchè cominciando a Napoli, per terra di Lavoro, per Abruzzo; e per Puglia con grande eccidio d'uomini per molte terre, e Castelle fece notabili ruine di molti edifici pubblici , e privati, e alcune Castelle tutte da' fondamenti rumarono, alcune andarono lotto terra, quali come forbite, alcune, come Bojano andata tutta sotto sopra, di se lasciò un lago. Onde fatto il calcolo a luogo per luogo degli uomini, che in tale strage mancarono, per quanto Pio II. Pontefice nell'iftoria de fuoi tempi, e Antonino Arcivelcovo nelle fue Croniche descrivono 30. mila uomini vi morirono. Acerbiflimo calo, e flupendo apprello l'altre everhoni di quel Regno per le continue guerre sostenute.

Nella vita del predetto Callisto fa menzione il Platina d'una costo.

Non volle però Alfonso lasciare l'impresa contro i Fiorentini, per la quale a Tivoli era venuto, ma passato prima in Savina, e tatto magnificentissime elequie con ogni specie di onore alla memoria di Filippo, cavalco nel territorio di Siena, e sece gravissimi danni a Fiorentini, saccheggiando, e bruciando ripa Marancia nel territorio di Volterra, e occupando tutte le lor castelle, d'un paese detto la Gherardesea, e Casti-

glion di Pefcara.

I Fiorentini non provveduti, per prima conduffero a' lor flipendi Federico Conte di Urbino, e Sigifmondo Malatella Signore d' Arimini, con li quali al meglio che poterono per quell' inverno si difesero, al crescer dell'erbe poi nell'anno seguente 14.48. ando Alfonfo a campo a Piombino, e benchè per mare rompelle l'armata de Fiorentini, e gli avelle lor tolta l'Ilola del Giglio, nondimeno in modo con l'ajuto loro si difese Piombino, che con l'elercito informato per l'aere, e quali disfatto fi levò, ed egli per mare, e l'efercito per terra con difficoltà nel Regno si riduste. Ma morto non molto poi Ranaldo Orlino Signor di Piombino, Caterina sua donna temendo che il Re sopra di se non si voltasse, impetrò da lui pace, e se li fece tributaria d'una coppa d'oro di 500, ducati di valore ogni anno, mentre Alfonio viveffe; il qual cento fempre lu pagato, ancora poi da Emanuello, da Apiano, che nello stato di Pionibino a Caterina fuccesse. Mandarono i Fiorentini solenni oratori ad Alfonio, i quali a Sulmona con ogni riverenza domandando la pace, facilmente la impetrarono, con condizione però che l'Isola del Giglio, e Castiglione di Pescara ad Altonio rima-

COSTO

Nel 1448, dice il Platina, che su una gran possilenza, la quale durò due anni, essendo stata propositicata dall' Ecclisse del Sole, e da molti terremoti, che occortero. E sopra il Castel Nuovo di Napoli, secondo il Cost, apparve una notte un trave di suoco, e su appunto allora, che la Duchessa di Calabria nuora del Re, partori un figliuol maschio, che su poi Alsonso II, della cui fiera e terribil natura cotanto a Napoli calamitosa, su segno quel portento. Dice il Fazio, che tornato Alsonso dall'assedio di Piombino diede opera a finire il Castel Nuo-

vo, il che s'era intermesso per la passata guerra, ed in breve lo fini riducendolo nella forma, in che oggi si vede. Scrive il medesimo Autore alcuni altri particolari taciuti dal Collenue-

cio, e fono questi.

Aveva il Re Alfonso mandato due navi sotto D. Indico Davalos a danno de' Veneziani, i quali ne armarono all'incontro sei, e tre d'esse le più grosse le mandarono a combattere quelle del Re, che suggendo si ricoverarono di notte nel porto di Siracusa in Sicilia, ove surono dalle Veneziane buona pezza combattute, ed alla sine abbruciate. Ciò saputo il Re armò dieci galee, o sotto Bernardo Villamarino samolo Capitano di mare le mandò nell' Adriatico. I Veneziani all'incontro ne mandaron suori dodici, le quali mentre cercavano le Aragonesi, surono da un'improvisa burrasca sopraggiunte, e disunite. Una parte d'esse adunque abbattutesi nel Villamarino si posero in surga, e ne rimasero prese tre, due delle quali datesi a terra si trovarono vuote.

Dopo questo il Villamarini scorrendo per que' mari assalì alcuni luoghi de' Veneziani facendovi grandissimi danni, vi prese molti de'lor legni, nè celsò di fare il medesimo, finchè segui-

ta la pace fu richiamato a Napoli dal Re.

Non molto dopo fu il medefimo Villamarini mandato dal Re nell' Arcipelago con tredici ben' armate galee a rifare una fortezza full'ilola di Satalia, ch'è dirimpetto a Rodi, la qual fortezza tenuta già da' Cavalieri Gerololimitani era stata da' Turchi presa, e distrutta. Dopo la qual'opera il Villamarini si diede a corleggiare per que'mari insestando tutte quelle contrade, ove trattenutosi due anni, vi sece di legni, e di robba, e di gente molte ricchissime prede, delle quali, richiamato dal Re, se ne venne carico a Napoli.

Nello stesso essentia da Turchi, chiese ajuto al Re Alfonso comgliato nell'Albania da Turchi, chiese ajuto al Re Alfonso commettendosi in sua protezione. Il Re cortesemente lo soccorse la prima volta e di gente, e di vettovaglia, e poco dopo si mandò Gilberto Ortsano con un'altro buon numero di soldati, col quale ajuto, dice il Fazio, non solo disese Scanderbegh il suo stato, ma tolse al Turco alcuni luoghi d'importanza.

Bbb 2 Do

Dopo queste cose Alfonso andò coll'esercito negli Abruzzi contro a Gianantonio Orlino Conte di Tagliacozzo, dal quale fi teneva offelo, per aver quello ajutato e favorito, come parente. Rinaldo Orlino Signor di Piombino, mentre ello Alfonio tenne in quel luogo l'affedjo: ma per interceffione del Papa ortenne il Conte perdono dal Re, con pagar certa fomma di moneta. Segui poi l'accordo di Piombino, e la pace de Fiorentini con Alfonio,

Era Papa in que tempi Nicola V. il quale nel 1450, cele-

hin il gran Giubileo dell' Anno Santo .

Non lasciò apcora Alfonso in quel tempo di porgere aju-NUCCIO, to alla libertà di Milano, la quale effendo lui in Tolcana ad-Acquaviva în Maremma, gli mando Oratori per fuffidio, si per rispetto del Conte Francesco, come per odio delli Capitani di Filippo, che Ramondo Bovillo si male aveva trattato. E benche gli ajuti, i quali mando fortifiero effetti non buoni, per effer forle così determinato di fopra, che il Ducato di Milano pervenisse al Conte Francelco, siccome il Regno di Napoli al Re Alfonio: nondimeno fempre mantenne a quell'effetto de luoi denari, il Conte Giacomo, e Francelco Piecinino, e a' danni di Parma contro il Conte, e Alessandro fino fratello, che il Parmegiano guardava . Mando a favore di Nicolò Guerriero già figliaolo di Otobono III. Tiranno di Parma, nemico degli Sforzeschi 800. fanti a Guardalon Castello di Parmegiana, e conduste Astor da Faen-22 1500, cavalli, il quale mando in Lombardia, vedendo che Affor non fervando la fede ; per danari avuti dal Conte si era tornato a Faenza, mando dopo lui Ramondo Anichino con 500. cavalli a Colorno, dove da Alessandro su rollo.

Dopo la sua tornata di Toscana, essendo stato coronato in Roma Federico III. Imperadore, e avendo con le Elionora fua donna figliuola del Re di Portogallo, e di Giovanna forella d' Alfonfo, il quale ad un medefimo tempo era venuto in Italia, andarono infieme a Napoli, dove con Iplendore, o magnificenza più che umana furono da Alfonso ricevuti, e per molti di, che vi stettero, inestimabili doni lor faron fatti . Niuna frezie di liberalità, e cortesia vi mancò. Furon satte sontane di vino per la terra; surono date senza danari agli Alemanni tutte le cose, che da mercanti, e dagli artesici vollero comperare, i prezzi de' quali Alsonso poi liberamente a' venditori pagò. Lungo sarebbe a scrivere la magnissicenza delle giostre, dell'armeggiare, e delle danze, e l'apparato della terra, e degli uomini. Scrivono in somma gli Autori, che in quel tempo vi si trovarono, che lingua alcuna di qualunque sacondo, e celebre Oratore non potrebbe degnamente descrivere in quanti modi la magnanimità d'Alsonso in quella celebrità si dimostrasse, non avendo Federico però sama niuna di virtu, che l'Imperiale, o

Regale fosse nella sua partita lasciato.

Per più soddissazione del lettore metteremo qui compendiosamente l'entrata dell' Imperador Federico in Napoli, secondo che ne scrive il Fazio. Primamente il Re Alfonso come intefe quello effer giunto a Roma li mandò cinque principalissimi Ambafciadori, che furono Nicolò Pelcicello Arcivelcovo di Napoli, Marino Mariano Principe di Rossano, Francelco del Balzo Duca d'Andri, Leonello Accrocciamuro Conte di Celano, ed Antonio Panormita, uomo chiariffimo per belle lettere. Costoro incontrarono l'Imperadore, già partitoli di Roma, a Piperno, dove fattogli riverenza, ed accompagnatolo a Terracina, vi capitò il Duca di Calabria venuto ad incontrarlo con un gran numero di Signori, e quivi il Panormita predetto oro in lode di esso Imperadore. Veniva appresso alquanto di lungi l'Imperatrice con grandiffima compagnia, talche menavano tra l'uno, e l'altro più di cinque mila persone. Da Terracina a Capua erano per tutta quella strada apparecchiate mense con VIvande da mangiare, e da bere per rinfrescamento delle genti a piè. Andò il Re Alfonfo ad incontrar l'Imperadore tre miglia di là da Capua, ed accompagnatolo in quella città, se ne tornò fubito a Napoli. Il di leguente gli ulci di nuovo incontro, e mandatogli avanti il baldacchino, volle l'Imperadere, che Alfonlo gli andaffe a lato fotto di quello, come che egli per modestia riculasse di farlo . In cotal modo entrarono in Napoli, ove l'Imperadore fu alloggiato in Castel Capoano, essendo seco Alberto Duca d' Austria suo fratello, e molti altri gran Signo-

COSTO

ch' ebbero tutti onoratiffimi alloggiamenti. L'altro giorno fece l'entrata l'Imperadrice, e la notte precedente, fecondo il Collanzo, la Ducheffa di Calabria aveva partoriro un figliuol maschio, al quale in memoria dell' Imperadore su messo nome Federico. Altonio in onor delle dette entrate creò Cavaliesi molti nobili Cittadini: e perch' era la Settimana Santa fece di notte rappresentare in S. Chiara il mistero della Passione, o rifurrezione di nostro Signore, dove per lo gran concorto delle genti vi fi affogarono parecchie persone. Fece poi un tontuoliffimo convito, dove l'Imperadore fede in fedia di oro. Seguirono appreffo le giofice, e i tornei alla Incoronata, ove il Duca di Calabria, e molti altri Baroni comparvero con ricche, e varie livree. Feceli poi la caccia agli Stroni luogo fuor della geotta, ove tra l'altre cole notabili, vi fu l'apparecchio di tutte le cole da mangiare, che deliderar si possono in tanta quantità, che ne sopravvanzò a ciascuno, ed eravi una sontana fatta per artificio, che battava abbondantemente vino di tre forti ad arbitrio di chiunque ne voleva. Gli ajutanti, che per far quella cacciafurono aggiunti a cacciatori regi, alcelero a cinque mila ; confiderifi ora il numero delle fiere, che vi fi uccifero. Dopo quefle cole, ed altre, che fe ne lafeiano per brevità, volendo l'Imperadore partirli, fece opera Alfonfo, che confumaffe matrimonio con l'Imperadrice Leonora fua nipote, la quale era ancora pulzella, e finalmente ricevuti amendue dalla magnificenza, e liberalità d' Alfonso con ricchissimi doni in buon' ora si partirono . In Iomma la Ipela fatta dal Re Alfonio in que fli ricevimenti fu imilirata , ficcome forono molte altre, che egli ne fece, per le quali dicono gli autori , e particolarmente il Pontano, e'l Riccio, che su spesso necessitato ad aggravare i vaffalli. Dovrebbono dunque i Principi, e Signori guardarii da far certe spele, che eccedano la lor possibilità, e massimamente non effendo necessarie, per non effer poi coltretti a por mano nelle sostanze de sudditi , con pelo d'averne a rendere minuto conto a Dio.

NUCCIO

Succedendo poi che essendo già fatto il Conte Francesco Duca di Milano, i Veneziani per alcune dissensioni nate per cagione di questo (per quanto dicevano) ma più presto (com' è il vero)

per non aver voluto i Fiorentini legarfi con loro all'eccidio del Duca, cacciarono per pubblico editto da Venezia, e dall'altre lor terre i Fiorentini; e un'altra gran guerra fi fulcitò in Italia. Perocchè i Fiorentini per vendicarfi della ingiuria tanto operarono, effendo capo di questa loro impresa Cosmo de' Medici, che induffero il Duca a muover di nuovo guerra, infieme con loro, contra i Veneziani. Per la qual cola i Veneziani col Re Alsonso si legarono, per opera massime di Lionello di Este, Marchele di Ferrara; ordinando tra le altre provvisioni; che Alfonso battesse i Fiorentini, i quali naturalmente odiava, e loro e'l Duca di Milano; in modo, che l'un l'altro soccorrere non potelle. Alfonio, che virilmente, e con fomma fedeltà l'impresa prendeva, conduste a' fuoi stipendi Guglielmo di Monferrato con 4000. cavalli, e 20000. fanti, acciocche nel territorio d' Alellandria al Duca moveffe guerra, pagando con Veneziani comunemente di buono stipendio Manfredo, e Giberto da Correggio, valorofi uomini in arte militare, i quali nel Parmigiano due anni continui contra il Duca guerreggiarono.

Mandò poi nell' anno 1452. Fernando suo figliuolo con efercito di 6000. cavalli , e 20000. fanti , e con lui Napolione Otlino, e il Conte Averlo dall' Anguillara, e Federico Conte d' Urbino contro i Fiorentini in Tofcana, il quale territorio di Cortona, e Arezzo predò, e prele Forano terra groffa per forza, e ruppe Aftor da Faenza, il quale fu il primo, che in ajuto de Fiorentini correffe. Dipoi elpugnate alcune picciole Caltella, alle stanze di Acquaviva in Maremma fi ridulfe, avendo Antonio Olzina Capitano dell'armata d' Alfonlo prelo Vada nel territorio di Volterra fopra la marina, e fortificata, dal qual luogo i Fiorentini gran moleftia, e danno

riceverono.

Dice il Collenuccio, che Alfonso mando Fernando suo fi- costo gliuolo contro a Fiorentini con fei mila cavalli , e venti mila fanti: e'l Platina, che nella vita di Nicola V. accenna il medelimo, dice, che Fern. andò con otto mila cavalli, e quattro mila lanti solamente. Nella qual notabil differenza io non ardirei d'affermare qual di lor due fi dica il vero : fe non che nel telto del Collenuccio del qual'io dubito più, si vede quel Birth

numero scritto in abbaco, e non in parole, com'è nel Platina lar ino, onde facilmente potrebb' effere scorretto. E però molto lodevole mi pare quell'ulo di esprimer con parole, e non con numeri le quantità delle cole, importando tanto al vero dell'istoria. Ma che l'errore sia nel Collenuccio più tosto che nel Plat, me lo fa credere, oltre a quanto s' è dettto, quel che ne scrive il Fazio, il qual dice, che quando Alfonso mife insieme l'esercito, rauno sei mila cavalli, e due mila fanti, se ben poi con le genti del Duca d'Urbino, e con quelle del Conte Averlo, e con altre, che ne mandò appreffo Alfonfo fecero il numero di nove mila cavalli, e quattro mila fanti, e però in quel 20000, del Collenuccio credo vi fia un zero di più, avendo a dir due mila fanti, poichè tanto le ne partirono da Napoli. Di persone principali, che andarono con Fernando, vi furono il Marchele di Ventimiglia, D. Indico, e D. Alfonfo Davalos, il Conte Averlo Orlino dell'Anguillara, Napoleone Orlino , Antonio Caldora Conte di Trivento , Leonello Accrocciamuro Conte di Celano, Orfo Orfino fratello del Prefetto, e D. Garfia Cavaniglia, tutti uomini di grandifima elperienza in guerra: oltre al Duca d'Urbino, ch'aveva carico di Generale dopo Fernando. Un pezzo dopo vi ando con milla altri cavalli D. Indico di Guevara Marchefe del Valto, il che scrive il Fazio: vedi anche il Costanzo.

\* Quel medefimo anno, ch'era il 1452. nacque C. Federico fecondogenito del Duca di Calabria, come s'ha nel libro del Monteleone. Ove anche dice, che l'anno appreffo moriruno quefti tre Signori, Gianantonio Marzano Duca di Seffa, Gabriello Orfino Duca di Venofa, e Cola Caltelmo Duca di Sora.

COLLE-

In quel tempo venne in Italia all' ajuto del Duca, e de' Fiorentini Renato Duca d'Angiò, invitato da speranza di poter
concitare (finite le guerre di Lombardia) nuovi movimenti
nel Regno di Napoli. E per essergli stati ad istanza de' Venezioni serrati i passi dell'Alpi dal Duca di Savoja, e Marchese di
Monserrato, la persona sua con due galee per Genova entrò in
Italia, e l'esercito suo condusse sino in Asti Luigi Delfin di
Vienna, che su poi Luigi XI. Re di Francia, per odio, che
portava a' Veneziani, e particolare intelligenza, e amicizia, che

sven col Duca Francesco. Stette in Lombardia Renato tre messan li suoi, e senza aver satto alcuna memorabil pruova di lessa, e senza alcuna cagione, per un subito appetito si partà d'atalia, lasciandole nome d'impetuosa, a islabile nazione, a inn-

tile a grandi imprefe,

Partito Renato, e già stanche le parti della guerra, e man senza carico de Cristiani, essendo stato l'anno innanzi occupata da Turchi Costantinopoli, per mezzo d'un frate Simone da Camerino dell'ordine Eremitano di S. Agostino, domestico del Duca, uomo non di molta dottrina, ma di molta carità, la pace fra Fiorentini, Veneziani, e Duca di Milano, tacitamente su conchiusa, senza participazione, e saputa d'Alsonso, a'g. d'Aprile, nell'anno 1454. Alsonso però come quello, che più l'utilità, e piacere degli amici, che i vani onori stimava, ancorchè sul principio mostrasse qualche poco di sdegno, per non essere stato, al trattato di tal pace richiesto; nondimeno non molto poi la consermò, e Fernando suo figliuolo con l'esercito sece di Toscana nel Reame ritornare.

L'anno seguente Nicola Pontesice, mandò il Cardinal di Fermo, Legato, e con lui Veneziani, Duca, e Fiorentini mandarono degnissime Legazioni a Napoli, per conchiudere general lega d'Italia, così alla presenza del Re Alfonso, e con sua autorità su la pace di nuovo consermata, e la lega generale per 25. anni conchiusa. Dalla quale ad istanza del Re rimassero esclusi i Genovesi, Sigismondo Malatesta, e Astor da Faenza. E volle per capitoli porre, che niuno de'collegati potesse soccorrere i Genovesi, perchè pretendeva, non avessero serbata la pace. Sigismondo perchè avuto danari, condotto 1800. cavalli, e 600. fanti mandato in Toscana, si ribellò, e condussesi con Fiorentini, e Astor perchè mandasse contra Parma (com'è detto) suggendosi col soldo, a casa si ridusse.

Dipoi non avendo mai Alfonso troppo amato il Duca Francesco, veduta in fine la virtù, e potenza sua, e che Giovanni, detto Duca di Calabria, figliuolo di Renato, dopo la tornata del padre in Provenza, era venuto a Firenze in luogo del padre, e praticava cose assai contra di lui, e per la quiete d'Italia, deliberò conciliarselo, e sare con lui parentado. Il perchè

Tom.I. Ccc pro

promise il Duca Ippolita Maria, sua figliuola ad Alsonso primogenito di Fernando suo figliuolo, e il Re Alsonso Elionora
figliuola di Fernando, promise a Ssorza Maria figliuolo del Duca. Benchè questo secondo parentado non avesse poi luogo, per
l'età di Elionora, e per varie mutazioni, che seguitarono ia
Italia; per le quali Elionora su poi da Fernando suo padre data per donna ad Ercole Marchese da Este Duca II. di Ferrara,
come a suo luogo diremo.

Fatta la lega universale, e particolarmente poi tra il Re Alfonso, e il Duca Francesco con vincoli di parentela ristretti elsendo morto l'anno 1455. Nicola V. Pontefice, Callisto III. di cafa Borgia, Valenziano di Catalogna al Pontificato fu eletto, essendo stato prima molti anni del consiglio d'Alfonso, e per questo d'ogni sua condizione benissimo istrutto e domandandoli gli Oratori di Alfonio per sua parte in qual modo avessero infieme a vivere; rispose Callisto, regga egli il suo Regno, e lasci governare a me il mio Papato. Onde benchè molti stimassero, che tra loro sosse simulata inimicizia, nondimeno in molti modi apparve poi loro esser veri nimici, riferendosi comunemente la colpa in Callisto più presto, che in Alsonso. Questo fu certo indizio dell'animo di Callisto, che udita la morte d'Alfonso, alzando gli occhi al Cielo, allegramente diffe. Laqueus contritus est, & nos liberati sumus, e in un subito per patenti bolle, Fernando suo figliuolo del Regno di Napoli privò, siccome nel processo più disfusamente diremo.

COSTO.

Parlando il Collenuccio della nimicizia scovertasi tra il Pontesice Callisto III. e'l Re Alsonso, dice, che tutta la colpa se ne riseriva comunemente a Calisto; e nel Platina si legge tutto il contrario. Imperocchè dopo aver mostrato quanta, e qual sosse la bontà, e santità di Callisto, dice, ch' essendo egli intento nelle richieste sattegli da' Principi a non partirsi mai dall' onesto, venne in discordia col Re Alsonso perchè da quello gli erano alle volte dimandati de' Vescovadi per persone, le quali non n'eran punto meritevoli.

COLLE-NUCCIO. Dopo queste leghe, e la creazione di Callisto, il Conte Giacomo Piccinino, e il S. Matteo da Capua, con-molti altri, i ciali senza soldo si trovavano, fatta insieme compagnia nell'anno 1456, pellerono a danni de Sancli; dove avendo fatte molte poche cose, cacciati dalle genti Veneziane, e Ssorzeiche mandate a favore de Sancii, a Castiglion di Pescara si ridussiro : e in quel luogo affediati , combattuti , nè potendo effer vinti, furono coltretti mangiare più giorni prugnoli, e cognuole non mature. Presero però per tradimento Orbitello; dove con certa vittueglia si sostentarono finchè da Alfonso furono sovnsi, il qual di denari li fovvenne, e di vistinglie per via di mare, e tentò le potente delle lege, che commendate lor daffero cento mila ducati di foldo, come cola espedicate alla pice, e tranquillità d'Italia; ma non effendo da alcuna potenza accettata tal pratica, il le fece, che Piccieino tutte le terre a' Sanesi restituì, e egli nel suo Regno lo ricevè, e a me mele lo tenne .

· Un calo avverlo per natura degno di memoria convien, ch'io nerri in questo luogo, fimile al quale mai non abbe il Reente, Le ben da Filosofi naturali fia scritto, che Campania, eveno tesra di Lavoro di simile calamità non fu mai vacue. A c. di Dicembre di notte in quello medelimo anno 1456. cominciarono a fentirsi terremoti in diversi luoghi del Regno, i quali tutt' i di feguenti del mele , non fenza gran pausa d' cant nomo io, diverte ore lestaments continuarono. Ultimamente il 20. di del mele, intorno alle 16. ore, un terremoto venne si grande, che di niuno maggior alcuna memoria si trova. Perciocchè cominciando a Napoli, per terra di Lavoro, per Abruzzo; e per Puglia con grande eccidio d'uomini per molte terre, e Caflelle fece notabili ruine di molti edifici pubblici , e privati, e alcune Castelle tutte da' fondamenti ruinarono, alcune andarono fotto terra, quali come forbite, alcune, come Bojano andata tutta fotto sopra, di se lasciò un lago. Onde fatto il calcolo a luogo per luogo degli uomini, che in tale strage mancarono, per quanto Pio II. Pontefice nell'istoria de suoi tempi, e Antonino Arcivescovo nelle sue Croniche descrivono 30. mila uomini vi morirono. Acerbistimo caso, e stupendo appresso l'altre eversioni di quel Regno per le continue guerre sostenute.

Nella vita del predetto Callifto fa menzione il Platina d'una costo.

Cometa crinita e rossa, che in que' tempi apparve per alcuni di: e poco dopo serivendo de' terremoti menzionati dal Collenuccio dice, che il Re Alsonso allora soleva ad ogni terza parola ricordare il voto da lui satto contro a Turchi, e confermava di volerlo in breve adempire, come che le delizie di Napoli ne lo distogliessero. Allora, secondo il Costanzo caddero molte Città, e fra l'altre Brindisi, ch'era popolatissima, e con la rovina coperse e seppelli tutt'i suoi Cittadini, restando totalmente disabitata. Cadde ancora la Città d'Isernia, e molte Castella per diverse provincie del Regno. L'Aquila, come s'ha ne'suoi annali, pati grandissime rovine di edissi; in Napoli rovinò l'Arcivescovado, e la Chiesa di S. Pietro martire: su fatna in somma, che morissero allora più di quarantamila perfone.

\* Quel medesimo anno il Principe di Taranto Orsino, diede Caterina sua figliuola naturale per moglie a Giulio Acquaviva primogenito del Duca d'Atri, col Contado di Cupersano in dote: e diedegli ( dice nel libro del Monteleone ) il nome del casato, e l'armi: come che quello poi non se ne servisse. Morirono quell'anno stesso, che su il 1456, questi tre fratelli Orsini, Francesco Conte di Gravina e Presetto di Roma, Carlo Conte di Tagliacozzo, e Orsino Grancanceliere di Sicilia.

NUCCIO.

L'anno seguente poi nel mese di Novembre, mando Alfonso per via d'Abruzzo il Conte Giacomo contra Sigismondo Malatesta, escluso dalla lega generale (com'è già detto) il Piccinino col savore ancora di Federico Conte di Urbino prese alcuni pochi Castelli di Sigismondo, di quà dal Metro fiume di Fano, e non potendo sargli altro, per li luoghi sortì, e ben

guardati fenza fargli più danno, lo lafeiò.

Nel medelimo anno una nave Genovele, la quale carica tornava da Scio, e andava a Genova, su presa, e rubata dagli
Aragonesi. Per la qual cosa i Genovesi mandarono Gio. Filippo
dal Fiesco con quattro navi groffissime nel porto di Napoli, per
bruciare l' armata del Re; ma essendo disesa, e essi ributtati
dall'empito delle artiglierie Napolitane e delle navi, partirono.
Non molto dopo, l' armata del Re seguitando sei navi Genovesi, a Monte Cercello le giunse, e essendo gli uomini suggiti,

Pir

tatta la robba guadegnerono, e le navi fommerfero: Fu da tufta Italia trastata la pace tra loro, ne fi possitiono però mai i Gel movesi cul Re concordare.

Il Collenterio net tratter de finel del Tie Alfanto, fi vede costo, chiaramente, ch' egli s'è servito del Fazio, con tutto ciò nel particolare de vascelli Genovesi vinti a Monte Circello dall' armata del Re oltre alla solita sua secchezza si può vedere quanto ne parli diversamente dall'autore da lui seguito, ed al quale molto più, che a lui si dee prestar fede. Dice adunque il Fazio, che dopo il cafo della nave Genovele, che dal nome del padrone era addimandata la Squarciafica, tolta da due Navi del Re, i Genoveli per loro ambalciadori la richielero ad Alfonso in virtù della pace, ch'era tra loro, e non la poterono ottenere, acculandogli Alfonlo d'aver mancato già due anni di pagar la coppa d'oro, di che egli eran tenuti per accordo, talchè di nuovo nacque tra loro nimistà. Sentendo poscia i Genovesi, che 'I Re armava tre navi, ed aspettandone essi alcune da Scio cariche di preziole merci, per dubbio che non fossero per cammino affalite dalle regie, ne armarono otto altre, e fattone Capitano Gian Filippo Flisco, le mandarono a difesa di quelle . Ciò saputo il Re, se tornar indietro le sue, che già erano pervenute in Sicilia. Il Flisco se ne passò in Levante, ed all'isola della Sapienza si trattenne tanto, che vi giunsero sei navi da Scio, di modo che egli se ne tornò in quà con quattordici. Sparlesi allora voce, che quest'armata era per venire ad abbruciar le navi regie fin dentro il porto di Napoli, di che Alfonso dubitò tanto, che oltre all'aver mandato il luo Ammiraglio Villamarino a prenderne lingua, si diede con estraordinaria diligenza e cura a fortificare il porto piantandovi molti pezzi d'artiglieria, e se gittare alla bocca di quello per chiuderla gran quantità di fassi grossissimi, oltre a una gran catena compolta di groffe travi, alla quale ne aggiunse un'altra di ferro. Chiamò dentro di Napoli tutte le compagoie di cavalli , e volle che i Napolitani stessero in armi per quello, che potesse occorrere. Comparvero in tanto le navi Genoveli tra Ischia, e Capri: ma non fecero altro, che avvicinarsi doe volte a Napoli a un tiro di cannone, e poi si ritralfero a Ponza. Quindi se ne passarono a Piombino, donde il

Flisco ne mandò a Genova le sei venute da Scio y e in quello scambio glie ne vennero tre altre da combattere, e poco dopo dieci galee fotto Mafino Pregolo . Coftui venuto in dispiacere col Flisco si parti con nove galee senza voler aspettar le navi , e si ridusse a Ponza. Avutone sentore il Re, mando il Villamarino con quattordici galee ben' armate, che affaltando quali improvilamente le Genoveli, poco ci mancò, che non le prendeffero tutte a manfalva. Ma postesi quelle in suga ne rapgiunfero fei, le quali col Fregolo lor Capitano investirono di la dal Circello con tanta furia in terra, che si fracaffarono quali tutte, e falvandoli la gente, venne tutto il relto in poter de' nimici. Le tre altre galee scamparono suggendo per l'alto: ma la decima, che non fapendo nulla di ciò veniva per unirfi con Faltre nove a Ponza, abbattutali in quelle degli avverlari fia fenza contrafto prefa. E così il Villamarino vittoriolo e carico di preda, se ne tornò a Napoli, dove il Re per onorarlo, volse, che a guisa d'Ovante andasse a cavallo per tutta la Città feguito da tutti i principali Signori, e nobili di quella.

Ma non è da tacersi un orribil burrasca levatasi allora in mare, la quale travagliò non pure le navi Genovesi ridottesi col Flisco in Corsica, rompendo loro e arbori, e vele, ed antenne, ma sece peggio nel porto di Napoli, che fracasso gli alberi e le prore a quante ve n'erano, e su in somma cola tanto strana, e spaventosa, che si riputò da tutti, dice il Fazio,

per un portento.

NUCCIO,

Volto adunque Alfonso naturalmente all'impresa contra i Genovesi, essendo istigato da molti usciti da Genova, ancora più arditamente la prese, ne potendo Perino Fregoso in modo alcuno mitigare l'ira del Re, se non deponeva la dignità del Ducato di Genova, e restituirla agli Adorni, ne trovando soccoso alcuno in Italia, ancorche da molti lo domandasse, insin per sussidia a Garlo VI. Re di Francia si ridusse, donandogli Genova, e promettendo sarlo Signore. Carlo mando subito a Genova Giovanni sigliuolo di Renato, il qual entrato nella terra, e ben veduto, n'ebbe il dominio libero insieme col Castelletto, e tutte l'altre sortezze, e ben riparato il porto con travature, e catene contra l'armata d'Alsonso col consiglio, e aju-

to di Perino alla custodia della terra attendeva. Alfonso 20. navi ben fornite, e 10. galeazze, le quali avea in porto fino fotto il Signor Bermordo Villamarino suo Capitano le fece stare ancora poco lontano all'incontro del porto di Genova, e ingrossò l'esercito da terra sotto Palermo Napolitano; e avendo in quelto modo molto alpramente incominciato a stringer l'alfedio di Genova, era comune opinione che della vittoria molto lontano non fosse, se l'ultimo fine delle cose umane non fosse sopraggiunto. Imperocche infermato di sebre intorno al fine di Giugno; ne pretermettendo per questo tutte le provvisioni neceffarie all'impresa, al fin vinto dalla infermità, il primo di Luglio, benchè dicano alcuni a' 27. di Giugno nell'anno 1458. finì la fua vita l'anno 66. della età fua, avendo regnato nel Reame di Napoli 22. anni, lalciando successore dopo se ne Regni d'Aragona, e di Sicilia, D. Giovanni suo fratello, e nel Regno di Napoli Fernando suo figliuolo.

Parlando il Collenuccio della morte d' Alfonso dice così. E COITO. avendo in questo modo molto alpramente incominciato a stringer l'assedio di Genova, era comune opinione, che dalla vittoria molto lontano non fosse, se l'ultimo fine delle cose umane non fosse sopraggiunto. Imperocchè infermato di sebbre intorno al fine di Giugno, ne pretermettendo per questo tutte le provisioni necessarie all'impresa, al fin vinto dall'infermità il primo di Luglio, benchè dicano alcuni a'27. di Giugno nell' anno 1458. finì la sua vita. Col qual modo di parlar troppo fecco par fenza dubbio, ch' ei mostri il Re Alfonso effer morto all'affedio di Genova, e si sa pure, ch'ei mort a Napoli nel castel dell'Uovo: il suo corpo è oggi in S. Domenico.

Merita la eccellente virtu di tanto Re, poi che di lui le co- COLLE le appartenenti all'intento nostro del Regno Napolitano abbia- NOCCIO. mo trascorso, che un brieve epilogo della sua vita sacciamo; per il quale quelli che queste nostre cose leggeranno possano intendere, Alfonso I. non di un sol Regno di Napoli, ma di molti Regni effere stato degnissimo, e i Regni da lui posseduti effere stati di gran lunga minori, che il luo pollessore.

Atanarico Re de'Goti occidentali , detti Viligoti effere stato primo Autore delli Regni di Spagna, e della famiglia, che

oggi

oggi quei Regni possiede, per consentimento di tutti gl'istorici, è notiffimo Giovanni I, di questo nome, Re di Castiglia ottantelimo Re, dopo Atanarico, cominciò a regnare negli anni del Signore 1279, e di Elionora figliuola di Piero Re d' Aragona ebbe due soli figliuoli Errico, e Fernando, i quali per suoi eccellenti costumi, furon detti in quei tempi due luminari del mondo. Errico siccome primogenito successe al padre nel Regno di Castiglia, chiamato Errico III. Fernando essendo vacato il Regno d'Aragona per la morte di Martino vecchio, il quale dopo la morte di Martino giovane suo figliuolo era ancor egli mancato senza figliuoli, più tosto per singolar virtà, e grazia. che in tutta Ispagna avea, che per priorità di grado, su con sommo favore, e consenso creato nell'anno 1412. Re di quel Regno, senza gli altri competitori, i quali surono Lod. Il. Duca d'Angiò per rispetto di Violante sua donna di casa d'Arago. na, e Giacomo Conte di Vigello, e Federico bastardo di Martino, giovane molto amato, e d'indole rutta reale. Di questo Fernando adunque, prima che al Regno di Aragona fosse promosso. e di Bianca Contessa di Aloercher, figliuola di Sancio suo Consobrino, nato per diritta linea reale nacque Alfonso primogenito, del quale scriviamo, e gli altri fratelli, de'quali al luo luogo abbiamo fatta menzione. Ebbe dopo la morte del padre, il quale pochi anni regnò, il Regno d'Aragona, e di Valenza, di Sicilia, di Sardegna, e di Majorica; e poi di Mapoli nel modo che abbiamo detto. Fu di statura mezzana, di corpo asciutto, e leggiadro di volto più al color pallido, che bruno, o bianco, d'occhi lustranti, e di lieto aspetto: il naso ebbe al quanto rilevato in mezzo, ed alquanto aquilino, siccome a' Re (secondo la opinione de Persiani) pare che convenga: i capelli aveva negri per natura, e portavali sì corti, che le orecchie non passayano. Era nel parlar breve, raccolto, terso, e sentenzioso. Le sue risposte piacevoli, graziose, ed acute, avendo sempre molto rispetto a non lasciar partire alcuno dalla sua presenza mas contento, in tanto che se di alcuna cosa era richiesto, che a lui non paresse doverla concedere, più presto qualche dilazione interponeva, che apertamente regalic.

Fu religiossimo, e nel divin culto, e cerimonie, e rappresentazioni Cristiane assiduo, e diligente, non pretermettendo cosa alcuna all'ornato, e frequenza che al sacrificio appartenesse. ed a quello tanto attento sava, che una volta movendosi per un gran terremoto pericolosissimamente il Tempio, nel quale egli alla messa si trovava, suggendo egni uomo la rovina, esso stette immobile, e volendo il Sacerdote per paura levarsi dal-FAltare, lo fece star forte, e volle che'l sacrificio continuasse. Onde poi domandato, per qual cagione in tanto pericolo la fue persona non si era mossa, gravemente rispole quella sentenza di Salomone nel suo Ecclesiaste. Corda regum in manu Dei suns » Ebbe ancora per usanza accompagnare umilmente, e con gran riverenza a piede la Eucharistia in qualunque luogo si trovasse. che per la terra fosse portata. Fu temperato nel vivore, e malsimamente nel vino, il quale o non beveva, o con molta acque domeva. Amava la beliczza, la quele diceva effer argomento de buoni collumi, ficcome il fiore è argomento del frutto, niuna ingiuris per quello alla debita modellia facendo. Liberalissimo su in donare, sacendo prosussimo spese, in modo che sentendo un appiecordare, che Tito Imperadore era ulato di dire, che quel di che non aveva donato qualche cola. li pareva aver perduto, Alfonso ringrazio Iddio, dicendo che per questo capo mai non aveva un di della sua vita perduso. Grandiffima magnificenza d'onoranze, e spesso ulava in verso i Principi, e le legazioni, che alla sua corte andavano. Mal volentieri dava fentenza di morte d'uomini, ed effendo giullilamo, ami di fangue umano non si diletto. Gli namini fin zioli, e scelenti, e malandrini avendogli in somme adio, alainistri della giustinia, e propri magistrati lasciava, i quali con terto rigore a suo tempo la giustizia serberono, che per tutto il Regno contro la correttela de tempi possati sicurissimamente. le robe, e le persone passivano. Era nella battaglia aspro- e terribile, ma finita la pugna politiciria era mitissimo, esme no, d'egn' ingiuria dimenticato, come le mai stata non fosse : Ebbe per donne, Maria sus consobrina, figliuola già Errico di Hae forella di Giovanni-II. Re di Castiglia, la quale su donne di rarifimo elempio, detta al fuo tempo, spechio di gial Tem.I. Ddd pu-

pudicizia, e di pietà, mai però non fu in Italia, nè generò di le sigliuoli. Era Alsonio nell'apparato, ed ornamenti di casa, e di sua corte splendidissimo, con paramenti, e cortinaggi di ricami, e di seta e valellamenti d'oro, e d'argento in quantità incredibile; vago di gemme, e pietre preziole, le quali da tutto il Mondo in somma persezione raccolse. E benchè in tutte queste cose fosse sontuosissimo, la persona sua però raro, ò non mai di sontuosissime, ed inusitate vesti adornava, sapendo non esser gli ornamenti esteriori del corpo quelli che fanno li Re differenti da gli altri. Giostre, e spettacoli pubblici d'armi con gran magnificenza sempre nella terra volle che si celebrassero. Edificò molti luoghi, ma i più samoli, il Castel Nuovo, il quale a quella forma, ed eleganza, e grandezza ridusse che oggi si vede, il Castello dell' Uovo essendo sortissimo di fito, egli per reale abitazione lo fece ancor comodistimo. Ampliò il molo del porto di Napoli. Diseccò le paludi, che intorno erano alla Città, e facevano l'aria mal fana. Edificò Navi d'inulitata grandezza, le quali in Mare non navilj, ma Castelli, e Città parevano. La caccia de' cani, e sopra tutto l'uccellare co' falconi, sommamente li piacque, ed in quello esercizio gran parte della vita

Essendo bellicoso, ed avidissimo di gloria, e per questo inimicissimo dell'ozio, in quel tempo che stette assente dal Regno di Napoli, per le cose che tra lui, e la Regina Giovanna successero, sece due imprese per mare contra gl'intedeli in Barberia, pigliando in prima l'Isola del Zerbi, detta anticamente de'Lotosagi; la quale essendo congiunta per ponte a terra serma, egli tagliò il ponte per torle la via del soccorso, ed edisicò un munitissimo bastione sull'alto, ed essendo assaltato da Butisero Re di Tunisi con 10000. Mori, sece satto d'armi con lui, e ruppelo; nella quale rotta tutti i principali de'Mori suron morti, e Butisero quasi preso, appena suggendo si salvò. Per la qual cosa, presa l'Isola, Butisero se li sece tributario, e poi per molti anni il tributo li pagò. Tornato con grandissima preda in Sicilia, e rinsrescata l'armata, andò di nuovo sin Barberia ad una Città chiamata dal nome della provincia Africa. E veduto

3] sito, e condizione di essa, con intenzione di tornarvi, tutto il porto spogliò di navi, e d'ogni cola, che intorno l'era: ed in Sicilia, e poi ad Ilchia carico di spoglie tornò. Altre spedizioni ancor mando suor d'Italia, dopo che ebbe il Regno di Napoli pacifico. Perciocchè nelle marine dell'Arta, detta anticamente Epiro, mando Bernardo Villamarino a bruciar l'armata Veneziana sua nimica, e tutta su arsa in vendetta d'una nave, la quale i Veneziani nel porto di Siracusa in Sicilia gli avevano bruciata, ed all'assedio de'fedeli contra i Turchi mando genti d'armi, le quali in ogni impresa surono vittorios. Imperocchè essendo da Turchi assediato il Signore del Despotato. già detto Acarnania, il quale aveva per donna una figliuola di Gianne Ventimiglia, li mandò in ajuto Gianne con arinata, e con cavalli, il quale, 'passato lo Gionio, assaltò il campo de' Turchi, e fatto di loro una grande, e memorabile uccifione, liberò di affedio il Despoto. Dipoi in ajuto di Scanderbegh. figliuolo di Camusa Signor degli Albaneli, nomo valoroliffi. mo, mando genti d'armi contra i Turchi, le quali per formi presero Croja, a nome d'Alfonso contra i Turchi la disesero. ed un nipote di Scanderbegh, che contra lui seguitava la parte de' Turchi, fu preso, e mandato a Napoli prigione. Nè mancò mai Alfonso, finchè visse, che contro gl'insedeli ajuto d'uomini, e di denari dempre liberamente al bilogno non defi se. Fu amicissimo dello studio delle lettere; e diceva, che leggendo una volta un proemio fatto da uno, che aveva tradotto il libro d'Agostino della Città di Dio In lingua Spagnuola : vi trove questa sentenza, che 'l Re non letterato era un' asino coronato, la quale autorità tanto gli entrò Hel cuore : 🛲 🐟 liberò dare opera alle lettere, ancorchè più oltre soffe, che finiciullo, e maravigliola cola è a pensare, come in catte agittazioni, e perturbazioni di guerre, e varietà di fortuna, che ebil be, e tre tanti negozi, quanti a' Gran Signeri occorrono, nitat non intermife il leggere, mai l'udir disputazioni, mai 'A collifabulare delle lettere, mai lascio la dottrina, nè lo studio. The zi che shcora negli ultimi luoi anni, un vecchio grandifico ch' era chiamato Maestro Martine, non volle, mei che la le partifie, e feto in ogni ciercizio flando, e cavalennilo ( ancor Ddd 2

nel mezzo delle occupazioni ) lo menava sempre di lettere con lui conferendo. E in tanta persezione ne venne, che l' Epistole di Seneca, opera alla moral filosofia appartenente, e disficile, in lingua Spagnuola tradusse, acciocche a tutta quella nazione la scienza, e precetti di tanto autore sossero noti. Di tutte l'istorie ebbe ottima cognizione; nè poca notizia ebbe ancora degli Oratori, e de' Poeti. Le conclusioni di filosofia naturale gli furono notissime. Tanto li piacque la Teologia, che molte volte si gloriò aver letto quattordici volte il Testamento vecchio, e nuovo, con tutte le sue chiose, e comenti, in modo, che non solo le sentenze, ma spesse volte le parole proprie del testo riferiva, e delle più ardue, e difficili questioni, che da' Teologi si trattano, come della prescienza di Dio, del libero arbitrio, della Trinità, della Incarnazione del Verbo, del Sacramento della Eucaristia, se qualche volta era domandato, subito, e gravemente, e da Teologo rispondeva; benchè in lingua Latina poche volte parlasse. Per amor singolare, che portava alle dottrine, e per dinotare, che la cognizione delle lettere, massimamente ai Principi conveniva, portava per insegna un libro aperto. E era usato di dire, che migliori Consiglieri non aveva, che i morti, intendendo dei libri, perocchè quelli senza paura, o vergogna, o grazia, o alcun rispetto, quello che aveva da fare, li dimostravano, e di tutte le prede, e sacchi delle Città, niuna cosa gli era con più studio portata, ne egli con più grazia riceveva, che i libri. Per questo in molti luoghi sece riparare, e ornare gli auditori, e scuole pubbliche, e a molti poveri studiosi costituì provvisione; e spesso ancor suor del Regno, acciocche potessero studiare. E udendo una volta, che un certo Re di Spagna diceva, non convenire a' generosi Principi l' essere letterati, rispose quella essere parola da un bue, e non da un Re. Onde meritamente Giovanni da Isara, uomo di acutilsimo giudicio soleva dire; che se Alsonso non sosse stato Re, per ogni modo sarebbe stato ottimo Filosofo: In ogni sua spedizione, e viaggio, sempre con se portava Tito Livio, e li comentari di Giulio Cesare, i quali mai appena lasciò dì, che non leggesse, e spesso di se medesimo pareva nelle cose militari, e nel maneggiare a rispetto di Cesare esser inettissimo, e rozo.

rozo. E in stanto amò il nome di Celare, che le medaglie, e le monete antiche dove la sua essigie era scolpita, per tutta. Italta faceva ricercare, a quelle come cola facra, e religiosa, in una ornata caffetta teneva; dicendo , che solatmente a miracla, gli parea, che all'amor della virtà, e della gloria s'infiammatte. Ebbe in sua corte uomini d'ogni facoltà e letteratissimi. Giurisconsulti, Filosofi, e Teologi, li quali tutți di salar, di doni, di benefici, e di favore augumentava; tra' quali alcuni in Matoria, e studio d'umanità, dottissimi ebbe in famigliare converlazione, e domestichenza come Bartolomeo Facio, che ebbe Ril piano, e soave nello scrivere, e compose alcuna istoria lodata da molti, che l'hanno veduta.. Giorgio Trapezuozio , che in traduzione di Greco in Latino si esercitava. Lorenzo Valla Romano, che scrisse il libro della Eleganza Latina, Giovanni Aurispa Siciliann, che, meste epistole, e: opusculi morali elegantemente scritte lascio. Antonio, cognominato Panormita, Bolognese, uomo di ameno ingegno, che scrisse versi dolci re sestivi, e an piceigle librerge dei derre d'Alsense. Vennini di gran valore in arte militare , e per nobiltà di fangue ; e per grandezza d'animo, e per defrezza d'ingegno attilimi ad agui amprela, n'obbe gran copia in feia corte. Percinaché da lui esa: no ben vedati, e abgrati. Ebbe tra gli sitri duei Casalinni: Ercole, e Sigilmondo fratelli, Marcheli de Effe, wetuftifiano farque in Italia, umani, costeli, e animeli, che nell'armin ngni alia opera Cavaleresca a niuno codevano, de queli Ercolo fu pos Capitano d'armi, e Duca di Ferrara, e di Modena, i ancor vive, nomo di eccellente proplema, e virtà, vera inimagi fonio; della quale dis quello libro al fuo luogo, e idialization ture più persicolemente fercene menzione: Ni ferbusia in quei tempi D. Lupo Simena da Urea Aragonelesidis Sichia, e del Regno di Napeli in affenzetel additofe, Mi desco Granfiniscalcou Bulnice Davidos Conte Camericagou M. Moss riglia Contendi Cofentaine, M. Ramondo Bovillo Valentiquis D. Alfonse dis Contone Conte di Regio, D. Antonio di Ca done Centei di Chiliferio i Poles Capieno de molti altri pomisi prefiantifimi puitte in li inominati di fopra mel difessiti dell'illes ria. Senth ale ingegnet, fenhori, architetti / savigintiet) tatti



i mecanici, che di qualche prestanza fossero, nello sua corte abordavano; perocchè tutti come ad uno asilo, e un tempio dell' Aureo secolo correvano. Per le quali cose appare quel Re essere stato virtuosissimo, avendo appresso di se tenuti, e sempre pregiati uomini virtuosi, essendo naturale, che chi non ama le arti, non ammira, ne onora gli artefici di quelle. Con tante doti adunque d'animo, e di fortuna, lasciando nei petti degli uomini ampiissima memoria del suo valore con special titolo di magnanimità, lalciò Alfonso la terra, avendo la Natura con evidentissimi prodigj, i quali i gran casi, e mutazioni prevenit sogliono, e in terra, e in cielo la sua morte dimostrata col terror prima de' terremoti, e l'anno seguente, che la morte precedette, con apparizione di molte Comete, e una tra esse mirabile, e spaventosa, che grandissimo spazio dell'aere con una ardente coda di fiamma occupava, e volta da Oriente verso la parte del Regno di Napoli, i suoi raggi fpargeva.

COSTO.

Alfonso, come Re giusto, istitut (secondo Michele Riccio) un tribunale in Napoli detto il Consiglio, al quale ognuno potesse appellare da quello della Vicaria, e vi pose per capo D. Alsonso Borgia Vescovo di Valenza, che poi successo nel Papato a Martino V. su detto Callisto III. Fece anche il Re Alsonso quel magistrato, che ha pensiere dell' entrate reali, detto comunemente la Sommaria, e per facilitare l'esazioni d'esse divise il reame in più provincie, siccome in fine del primo libro s'è dimostrato. Fu allora il primo Luogotenente della Sommaria (questo in luogo del gran Camerlengo è capo in quel tribunale) Vinciguerra Lanario gentiluomo da Majori, del quale dice il Costanzo, s'era il Re servito in molte cose d'importanza.

Pochi dì, come afferma il predetto Costanzo, dopo la morte del Re Alsonso morì Ramondo Orsino Principe di Salerno, che di grandezza di stato, e di potere non era inferiore a qualunque altro Barone del Regno, e per privilegio concedutoli dal detto Re divise lo stato a tre suoi figliuoli bastardi in cotal medo. A Felice, ch'era il primo, lascio il Principato di Salerno, e il Contado di Nola: sè il secondo, chiamato Daniello, Con-

te di Sarno: ed all'ultimo, cioè a Giordano, diede il Contado della Tripalda. . . س

Fernando primo di quelto prome, morto Alfonlo suo padre, COLLEprese l'amministrazione del Regno per ordinazione ultima sua, e dispensazione di Eugenio IV., confermato da Nicola V. Pontefice: Callisto III. subito intesa la morte, il decimo di dipoi pronunciò per bolla, il Regno di Puglia per la morte d'Alfonso effere vacato, e devoluto alla Chiesa, e a Fernando, pomando lotto minacce di scomunica , che dovesse lasciario , e non vi si intromettere, assolvendo tutti i Regnicoli dalla obbedienza fue.

Morto il Re Alfonso, prese Fernando amministrazione del Regno, e perchè in Napoli era a quel tempo la pelle segli ridottoli a Capus, quivi dai Baroni, e da popoli del Rogno fu salutato e giurato: Re , siccome serive il Riccio , e il Pontago.

Fernando avuta la bolla della fua privazione, al futuro Concilio si appello, ma la fortuna più pronto simedio la presente alle molestie, le quali se gli appunientavano contra perosche il seguente mese Callina vecchio già di So anni, pochi giorni in fermato morì.

Non per quelto però cessarono i movimenti nel Benne, ma frevandoli in Italia, e in Genova, Giovanni detto Duca di Calabria figliuolo di Renato (com' è detto di sogra ) morto. Alfonso, la parte Angioina di quel Regno tutta stava intenta a far tumulti, e mesimenti in ogni occasione, che le gli approfentaffe. E- benehit Francesco, Duca di Milano, avesse mandato subito due Gratoni Giovanni Caimo, le Orseo da Ride ai Principi del Resere a confortergli a perseverare gella sede d Fernando nuovo Re, e la maggior parte, o per amore, o per forza flaffero quieti a nondimeno alcuni nobili per odio antico tre loro e per naturale afficajone alla parte Francese stavano sollevati, e mastimamente Giovan Antonio Principe di Taranto, il quale fu sepo, e Antore, morto Alfonfo, della congiura del Baroni antro Fernando, e di tutte le diffentioni del Regno. Perle quali cole Fernando con l'ajuto, e configlio del Duca di Milanaogni diligenza metteva in istabilirsi nel Regno, e du-

COSTO.

bitando di Pio II. Sanese, che nel Pontificato a Calliko era succedato, che non volesse perseverare nell'impresa cominciata da Callisto contro Fernando, la Fortuna offerse occasione allora al. nuovo Re, e al Duca di farlelo benevolo, e non folo di rimoverlo dall'imprela, ma farlo fautore, e ajutatore della parte di Fernando. Perciocchè avendo Callisto fatto Duca di Spoleto, e di tutta quella provincia dell'Umbria Pierluigi Borgia, un Cataleno, che aveva in custodia la Rocca di Assis, vedendo, che per la morte di Callisto le cole di Borgia andavano in rovina, diffidandosi di poterla tenere, la donè al Conte Giacomo Piccinino, il quale allora si ritrovava ai danni di Sigismondo Malatesta (com'è detto) e il Conte avuto quella rocca, occupò ancora la Città, e appresso ancora Gualdo, e Nocera, terre di quel Ducato, con intenzione d'acquistarsi uno stato in quella provincia. Il perchè su sorza a Pio nuovo Pontesice, che nè danari, nè genti d'armi aveva, ricorrere all'ajuto del Duca di Milano, e di Fernando. Fernando mandò al Conte Giacomo M. Antonio Negro da Pesaro, e il Duca mandò M. Tomaso Tebaldo da Bologna loro Legati al Conte Giacomo, e tanto con l'autorità de'lor Signori, e con suasioni, e con minacce operarono, che il Conte Giacomo cessò dall'impresa, e quelle tre terre restituì alla Chiesa.

Pio, vinto da questo beneficio, e persuaso dalle preghiere del Duca di Milano, con intenzione ancora di pacificare l'Italia, per una impresa designata già contro i Turchi, mandò Latino Orsino Cardinale a Napoli, e sece coronar Fernando di quel Regno, con questa condizione, che restituisse alla Chiesa Benevento, e Terracina, se quali suo padre Alsonso aveva tenute, e così su satto: e Fernando, come grato di questo beneficio, diede per donna una figliuola d'una sua sorella ad Antonio Piceolomini da Siena, nipote di Pio, e gli donò il Ducato d'Amalsi, e contado di Celano, e in questo modo per allora su pacificata l'Italia.

COSTO.

Il Collenuccio ( che il più delle volte parla a caso ) dice che il Re Fernando diede per donna una figliuola d'una sua sorella ad Antonio Piccolomini; ed è vero, come si può vedere in tutti gli scrittori, che ne parlano, e principalmente in Pio II. nel 7. de' suoi. Comentari, che su una figliuola naturale addimandata D. Maria d'Aragonà, il che si verifica per la sua sepoltura, ch'è in Monte Oliveto di Napoli nella Cappella de' Duchi d'Amalsi, (che doveva pur esser veduta dal Tarcagnota) ove si leggono queste parole.

Qui legis bac, fubmissus logas, no dormàntom excitas, Rege Budiviando erra Maria Aragona bic clausa est, mosts Antonio Macolumines Analpha Duci Sorenue, eni reliquis tros filias Pisque ameris muelti, puestam quissere sembbile est, qua mori diguis don fuls, vinis annis 20. Anno Dopoiti, NGCC 52.

Ma per più chiarezza di chi legge avvertali che il Piccolomini ebbe due mogli ( e di qui non lo fapendo prefe errore il Collenuccio ) la prima si su la già detta, la quale morta d'età di venti anni in parto gli lasciò, (com'è di sopra) tre figliuole femmine, e nessun maschio, la prima addimandata D. Vittoria, fu data per moglie al Signor di Piombino; la feconda che fu D. Isabella , ad Andrea Matteo Acquaviva Marchese di Bitonto; e Duca d'Atri; e la terza ch'ebbe nome D. Maria, come la madre morta in partorir lei, a Francelco Orfino II. di tal nome Duca di Gravina . Rimale vedovo della prima moglie il Piccolomini tolle, non discostandosi dal parentado , la seconda , che su pure D. Maria ( così anco la chiama l' Ammirato ) figliuola di Marino Marzano Duca di Seffa, e di D. Leonora d'Aragona forella naturale del Re Fernando. Di costei gli nacquero sei figliuoli, quattro maschi, e due semmine, i maschi surono D. Alsonso, che successe al padre nel Ducato, D. Giovanni Marchese d'Ilicito, D. Francesco, il qual su Vescovo di Bilignano, e D. Ferrante morto in fanciullezza: e le femmine D. Leonora, e D. Giovanna, l'una ebbe per marito Bernardino Sanfeverino Principe di Bisignano, e l'altra Marc'Antonio Caracciolo Conte di Nicastro. Questa luce abbiamo noi avuta da un libretto in penna Latino, che e di lingua, e di carattere antico tratta delle cole d' Amalfi, prima che quella Città venisse in man di Duchi, e dopochè vi venne, fattori vedere dalla cortefia di D. Tom.I. Ga-

Š. i.

Galparo Toraldo, Cavaliere di quella nobiltà e merito, che fa

\* Tornando ora al primo propolito, avvertiscanfi due cose . I'una, che non in tempo della coronazione del Re successe il matrimonio già detto, come il Collenuccio avviluppando ogni cofa par che voglia mostrare, ma tre anni dopo, il che doveva egli specificare, parlandone così suor di tempo. L'altra cosa è, che diede il Re Fernando al Piccolomini in dote della prima moglie solamente il Ducato d'Amalfi, con l'uffizio di Gran Giuffiziere, come si può vedere nel sopra allegato Pio II. e come anco dice il Costanzo. Imperocchè il Contado di Celano glie lo diede dopo , cioè quando per la ribellione di Ruggiero figliuolo di Leonello Accrocciamuro, e per la rovina di Giovanna Celano madre di esso Ruggiero, combattuta e disfarta dal Piccinino, quello flato ricadde alla corona, il che lia detto per avvertimento e chiarezza di chi legge, avendoli apprello a far menzione della predetta Giovanna Contessa di Celano, e del figliuolo .

Convocato poi da Pio, e celebrato il Concilio a Mantova NUCCIO. l'anno 1459, per l'impresa contro i Turchi. Determinato quello spettava al fatto della religione, intendendosi pur da Genova, che'l Duca Giovanni preparava tutte le cole opportune, per l'impresa del Reame contra Fernando, su conchiulo tra Pio, ed il Duca di Milano, che su presente al Concilio, che in ogni modo li dovelle ajutare Fernando contro i Franceli, ed

Angioini.

In questo mezzo però non ceffavano tumulti , e molestie nel Reame, Imperocche Antonio Centiglia Marchele di Cotrone, il quale (come abbiam detto ) vinto da Alfonso a Catanzaro fi era dato a discrezione, morto Alfonso aveva secretamente suscitato nuovi incendi il Calabria, ed era uno di quelli, che chiamava il Duca Giovanni nel Reame, aveva promesso darli ricapito, e darli la Calabria, ed ajutarlo ad acquiftare il resto del Regno, ma Fernando andato in Calabria, quella state lo debello con poca fatica, e fecelo prigione.

Trattando il predetto Re dopo aver debellato il Marchele di Cotrone, di riconciliarsi il Principe di Taranto, a richiesta di

lui, dice il Pontano, che Fernando restitut a Giosia Acquaviva padre di sin genaro Anti, e Terame: e ad Antonio Centiglia (al cui figlinolo religna il Principa der per moglia un'ele tra sin figlinola), Sottone, e Catanama.

Ti, prime della glunta di Gioranai d'An-Alcuni altri proget giò in Regno, va scrivendo il Pontato, che, per eller taciuti dal Collenuccio li noteremo succintamente and Ca. Travandoli il-Re Esmando in Puglia a rë-Select di Teranto, non see impadroniris di Vanole; e committe vi fidel Balzo figlipolo di Francelet Duca d'Andri giovane affezionato e fedelifiamo a sò d maggior perte de Vencimi an rebielle Chi come di fratello di ale tuttavia li ricordavano. stizia, e clemenza del qui que par in note the min Suo eleveito, il quale an Cital: ma il Re fu d 1 vi per un'altra porta la ripople, iaccheggio.

Poco dopo in Calabria D. Alfonso Davalos, che per la morte del suo collega Carlo da Campobasso, era rimaso assoluto capo del esercito, diede due notabil rotte a' contadini di quel Paese, dalla gran moltitudine dei quali era improvisamente stato assaltato. Eransi costoro sollevati chiedendo la rimession de' tributi, ed altre cose inconvenienti, a che finse D. Altonso di dar orecchie, e come vide le sue genti in punto gli assali con grand'empito, rottigli ne sece la prima uccisione, che su in una pianura tra Maida, e Nicastro. L'altra si su passato il siume Sabuto circa venti miglia discosto dal luogo suddetto; e dice che s'ei non cra presto a passar il siume, rimaneva con tutto l'esercito sconsisto, in tanto numero questa seconda volta eran corsi quei villani ad assalirlo, de' quali ne surono più di settecento uccisi, il che satto D. Alsonso si ritirò in sicuro verso Cosenza.

Ma gl' infolenti Cittadini, capo de' quali era un certo Ni-

colò Zosto, adunatisi in numero di più di ventimila, si posero a dar il guasto al territorio di Cosenza, con intenzione di asfediar quella Città. Ma tosto che intesero il Re con lo esercito venire alla lor volta, si ritrassero alla Montagna, e presero la Terra di Castiglione, la qual poi combattuta, ripresa, e distrutta dal Re, tutti quei contadini andando, chi in quà, e chi in là si dileguarono.

In tanto che'l Re con l'esercito vincitore andava raffrenando la Calabria, su dalla Reina Isabella avvisato, l'armata Angioina esser già comparsa a Gaeta, di che sorte travagliato di mente si risolse al sine d'assicurarsi della persona del Centiglia Marchese di Cotrone, ch'aveva già preso, e sattolo restringere andò ad assalire la sua terra di Catanzaro, che se gli rese ai due assalti, in un de' quali morì Zosto d'una balestrata.

Avuto Catanzaro Fernando, spinse l'esercito verso Napoli, e col parer de' suoi ando a combatter Calvi, luogo sorte, e reliquie (secondo alcuni) dell'antica Città di Cales. Riuscì questa impresa infelicissima al Re, perchè sebbene lungamente battendola aveva da una parte della Terra fatto non picciola ruina, per la qualità nondimeno del sito non potendola cinger tutta intorno d'assedio, erano quei di dentro la notte soccossi e di gente, e d'ogni cosa necessaria da Tiano per cammino di quattro miglia. Aggiungevast a ciò la stagione, ch' era allora suor di modo cattiva, per la quale gli Aragonesi pativano estremamente, e su di loro satta grandissima strage dagli assediati, dell'archibusate de' quali erano essi, stando allo scoperto, infallibil bersaglio. Disendeva Calvi Sancio Cariglio Spagnuolo, uomo valoroso, e (secondo il Costanzo) de'soldati vecchi del Re Alfonso, con molti archibuseri Francesi, e Tedeschi.

Si fegnalò (ma con suo danno) in tale assedio Camillo Caracciolo, che aveva in custodia la munizione, giovane nobile e di gran cuore, e per ciò caro al Re, perchè satto animo a' soldati diede per l'aperto delle muraglie un così satto assalto, che spaventò quei di dentro. Ma durando pur troppo quell'aspra contesa, alla fine con perdita di molti surono gli assaltori indietro ributtati, morendovi d'un colpo di colombrina in

teffs lo stello Camillo. Conosceva il Re'la difficultà dell'impresa, nè voleva ritrariene, recandoselo a vergogna, e per lo desiderio che aveva pulla quella sque di disfarla da fondamenti. Ma l'importunità delle pieggo, e la mova, che l'Angiò, e l Marzano, a quali s'era unita Antonio Caldori, venivane con l'esercito in soccosso depli affedieti; costrinsero Fernando a mutar proposito: perchè lennte l'assetto si riduste a Caput, e

quindi a Napoli.

Piero Fregolo in quelto mezzo avendo in diversi tempi fatti COLLEdue infulti a Genova per ricuperare il Ducato contra il Duca Giovanni, e' Francesi, e alla prima volta essendo stato ributtato, e alla feconda vinto, e morto, e per questo esfendo liberati i Genoveli dal sospetto, e paura de loro suorusciti, surono contenti non solamente, che'l Duca Giovanni andasse all' impresa del Regno di Napoli, ma deliberarono ajutarlo, così gli armarono dieci galeazze, e tre navi da portare cavalli, e carriaggi pagati per tre mesi, e li diedero del banco di S. Giorgio 60. mila ducati . Aveva avuto Giovanni da Renato suo padre 12. galeazze armate in Marfiglia, e promiffione, che non li mancherebbe di danari, e che dal Re di Francia ancora sarebbe ajutato all'impresa. Onde effendo ogni cosa in punto, a'4. d'Ottobre, nell'anno 1459, entrò in galea, e con tutta quella armata, della quale era stato fatto Ammiraglio Gio. Cossa Napolitano; e arrivato a Luna, poi a Portopilano, indi in tre di si ritrovò a Gaeta, con intenzione di levarsi di quivi, e andare in Calabria nelle terre d'Antonio Centiglia Marchele di Cotrone, che l'aveva chiamato; ma intelo, ch'egli era stato ritenuto, e fatto prigione di Fernando, fu soprammodo mal contento, stimando la sua impresa rovinata, essendoli mancato quell' amico, a speranza del quale si era mosso a questa venuta nel Regno. Per la qual cofa dubbiolo di quello, ch'avesse a fare, ando prima alla foce di Volturno, e poi a Baja, ove trovando ogni cola munita, e guardata da nemici, pensò per careltia di vettovaglie ritornarsi a Genova; ma suor d'ogni suo credere, e fua speranza Marino da Marzano Duca di Sessa, e Principe di Roffano, che per moglie aveva Elionora forella di Ferdinando, essendo lo stato suo fra terra all'incontro di Baja, le gli man-

mandò ad offerire di darglifi, e su il primo autore, e capo dell' aperta ribellione del Regno. Giovanni di questa non sperata occassione rilevato, a tutti i eapitoli di Marino consenti, e a Castell' a Mare di Volturno pose in terra l' esercito, e andò a Sessa, onde scorrendo per li luoghi vicini, tutta terra di Lavoro mise in terrore, e Marino subito occupò Calvi, terra vicina

a Capua, per non vi effere chi la guardaffe.

L'odio ch' aveva il Marzano Duca di Sessa contro al Re Fernando nacque (secondo il Costanzo) dalla sama sparlasi, che 'l Re aveva commesso incesto con la propria sorella moglie di esso Marzano. Cercando adunque di vendicarsene, e d'ossenderlo per ogni via, dice il Pontano, che adoprava per ministro de suoi trattati Marco Natta suo consobrino, e parziale di Francia, avendo per moglie una figliuola di quel Giovanni Coscia, il quale in tempo, che'l Re Alsonsa prese Napoli, se n'ando, come suo divoto, con Renato d'Angiò in Provenza; ed ora con Giovanni figliuolo dello stesso Renato veniva per suo Consieliere, e maestro contro a Fernando.

COLLE-NUCCIO

COSTO.

Intela per il Reame la ribellione di Marino Duca di Seffa . e già la guerra apertamente cominciata, incredibile fu la fubita, e gran mutazione de' Regnicoli , e l'inclinazione degli animi alla parte Angioina; imperocchè a gara li Baroni, li Principi, e i popoli, in un subito concorfero a Giovanni, e oltre il Principe di Taranto; ( il qual' era capo di tutti, ma ancora stava occulto, e diffimulava tenere la parte di Fernando ) Antonio Caldora figliuolo di Giacomo con tutti i fuoi conforti , e congiunti, e ch' aveva le sue terre in Abruzzo, venne a ritrovare Giovanni , e diedegli , e gli uomini , e terre . Il fimile fece Pietro Gio: Paolo, Duca di Sora; per la giunta de' quali, che con Fernando ancora avevano militato, Giovanni accrebbe molto l'elercito suo; e andò in Abruzzo, ove gli Aquilani subito fe gli diedero con tutt'i lor Castelli, e raccomandati, ne molto poi il Conte Cola da Campobaffo fece il medefimo perchè dando le, e le terre a Giovanni, li venne a dare il pallo, e il transito per le terre sue d'andare in Puglia, nella quale entrato e follecitando a devozione quelle terre, che erano dalla parte fua, paísò nella Puglia piana, la quale Eccole Murchele da Efte

Este, e Alfonso Davalus Spagnuolo, detto volgarmente D. Ali so, per Fernando tenevano.

I Baroni, che oltre al Duca di Seffa predetto, s'accostarono costro. all' Angiò, sono dal Pontano così nominati. Gian Paolo Cantelmo Duca di Sora : Nicolò Monforte Conte di Campobaffo Giovanni Sanframondo Conte di Cerreto, e la famiglia de Caldori, di Signoria molto chiara, e potente. Appreffo paffatofene l' Angiò in Puglia, ebbe Lucera guardata da Luigi Minutolo, e poi Sansevero, Troja, Foggia, Manfredonia, Lavello, Quarata, Molfetta, Bitonto, l' Aquila in Abruzzo, ed altre Città; e le gli accostarono oltre a' sudditi, Giovanni Caracciolo Duca di Melfi, Jacopo suo fratello Conte d' Avellino , Giorgio Alamanno Conte di Pulenese, Carlo di Sangro, Marino Caracciolo, Busillo del Giudice, ed altri.

Ne bastando tutti questi, Ercole da Este fratello di Borso Si gnor di Ferrara volle anche fare il medelimo, non oftante, che dal Re fosse stato messo al governo di Puglia. Ond'è d'avvertire, che 'l Collenuccio; pe iscusarlo, sa un lungo, e non neceffario discorso, col quale, se ben si considera, più tosto offende indebitamente il Re , D. Alonfo Davalos , e Borlo Signor di Ferrara, che ei non difende, secondo il suo intento, il fallo

d' Ercole. Vedi anco quel, che ne scrive Pio II.

Era flato Ercole gratiffimo ad Alfonso Re morto, si per la eccellente nobiltà della cala antichiffima fopra le altre d'Italia, e per effere stato legittimo figliuolo di Nicolò Marchele da Este, e Signore di Ferrara, e molte altre terre in Lombardia, come anche per la fingolar fua virtu, e prodezza, la quale in ogni azione d'animo, e di corpo aveva dimostrato, cavalerescamente portandoli nell'armi, e in tutti gli altri corteggianelchi, e lignorili portamenti; ma dopo la morte d'Alfonio, ficcome accade nelle corti, e pare sia comune stile de successori, Fernando in molte occorrenze aveva dimostrato non averlo in quella estimazione, che meritava, e nella quale da Alfonio fuo padre era tenuto, trattandolo male di danari, e fuoi stipendi, ne gli oftervando cola che gli avesse promesso, e tra l'altre cole sopportando, che Alfonfo Davalos, ovvero D. Alonfo, molto ineguale di condizione a lui , volesse non equipararsi , ma tentalse di

volere esser superiore. Per la qual cosa non ben contento, ne in concordia con Alonso si stava in Puglia. Successe, che mentre stava in questa male contentezza d'animo, Borso suo fratello Signore allora di Ferrara, e grandissimo partigiano dei Francesi, occultamente lo strinse ad accostarsi alla parte Angioina. Ercole sentendo abbondar di ragione contra Fernando, commosso poi dalle esortazioni, e stimoli di Borso, il quale benchè non sosse legittimo, egli usurpasse lo stato di Ferrara dovuto a lui, nondimeno l'aveva in non picciolo rispetto, e seguitando con prudenza il tempo, deliberò al tutto levarsi. Per la qual cosa uscito di Foggia con tutti i suoi, che da 600. cavalli esser potevano, convocati tutti gli uomini d'armi, li fece intendere non poter più sopportare i portamenti di Fernando contra di lui, e per questo aver deliberato pigliar altro partito ai fatti suoi; onde gli significava esser contento, che qualunque di loro non volesse seguirlo, andasse con buona grazia, e licenza, ove li paresse, se alcun' altro era che lo volesse seguitare, l'accetterebbe di buona voglia, confortandoli ad effer valenti uomini, e portarsi virilmente, che mai non mancherebbe loro. Era molto amato Ercole da i soldati; onde dopochè ebbe parlate, alcuni pochi, che erano delle terre del dominio di Fernando si partirono, tutto il resto della compagnia francamente li rispose, loro esser disposti in ogni sortuna allegramente seguitarlo; e così rimasero. Ercole con tutti loro andò a trovare il Duca Giovanni, e offerirgli ogni sua opera, e sacoltà, e su da esso con somma letizia onoratamente ricevuto.

Per la partita d'Ercole Marchese da Este li paesani, come liberati dal freno, e paura che avevano di lui, diventarono Angioini, e Lucera, e Fioggia, e S. Severo, e Troja, e Manfredonia, e tutte l'altre Città, e Castella di quella regione di buona voglia a Giovanni si diedero, onde vedendo il Principe di Taranto tanto, e sì mirabil corso di vittoria, non volle più dissimulare la malevolenza, che aveva contra Fernando; ma avendo sin dalla morte di Alsonso adunato a poco a poco nel suo stato tre mila cavalli, sece di quelli due Capitani, Orse Orsino, e Giulio di Acquaviva, figliuolo di Giosia, e lui con questi Capitani, e altri baroni suoi vicini a sua persuasione da molte bande mossero guerra a Fernando.

Fernando nella soa tornata di Calabria in terra di Lavoro, intela tanta, e sì subita ribellione, son gran difficulti mise infieme quelle genti che avera, e ando a campo a Calvi, ne potendo per la munizione del luogo, e per la stapline dil municione del luogo, e per la stapline dil municione far frutto alcuno, si levò da campo, e rombia Napoli, ssorzandosi con ogni industria di mantenere in sede quei beroni che poteva, e cominciò a praticare l'ajuto di altri potentati d'Italia. Pio Postefica, e Frantesco Duca di Milaso accettarono d'essere a suo sussidio. I Veneziani vollero star neustati, e il medesmo secero i Fiorentiai, da quali però ottanne quella mediante s'opera del Duca di Milano, che rivotarono una delli berazione satta per loro pubblicamente di pagare so mila ducati i anno a Giovanni insino a guerra finita, e tutto per opera di Cosmo de Medici; il quale per non dispiacete al Duca, seceper decreto pubblicamente determinare, che ancor essi neutrali in dettà guerra si stasson.

B fine del Sesto, ed ultimo Libro del Compendio dell' Istoria del Regno di Napoli, di M. Pandelso Collenuccio da Pesaro.

*I*.

FI

 $\mathbf{D}$ 

## DEL COMPENDIO

## DELL'ISTORIA DEL REGNO DI NAPOLI,

AGGIUNTO DA MAMBRINO ROSEO

DA FABRIANO.

LIBROSETTIMO.

Colle Annotazioni, e Supplimenti di Tommaso Costo.

In questo Settimo libro si tratta la ribellione fatta da Baroni del Regno al Re Fernando; il tradimento ordito per ammazzare esso Re, la guerra che ne successe sin nell'anno 1461.

ROSEO.



Ssendosi dopo la morte del primo Alfonso Re di Napoli concitati molti rumori di ribellione a Fernando suo figliuolo, già confermato successor del Regno da Pio Pontesice Massimo, de'quali era nata la prima origine dalle pratiche occultamente satte da Giannantonio Orsino Principe di Taranto nel tempo che Giovanni d'Angiò Duca di

Calabria soccorso da Renato suo padre, e dalla repubblica Genovese di navi, e di danari era comparso in quel Regno, chiamato da lui, da Antonio Caldora, da Antonio Centiglia Marchese di Cotrone, e dagli altri complici fautori della fazione Angioina, e che contra ogni credenza nel giunger che vi sece, se gli era aderito Marino da Marzano Duca di Sessa, e Principe di Rossano, che aveva per moglie Leonora sorella del Re.

Fernando non avendo potuto espugnar Calva con pel buen presidio che vi era di soldati Frances, came per la ta dell'inverno, lengando non eller nel fue del no a piedi fanità alouna di fedeltà verto di lut, e q non fosse contaminata di ribellione, perse per cualiglia di ritirars a Napoli, dove non solo attese à fortificarlo, a a cercar di mantener in fede i fidati beneficati, e amici del Re Alfonfo suo andre, ma anco a graticar per via de finoi eratori, ajuto. e confederazione de' potentati d'Italia, de'quali aveno già elle fue devosione, oltre il Papa, Francoloi Daga di Miliago, die non cessava di adopesersi per lui, e glà, pe'l mezto di Colmo de Medici aven dispusta la Repubblica Fiorentina sil annullare un decreto già fatta di soccorrere il Duca Giovanni d'Asaib in quella guerra, di danari, e operato che i Veneziani quali inclinati el medelimo sevore, si finstero neutrali....

Con tutto lo eferzo che il Re Fernando facelle in tener fermi gli amini valelli, e feudsteri luoj, perote nondimeno che e, e popole ribelisto titava a le l'altre; E già effendell Giovanni abbeccoto col Tatentino in Bana fu configlio nicle. to che pelleta l'alprenza dell'invetto fi dovelle ander con l' escrito tutto ad affediare Napili, invitati de Daniello Orfino Conte, di Sarno , da Raimondo nipote di clio Terentino, de Giordano Conte della Tripalda, a da Felles Principe di Salamo suo fratello, ma con di un

madre.

A quello, che nelle precedenti annotazioni s'è moltrato in- costo. J torno alla morte di Ramondo Orfino Principe di Salerno, che lasciò tre figliuoli bastardi cioè Felice, Daniello, e Giordano, fi può vedere quanto stia bene quel luogo nel testo, che dice così. Da Daniello Orfino Conte di Sarno, da Ramondo nipote di esso Tarentino, da Giordano Conte della Tripalda, e da Felice Principe di Salerno suo fratello, ma non di una medelima madre. Dove appare, che lo ferittore seguace del Collenuccio non sapeva e Felice, e Daniello, e Giordano esser tutti e tre fratelli, e quel Ramondo, ch'egli mentova, è immagi-Fff 2 nato.

nato, perchè, come si può vedere nell' Istoria, e nell' albero di casa Orsina, a quel tempo non era Orsino alcuno in Regno, che si chiamasse Ramondo, essendo morto Ramondo, che su il padre de'tre fratelli già detti. Oltre a ciò il medesimo scrittore nel seguente Capitolo soggiunge, che'l Re Fernando maritò a Felice suddetto Maria sua figliuola bastarda, il che è salso, perchè sebbene aveva già parlato di dargliela, ciò non avvenne, o la diede al Piceolomini, come nelle sopra allegate annotazioni si disse.

ROSEO.

Fernando contraminando queste congiure, per tirar dalla sua, questi due fratelli, che gli eran per la guerra, che se gli apparecchiava, di molta importanza, maritò a Felice Principe di Salerno Maria sua figliuola bastarda, così amendue rivolse alla sua devozione.

Ebbe tra questo mezzo il Re avviso che l'esercito del Papa che veniva a soccorrerso si avvicinava, con che prese animo, e giudicando che con lo uscir suori avrebbe anco datolo a' suoi nimici, spinse l'esercito che si trovava nei Sanniti, tentando di travagliare il paese del Conte d'Avelino, e torgli Prata Castello munitissimo e sorte, ma essendo i suoi ributtati, e convenutogli di torsi da quello assedio, determinò con prestezza occupare i passi di Mignano, acciocche Marino di Marzano non impedisse il passaggio allo esercito del Papa, e pervenuto nel territorio di Campobasso prese alcune Castella, e con ricca preda si stese nel territorio di Venasro, e dopo nel Sedicino, e stesosi a Calvi appressatevi le scale dopo lungo costrasto al sine lo prese.

Quivi avendo il Re il suo campo sermato aspettando l'ajuto del Papa, Marino che non meno con giovanil leggierezza che con esecrabile odio si era contra lui ribellato, pensò di voler uccidere il Re Fernando, e satto a se chiamare Gregorio Coreglia, che era un savorito del Re, e conoscente suo di molti anni, con dargli intenzione di voler accomodare col Re le sue cose, tramò con lui di abboccarsi seco singendo penitenza di quel ch'aveva satto, Gregorio che pensava ciò in servir l'uno e l'altro, accordo di abboccare il Re con Marino in una picciola Chiesa; che era su la strada lontana

un miglio e mezzo, o poco più da Teano, che si tenea per i Frances: innanzi al quale era una campagna quass' ignuda di alberi, e su la condizione di questo abboccamento, che ciascuno postelle condurre seco due. Il Re venuto il giorno, siccome quello che temes molto gl' inganni di Marino volle andare aemato, e perebè si aveva da trattar pace, dei due che aveva da menare relesse il medesimo Gregorio, numo debile di corpo e quali inutile d'un ineccio, e l'altro su Giovanni Ventimiglia nomo di età e più atto a dar configlio che al manar delle mani. Dall'altra banda companie difarino che seco menò Deisobo dall' Anguillare e Giacobuscio Montagnano, che con L'armi velean molto, ed a' quali aveva palelato il secreto-de voler arcidere il Rp. I quattre rimascro alquanto louteni delle picciola Chiela a ragionare infiame mentre il Rei, e Marino amenduc ne' lor cavalli armeti eseno a patlamento inficme, e penchè il Re non confidere melle integrità di Marino. profe il luago già appreo per poter meglio guardarli attorno-Marino prime che altro dische publishe il Re a voler tirerli-in luogo più firetto e gill fecreto, ethio non folioro vedici de Franceli, che erano unile Rocce de Bomo, della quel richiel comincio il Re a temer di Apullandità corte, di a fiar per più lopra di le, confermossi più in questa opinione, persion dovendols Marino isculare di quit che aveva fatto, con quelche buon modo domandame partiqueme, cominció a roveleiare la colpa sopra del Re, il che negando egli, venuti in altercazione, Deisobo, a cui era dato il tempo del muoversi, rivoltatoli a Gregorio e Giovanni, diffe, io vedo che Marino ha acconcio le fue cole col Ro bea è che anco io fenza indugiare vada ad acconciare le mio, inginocchiandomeli innanzi, e ciò detto ipinie il cavello a quella volta. Il Re che stava su l'avviso vedutolo venir cesi , e col pugnale sfoderato , ancorche ei cercasse occultação, strasse la spada, e venuti alle mani, egli solo contra i due si disese coraggiosamente, mentre Giacobuccio che era, acmeso navena la cura di trattenere Gregorio e Giovanni nomini ciuldi a non atti al maneggiar dell'armi. Il Re in tanto e can la fada e con gli urti, respinse da se Marino e Dei-

Ý,

faceva, accortisi di questo tradimento, si dierono a suggire a briglia sciolta, non men stupiti del valore e gran cuore del Re, che dogliosi che non sosse lor riuscito il disegno.

Fu questo tradimento di Marino non pur vituperato da suoi nemici ma dagli amici ancora, e maggiormente che essendo molti mossisia soccorrere il Re, su da un Cavaliere trovato in terra il pugnale di Deisobo, e giudicato dover essere avvelenzato, sattone la pruova in percuotere con esso un cagnuolo, mort

quali in un iltante.

Il di seguente essendosi Fernando mosso col suo campo a danni del Territorio Sedicino, e dopo entrato nello Stellato, saccheggiò tutto quel che si ritrovava da Bagni sino a Sessa, ove ebbe avviso, che il Duca Giovanni unitamente col Principe di Taranto passava con buono esercito nei Sanniti, e che avendo abbruciato Pelusia, aveva tirato alla sua devozione Alsonso Lagonessa con tutte le Gittà di Caudini, e che se ne veniva per la via diritta alla volta di Napoli. In un medesimo tempo ebbe anco avviso che Simonetto era col campo della Chiesa in suo ajuto comparso nel territorio di Cassino, donde scriveva, che dovesse spinger le sue genti a incontrarlo nei confini di Mignano, perchè aveva quel passo pigliato Marino da Marzano per impedirglielo.

Parendo al Re esser più espediente unirsi prima con Simonetto che gire al contrasto con l'esercito del Duca, trascorse su in quei consini, e sece libero il passaggio alle genti ecclesiastiche, che avean già satte alcune scaramuccie con quei del Marzano, nelle quali era rimaso prigione Giovanni Malavolta, uno de Capitani della Chiesa. Ciò satto il Re con Simonetto andò a incontrar l'esercito nimico condotto dal Duca e dal Tarentino, i quali vedutisi di genti inseriori al Re, e conoscendo non poter rivolgersi indietro senza lor manisesta rovina, (nè sicuramente in campo aspettarlo) si condustero con le genti nella gola di Sarno.

In questo luogo surono gli Angioini con tal strettezza dal Re assediati, che avea il suo campo piantato sotto l'abboccamento di due siumi in una selva chiamata Longola, che non potendo aver vettovaglia suron posti in gran terrore e tanto che comineravano non pur le genti comuni, ma i Capitani ed il medesimo Tarentino a dissidarsi della salute, e già andeva pensando come avesse potuto sicuramente suggire, ed eran le cose ridotte in tanta estremità che molti tentavano per via di amici riconciliarli col Re.

Fra questo mezzo il Capitano dell'armata di Giovanni smontato con genti alla riva del mare se ne andava scorrendo quel contorno con speranza di svegliare gli animi de Citttadini e popoli all'amore vecchio della fazione di Augio, per vedere, & con questo mezzo avesse potuto esser ammesso na Napoli, di che avendo avuto il Re notizia gli mando contra Antoli Ozima con buona feelta di padoni, il qual trovate quelle genti troppo intente al predere efferti melle più oktie che nen eveva in commissione, me secrite e svaligio molte, e quelle che si erano per saggire Milirimate alle navi, suron da Sorrentini che gli avevnus i pesti impulici, morti, e fracassati, mosti precipitandos per la gran suga per balze, e sassi, e quei che pur ebitero agiar fettimarne, fureno in mode perfeguitati fine alla riva del mare, che non avendo agio di rientrar nelle navi, mentre i galcotti cercavano di ejungil, poco niancò che non sossero da nemici prefe le sarvi.

Felice Principa di Salerno, Eccome era giovane, e di shisto incostante, si era al comparir del Tarentino ribellato al Re di nuovo, non oftante la parentela, e ora veduto il mal fuccesso delle cole degli Angioini che quei dell'armata erano stati retti, e gli altri del Tarentino erano così affediati, determino di riconciliarli col Re di nuovo, e andò a inginocchiarlegli innanzi, chiedendogli perdono, e gli diede in mano la Rocca di Parma, Castello non molto distante dalla gola di Sarno, che

molto gli era comoda per quella guerra.

Di questi felici successi lieto il Re, messe buona vigilanza nell' affedio di Sarno, parendogli che in questo confistesse la fua vittoria, e un di che si scaramucciava essendo stato preto un suo conosciuto soldato chiamato Pietro Ubaldino da quei di dentro, fvaligiato, tornò indietro e riferì che si farebbe quella gola espugnata e presa la Città, se preso dalla fanteria nalcolamente il monte, si sosse in un tempo medesimo combattuto il borgo. Fernando questo udito si consigliò con suoi di mettersi ad espugnar il luogo, e Simonetto su quello che lo dissuale molto a non voler sarlo, mostrandogli con molte ragioni e con esempi poi, che spesso il voler irritare gente disperata avvengono gran danni a provocatori, e consigliavalo a lassiciargli consumar là dentro da loro istessi, che in breve non potendogli venir vettovaglia, o si sarebbon resi, o annichilati in modo che non sarebbono stati mai più potenti a guerreggiarlo. Il Re si accostò al consiglio suo, e satto per tutt' i luoghi dove si potesse a nemici portar vittovaglia, far buone guar-

die, stavasi aspettando qualche disordine loro.

Ma da questo buono e salutifero proposito di tener assediato il nimico lo fece levare uno avviso che ebbe, che il Papa, essendosi mutato di opinione di voler più ajutarlo in questa guerra; avea scritto a Simonetto suo Capitano, che si dovesse pian piano con destro modo venir ritirando ne' Sanniti, e ridursi a Benevento Città della Chiesa, onde questo intendendo il Re anch' egli mutò proposito di voler star più fermo in questo assedio, ma determinò di voler dar l'assalto a'nimici, e combattergli, con disegno che se egli restava di essi vincitore, avrebbe per la vittoria confermato il Pontefice a star nell' amicizia e confedarazion con lui, e fe dall'altra banda fosse avvenuto, ( il che egli non pensava ) che sosse restato perditore della battaglia, avrebbe non solo commosso ad ira il Pontesice contra i fuoi nemici, ma a deliderio di vendicarlene, come avvenne, poi, che assaltati i nemici, essi come valorosi disendendosi avendo trovati gli Aragonesi intenti al rubare il borgo che avean prefo, gli ruppero e fracassaron tutti con grandissima strage, nella quale morì il proprio Simonetto, e Roberto Orsino rimase ferito nella bocca, oltre molti altri Capitani onorati morti, feriti, e prigioni. E il Re dopo essersi valorosamente diselo, veduto non poter più relistere se ne suggi verso Napoli.

Raccontano gli scrittori di quei tempi che questa calamità del Re su pronosticata per molti prodigiosi segni, che il giorno innanzi della battaglia, su veduta gran schiera di corvi quasti tutto il di andar volando innanzi l'alloggiamento del Re con grida, e posarsi negli alberi vicini, e uscito il Re suori, gli cad-

de improvisamento sotto il cavallo in piana terra, e su detto effersi veduto piover in diversi luoghi il sangue.

Furon da Giovanni per configiio del Principe di Taranto mandati tutt' i prigioni pigliati in quella battaglia a Marfiglia, con difegno che in tutto il tempo che la guerra durava non dovessero esser mai rilasciati, e consigliandosi da Capitani quel che si dovesse fare nel proseguir di questa vittoria, o andare a par l'assedio a Napoli, ovvero gir pigliando i luoghi circonvicini, Giovanni lasciato il consiglio del Tarentino che volca che si assediasse il Re in Napoli, si attenne a quel del Cossa che si dovesse andar espugnando le sortezze, e luoghi del Regno.

Mambrino Roleo, che segue dove lascia di scrivere il Coste nuccio, dice nella guerra de Baroni, che quando il Re Ferrante su rotto a Sarno, il Duca Giovanni lasciato il consiglio del Principe di Taranta, il qual voleva, che si affediasse il Re in Napoli, s'attenne a quel del Coscia, che si dovesse andar espangnando le sortezza, e' luoghi del Regno. E nel Pontano, del qual esso nello scriver di tal guerra s'è servito, si legge tutto il contrario, cioè, che consigliandolo Giovanni Coscia con verissime ragioni ad andar dirittà a Napoli, il Duca s'attenne al parer del Tarentino, che con lunga orazione gliei dissuale, imperocche tal era l'autorità di quell'uomo, che non ardiva niuno di contraporsigli. Così anche scrive il Costanno, nè lasciò d'accennario brevemente il Riccio.

Ma non è da tacersi a questo proposito un particulare, est è nel libro del Duca di Monteleone. Dice, che su creduto, che la Reina Isabella aliora di volontà del Re andasse in abieti di frate zoccolante a trovar il Principe suo zio, e gittatassi a piedi lo supplitat, che poich' egli l'aveva satta Reina, la saccide anche morir tale. Da che su il Principe talmente communito, che le promise di non sare altramente, però diede il sudesto parere all'Angiò, e d'allora innanzi procede con repidenza contro al Re Ferrante.

Fu il essipo invisto verso Stabbie Imago maritimo estable Rocca del guale ( perchè era forte molto ) Alfonsa aver impere tenuta buona guardia, e il Rez Fernando vi aveva lasciato un Capitano di suo padre chiamato Gagliardo, di nazione Spatron.L.

gnuolo, persona molto fidata, aveva una moglie chiamata Maregarita Minutala, della quale si era dato Gagliardo in preda molto, e perciocche Luigi fratello di Margarita avea dianzi per tradimento data in poter di Giovanni la Rocca di Lucera, pensarono perciò gli Angioini, che la donna propria avrebbe persuasio il marito a dover arrendersi, e alcuni dissero ch'ella aveva ciò promesso di fare al fratello, tostoche l'esercito vi si sosse appressato, ed essendos la Rocca battuta, si rese Gagliardo.

Si refero poi a Giovanni Vicaniet Massesi, e sì dubito molto di Surento per il sospetto della famiglia degli Acciapacci, che nascosamente savoriva la parte Angioina, ma pel buon governo di Antonio, che aveva la custodia del luogo suron fatti

vani i disegni degli Acciapacci.

Sollecitava molto Giovanni, che se gli rendesse Roberto Sanseverino Signor molto potente, il quale veduti quasi tutti i Principi e Baroni del Regno essersi dati a Giovanni, non potendo più tenersi si diede anch'egli, e col suo esempio si rese anca Luca Sanseverino, il quale avea in una contesa dianzi con ni-

mici riportato il peggio.

Aggiungevasi alle calamità del Re, che Antonio Centiglia che il Re tenea prigione nel Castel di Napoli, avendo corrotte le guardie, per uno sportello che usciva al mare, se n'era di notte suggito, e pervenuto dopo in Calabria avea contra il Re quivi di nuovo istaurata la guerra che in sua assenza vi si manteneva, da Alsonso, e Giuliano fratello, e da Giovan Traverso suoi Capitani.

Per la resa di Roberto, e di Luca Sanseverini quasi tutti i luoghi di Calabria si resero da alcune poche sortezze in suori. E di nuovo Felice Principe di Salerno si era dato agli Angioini, e Francesco Conte di Caserta ad istigazione della madre e di Tomaso Brancazio si era anco rivoltato, il che su cagione a far perder l'animo dei Campani e Aversani, che erano assediati da nimici.

Giovan Antonio Principe di Taranto veduta l' incostanza di Fetice che in pochi giorni si era tre volte ribellato, temendo di lui lo tenea in campo in apparenza libero, e negli effetti prigione, avendo nella Rocca di Salerno messo un suo sidato Capitano.

Mentre erano in questo disordine le cose di Fernando nel Regno di Napoli, Giacomo Piccinino, che leguitava la fazione di Giovanni, essendosi mosso con lo esercito da Bertinoro do ve si era invernato se ne venne pe'il territorio di Rimini, per passar nel Regno, ma Alessandro Sforza, Signor di Pelaro, e Federico di Urbino che per ordine di Papa Pio, e del Duca Francesco il suo viaggio osservavano, giudicando che al fiume Cesano se gli potesse impedir il camino, lo fortificaron di argini, e bastioni: ma perchè questi due Capitani ebbero dubbio che si rivoltasse alla man destra senza passar il fiume, si molsero di la per opporsegli, e il Piccinino in tanto ebbe agio di passare il fiume, rovinando i bastioni, e entrando nella Marca fermò il campo vicinò al fiume Est . Il che saputo da Sigismondo Malatesta presupposto di travagliario alla coda, mentre Alessandro, e Federico l'avesser travagliato alla testa della bastaglia | ma il Piecinino ingannando tutti con la celerità suz, pervenne quel medelimo di a Lareto, dove dopo aver-la Chiefa di nostra Donna visitata; pervenne a S. Benedetto atto miglia distante dal Tronto, ove ristorate lo esercito stanco pe'l lungo cammino poi paísò al Tronto, e passato nel Teatino ebbe gran scaramuccie con Matteo Capuano uomo valoroso, ch' era stato dal Re proposto alla guardia di quel paese, che ancorchè si trovasse poca gente seco, si portò nondimeno in modo che gli diede gran disturbo.

Indi a poco avendo il Piccinino avuto aviso che Alessando Ssorza, e Pederico d'Urbino erano arrivati in Ascoli, e che Buolo Ssorza con fanti, e setterento cavalli andeva all'assessi per contrastargli chiamati con se molti dei fanti delle genti dei Caldori, che seguivan la fazione di Angiò, si mosse con selerità, e venne a vista dei nimici, i quali per la sua venuta si eran tutti raccolti inseme. Vennero questi tre eccellensi Capitani all'armi, nelle quali mostrarono la lor gran virtà sustado gran computenza fra loro, come i più valeros, ed esperii sa guerra di quei tempi; aveva il Piccinino vantaggià per esserie in più sorte sito, ma gli altri due con l'arte, e con la susta si erano anch' esse sorticicati, aveva il Piccinino miglior sante-

ria, ma questi altri gli erano in cavalleria di bontà superiore Il Piccinino sapendo aver a fare con due sì eccellenti Capitani era in tutto vigilantissimo, e i due giudicando che gran biasimo si avrebbon recato addosso, quando amendue sossero da lui superati, usavano ogn' industria, e fatica per vincer lui; quel che era di gran disturbo a' Sforzeschi era il veder Federico l'un dei due Capitani così dal mal gravato, che non poteva in quel tempo reggersi nè a cavallo, nè a piedi, ed essendos un fatto d'armi fra loro attaccato, volendo il Piccinino per via traversale, mentre la battaglia durava, assaltar gli alloggiamenti degli Sforzeschi, Federico che quivi giacea così gravato dal male facendo di necessità virtù uscì suori, e sattosi metter a cavallo contraminando gli affalti del Piccinino, e facendo soccorrer dove vedeva il bisogno maggiore, fece tanto che lo ributtò indietro, e la notte sparti la lor contesa, nella quale Alessandro, e Federico vedutisi di gente inferiori ed in terra nemica partiron secretamente, e ripassato il Tronto si sermarone alle Grotte a mare, e volendo seguirgli il Piccinino, ne su diffuaso da Caldori. Il Piccinino andò poi combattendo tutto quel contorno, riducendo tutti quei luoghi non ancor ribellati, alla devozion di Giovanni, molti combattendone restituendo le lor terre a' Caldori.

Ciò fatto, spinse l'esercito verso i Peligni, e cercando di prender Tivoli, pervenne nella Sabina, ma Giordano Cardinal Colonna su cagione che non lo pigliasse, che ancorche seguisse la parte Angioina, volle in questo caso più tosto serbar la sede che doveva al Papa, che seguire il suo desiderio.

Era tornato il Pontefice in quel tempo dal Concilio di Mantova, e si ritrovava in Siena avendo quella Repubblica bene ordinata, e quietata, e sentendo il rumore se ne venne a Roma, 'avendo inteso che Giacomo Savello che savoriva la parte del Piccinino aveva dato ricetto a Silvestro suo Capitano in Palombara, ove se ne stava con mille cavalli, e settecento pedoni, e riscuoteva gran danari dalle terre circonvicine. In tanto Francesco Sforza avuto avviso, che passavan male le cose della guerra per Fernando, mise insieme un nuovo elercito, e lo mandò sotto il governo di Donato a congiungersi con un'astro

che ne faceva il Papa per si medefino effetto condocas da Mantonio Piccolomini per scacciar Silvestro da Palembara e d'dece molte contese di guerra sopravvenato il inverne surce da una parte e l'altra messi i soldati in guerragione, 25 193 % 188 74

Il Re Fernando, che si una dopo la rotta ricevatà la Sano ridotto con le reliquie a Napoli, attese a ridurie insieme, est a provvedenti di nuove genti inquanto poteva, e su l'aimere che i Napoletani gli mostrarono in questo punto assai grande, che spontaneamente riochi, e poveri, cittadini, ed esvigiani consevano ad offerirghi chi danari, chi cavalli da combatture, chi cavalli da carretta, e chi una cosa, e chi una siltra

La Reina Isabella sua moglie nelle Chiese ora in luoghi pubblici si mostrava a Cittadini, a quali mostrava i figlisisti pia cioli, ricondandogli che suan mipoti di Alfonio che aveva quel popolo sì ben trattuto ampliando quel Regno di dignità : e i avere, dicendenli effer Cittadini di Napoli, e non fortificii o barberi , ma in Diepolie generali cududritie, pregandoli-a deci voler polporgli per gl' infolenti: Franceli., . e: li poite in finish effetti maravipliolamente, e in modou, che, attre che conentris tiepidi in savor del marito, si hestistà nomo di magninisha de prudente donna. Fu questa rececllentissime : Reina finlinois id Tristano Conte di Capertino della famiglia di Chiaromonte di Francia, nobile e stillese, e di Caterina camal sombio di Citi Antonio Principe di Takanto, che aveva quella guerra cocitati a cui effendo morto il padre l'aveva Gio Antonio allevata, i fu i vita del Re Alfonio per opera di effo fuo siura Bernando mai ritete. Fu deona religiosa molter, di conveniente bellema y afi fabile e grafa a tutti , selle risposte benigna y più teste libbi che alpra, ti grande animo, de buon discorio e delle artes costante, quapa superba delle cose prespete ; leca imaginamini liberale, ma non potè ben mostrarlo molto, pérchè non esse do anco, dopo la guerra ben requietete le cofe, mort in Napoli avendo al Ré partoriti, sei figliuali.

Avendo il Re rimello infeme molti cavalli con tralti acceli lenti Capitani infeitti apprin Capua, espugno molti diffitti acceli che avelle l'asprendi dell'inverno molto contraria. Alli mella Lucanin e conquistado gran teste pervence in Piglia e cua



tanta: diligenza a valore, che pose spavento ne' nimici in modo che di nuovo molti pensavano di voler riconciliarsi con lui. E' cosa notoria che veduto Gian Anronio essessi mutata la fortuna in savore del Re, volendo al fatto suo meglio provvedere, volle partir di Campagna per invitar Ferdinando a uscir suori di Napoli contro i Francesi, e dicono aver mandato a dir secretamente ad Isabella che dovesse star di buon' animo, e che consortasse il Re, e questo sece o perchè avesse presentito che altri cercavano di riconciliarsi col Re, dubitando che dovesse al fin rimaner superiore, o pure che vedeva aver già ripigliati molti luoghi e che il Duca Francesco Ssorza e il Papa non lo abbandonavano, e che eran le genti di esso Duca smontate in buona quantità a Fondi in suo ajuto, e Roberto Sanseverino si era secretamente riconciliato col Re, ne tardò molto a far Luca il medessimo.

In questo tempo nell'anno 1461, nacquero in Genova gran sedizioni civili, perciocchè dolendosi il popolo che le gravezze della Repubblica non eran compartite giustamente secondo la quansità dell'aver loro, e che tutto il pelo era nei poveri, domandando la plebe che si dovesse fare un compartito, ne vi si pigliando modo, prese un di l'armi, con le quali non era però intenzion della plebe voler far tumulto alcuno di ribellione, anziido protestava, ma i sediziosi che vi erano, presero occasione con ciò di far novità, la quale le dal governadore che vi era per il Re di Francia fosse stata ( come poteva leggiermente farsi ) sopita, non andava la cosa più oltre, ma crescendo il rumore senza esser impedito, venne a tanto il fatto, che entrati nella Città con una compagnia di villani Paolo Fregoso Arcivescovo di Genova, e Prospero Adorno, surono i Francesi scacgiati, e ridotti nel Castelletto: venne la parte Fregosa a contenzione poi con la parte Adorna sopra il reggimento e principato della Città. Quivi essendosi combattuto in più luoghi della Città fra loro, gli Adorni per opera degli Spinoli s'accostarono co' Francesi a scacciare i Fregosi, onde l'Arcivescovo, che se ne era avveduto se n'usci di Genova, ma percioche si vedeva, che non per ciò tornava la Città nella sua libertà antica, anzi sarebbe tornata in poter de Francesi, che per punir questa ribellione avreb-

ayrebbono-ulata gram crudeltà mili-aquardantito in Frigoti y città Adorni, che sciacciati i Francesi, Prospenni Adorno solla creato: Dogg, e accordate queste due parti infiamé ; di comune concordia si misero ad assaltare il Gastello, ovi ann ridotti i Franceli, i quali tenendoli forti, conolcendo i Genoveli nen effer had stanti a resistere con un Re potentissimo, non avendo denari e for cento, su da loro risoluto mandar per ajuto a Franceles Sforza Duca di Milano elemper : anggere di la regione . Francesco veduta con questo occasione poter scaccinso i Franco. si da quella riviera, e che conceunsta via tarebbe Fediando della di Napoli liberato dalla guerra del Duca Giovanni!, accettà M impresa mosso massimamente dalla: istigazione di Lodovico: sia gliuolo di Carlo Re di Erancia, che essendo in quel tempo nemico al padre si era ritirato: appresso: Filippo Duca di Boggol gne, per mezzo del quale avevano Ledovico, en Franccico faci ta amicizia, e Francelco era continuamente electrità da Ledgi vico a volere scacciare i Francesi di Gendva, e muovarsi cuita

Il Duca Francelco mando adunque con preferza la Genova mille fanti con Tommaso Raitino, al quale impost, chendovaste per tutte le vie mantenere in amicina Panto Pregolo, idia della spero Adorno, e mando anco somultadi datasi par mantenere le genti all'associate del pubblico per piglian Setona, più quella Città sette salda aella divozione de Francesi essendo han munita.

Di nuovo ternamo a romperli infieme Paolo Frigologie, Rusfaero Adorno, di che advisto ili Duca Francesco dal San Ministi sciedore, chiamò enferin Milano Paolo; e il Dogg Prospisso dopo effergli quello impedimento devato facerio agnivento dila gran diligenza.

Carlo Vin Re di Francia, udita la ribellione di Genova ristrinie insieme i foldati sparsi nel Delfinato; e tutto quel contorno assoldandone altri per soccorrer la sortezza, e Renato armò dicci gales e nel quarto mese dopo il principio dell'assedio giunse in Savetta quasi nel medesimo tempo, che vi giunsero le genti mandate per terra dal Re in numero di sei mila fra cali valli

valli, e fanti, e nelle galee erano mille fanti oltre molti nobi-

li Genovesi suggiti in quel tumulto.

Presa ch'ebbero i Francesi Varagine, si mossero per mare, e per terra verso Genova, e misero in gran terrore quel popolo spezzato, e discorde, senza buon capo di uomo di guerra, e senza molto appoggio, perchè al Duca Francesco non pareva ben fatto di mandare così alla scoperta nuove genti in Genova per non provocarsi maggior ira addosso del Re Carlo, e di Renato, ancorche i Genovesi avessero con prestezza, e col consiglio di esso Duca condotto al lor soldo, e con danari di lui, Marco Pio Signor di Carpi, con una banda di cavalli. Parve anco al Duca di rimettere in Genova l'Arcivescovo Fregoso riconciliandolo con il Doge, che amendue tenendo al governo della guerra, provocarono d'aver danari per tutti i modi. E il Doge prese trenta cittadini Genovesi, fra quali erano molti della fazione Adorna, costringendogli a sborzar danari per sussidio della guerra, e si disse che l'Arcivescovo persuase al Doge di tener questa via per farlo esoso a' cittadini.

Nella disensione della Città s'accordarono in questo modo l' Arcivelcovo Fregolo, e 'l Doge, che l' Arcivelcovo co' soldati Sforzeschi, e i piu spediti giovani della Città disendesse il Monte ch'è al pari del Castelletto, acciocchè i Francesi non vi potessero entrare, e il Doge disendesse col resto del popolo la città; e volendo i Francesi espugnar quel monte vi ricevettero una gran rotta, la qual vittoria dicono aver i Genoveli riportata per un stratagemma ulato da tre Capitani del Duca Sforza quivi comparsi improvisamente sul servor della battaglia Carlo Cadamo-Ro, Nicolò Epirota, e Giorgio dal Matino, ch' avendo condotti certi pochi uomini di Pocevera, gridando dieron fama, che venivan molte genti mandate dal Duca, al qual grido spaventati i Francesi si posero in suga, e perchè Renato sdegnato contra di loro non gli volle ricevere nelle galce, dicendo, che a' foldati che fuggivan dalla battaglia, non dovea darsi ricetto: moriron di loro quel di più di 2500, fra quanti che furono uccisi, e quei che nel voler salvarsi s'annegarono. Nacque dopo confusione e discordia maggiore nella Città, perchè il Doge temendo Prospero Adorno la potenza de Fregosi superbi

per questa vittoria, sece proibire, che niuno di essi entrasse nella Città, facendo venir a se i soldati Storzeschi, ed altri suoi fautori, di che dolendosi i Fregosi, vi entrarono a viva sorza, e dopo lunga pugna, nella quale gli Ssorzeschi non vollero intromettersi, i Fregosi restarono superiori, e Prospero se ne suggì co'ssoi aderenti, e creato in suo luogo Doge Lodovico Fregoso, i Francesi del Castello si resero, dandolo libero in poter del Duca.

Non dopo molto venne a morte Carlo VII. Re di Francia, e successe in suo luogo Lodovico XI. al quale avendo il Duca Francesco Sforza mandati Ambasciadori per confermar con esso lui l'antica amicizia, mostrò il nuovo Re collera contra di lui, dicendo, che per opera lua l'efercito di fuo padre era flato rotto in Genova, e che il Duca era contrario a Giovanni Duca di Calabria fuo cugino, favorendo in tutto e per tutto il Re Fernando di Napoli inimico della cafa di Francia: al quale rispole l' Ambasciadore che tutte queste cose erano flate fatte non folo di fuo consenso, ma a suoi prieghi ed esortazione : e replico il Re aver spesso udito ( quod bonores mutant mores ) e riprefe i suoi che l'avessero indotto a far amicizia, e confederazione col Duca Francelco, minacciando di mandar groffo elercito in Italia così per vendicarfi della ingiuria, e danno ch' avevano i Franceli ricevuto a Genova, come anco per ajutare Giovanni contra il Re Fernando.

Fra questo mezzo Fernando andava col loccorso di nuovo avuto dal Duca Francesco, e con il savore de Sanseverini tornati alla divozion loro, ripigliando molti luoghi con spavento de nimici, e già Roberto Sanseverini era passato nella Puglia per consermare le Città devote del Re, Giovenazzo, Barletta, e Trani, con altri luoghi, e ripigliarne altri, e sacendovi gran romore; Giovanni ed il Tarentino vi secero gire il Piccinino con le sue genti, il quale vi comparse con gran prestezza unitosi con esso il Principe di Taranto.

Il Sanseverino fatto già Principe di Salerno, e Roberto Offino scoriero la Calabria, e vi prelero, e faccheggiaron molte ter-

no icoriero la Calabria, e vi preiero, e faccheggiaron molte terre, e fra l'altre la Città di Colenza, Nicastro, Bilignano, ed Tom.I. Hhh

COSTO

1 26

altre riducendole a divozione del Re Fernando. Vedi il Posètano, ed 'l Costanzo.

ROSEO.

Ĭ

In un medelimo tempo comparle Antonio Piccolomini 'nipote di Papa Pio com mille cavalli, e cinquecento fanti in loccorso del Re, dentro il Regno, e veniva molti luoghi pigliando, e dall'altra banda Marc' Antonio Torello, e Pietropaolo Aquilano Capitani del Re essendosi congiunti con Matteo di Capua andavano racquistando molte terre de Peligni, Marrucini. Ferentani, e Precutini che s'erano la state innavzi rese al Piccinino, avendo trovati gli animi di quei Cittadini inclinati molto alla divozione del Re Fernando, il quale congiuntose con le genti del Papa condotte da Antonio, andò a Troja, e luoghi circonvicini, dando gran gualto ovunque andava, e pervenuto a Lucera, volendo tentar di combatterla su impedito dalla presenza del Duca Giovanni, che essendo dentro con molti cavalli, spesso usciva suori a combatter con esso sui con varie scaramuccie, ed Ercole da Este, che era con genti in Foggia gli proibì a non poter in quel contorno sar molte correrie, e dare il gualto: con tutto ciò prese Sanseverino e molti altri Iuoghi, e determinando d'andare a congiungersi con l'altre genti nella Puglia, pervenne a S. Angelo luogo mosto forte in cima d'un monte, che ha dal mezzo della campagna di Puglia. I Cittadini impauriti per la venuta del Re cercavano di darsegli, ancorche fosse sorte la terra, ma essendogli venuto loccorlo da Giovanni, si tenne agli assalti del Re, che con dura battaglia più volte rinfrescata avendolo preso, fu saccheggiato, e fattavi gran preda, perchè essendo il luogo forte. ed in cima di una montagna, quali tutt'i circonvicini vi avean portate e suggite le robe loro, massimamente quei di Manteuonia. Tolse il Re tutto l'oro, e l'argento della Chiela di S. Angelo, e fattolo pelare, le lo adoperò in quella guerra. la qual finita poi, sece ogni cola restituirle, riducendolo in quella forma che era prima, e ciò fece egli non tanto per bilogno ch' ei ne avesse, quanto acciò non venisse in poter de nimici che con esso gli avessero fatto guerra.

COSTO. Nella presa del monte S. Angelo dice il Pontano, che da foldati Aragonesi non su nè alle facre, nè alle profane cose per-

perdonato, perche altre a supplizi che davano agli nomini, ci alle donne per sar letto de oscultate ricchezze ammischere, tranvano altreu pen sorza le donne de monatori, dittora como risuggite, insimo nelle parte rengangament de este monatori de mani, tastando de di avessire alcoja quelche giojest visita visas le vergini, rapivano i sanciulti, e farevano, abre soble-rangini.

Ma oltre alla secchezza usata in ciò dal Roseo è d'avvertire ove dice, che 'l Re non tolse tanto l'oro, e l'argento dalla Chiesa di S. Angelo per bisogno ch' ei n'avesse, quanto perchè non venisse in poter de nemici, parendoli sorse, che 'l senso delle sue parole sia lo stesso di quelle del Pontano, il qual dice, che non solo per ritrovarsi esausto del denajo il Re tolse quell'oro, ma anche per quell'altro rispetto, del qual'atto, come sacrilego, Pio II. lo riprende aspramente. Allora (secondo il Costanzo) si batterono le monete chiamate Coronati di S. Angelo. A proprosito di che non voglio lasciar addietro, siccome ha fatto Mambrino, l'origine di quel sacro luogo, giacchè al medesimo proposito è anco scritta dal soprallegato Pontano.

E' in fulla cima del monte, che anticamente fu detto Gargano, una spelonga, in fondo alla quale scendendosi per molti gradi fi trovano alcuni altari formati, com'essa, nel vivo sasso, dove ora per la veneranza dell'Arcangelo Michele fente ciafenno, che entra, empirfi quali di facro orrore, e di riverenza, e di divozione. Ora ne tempi addietro fu un Cittadino di Siponto facultoliffimo, che avendo infinito bestiame lo teneva a pascere sul monte già detto, dal qual ei prese il nome di Gargano, ed effendogli un giorno imarrito un toro, dopo averlo cercato lungamente in vano, alla fine lo trovò dinanzi alla spelonca, e venuto in ira li tiro per ucciderlo una faetta; ma quella rivoltatali miracololamente indietro ferì lo stesso feritore. La qual cola riferita a un Sacerdote, ch' aveva nome Lorenzo, stimato uomo di fanta vita, sece digiunare, ed orare il popolo tre di continovi, nell'ultimo de' quali celebro folennemente la messa, e così la seguente notte gli apparve S. Michele dicendogli, come per opera di Dio, e lua era tutto ciò accadu-Hhh 2

to, affinche in quella spelonea manisestata loro per mezzo dello smarrito giovenco se gli edificasse una Chiesa. Il che da Lorenzo manisestatosi la mattina al popolo, vi andarono con tutto il clero in processione, e con le dovute cerimonie consagra-

rono quel luogo ad onor di Dio, e di S. Michele.

Crebbe poi ne' Sipontini maggiormente la divozione inverso quel benedetto antro, perchè andato una volta contra di loro un' esercito di Napolitani, che veniva da rovinar Benevento, ricorsi essi all'orazione, e al digiuno, apparse l'Angelo in sono al sant'uomo Lorenzo, e l'ammoni che la seguente mattina facesse uscire il popolo contro a'nemici, ch' ci sarebbe in suo ajuto. Ubbidirono i Sipontini, e venuti a battaglia cadde in un subito dal Cielo così satta tempesta, con solgori e tuoni addosso a'nemici, che con grandissima strage su il loro esercito dissipato: di che anche sa menzione la Cronica di Giovan Villani il Nap.

Il Voragine, che nel Leggendario de' Santi scrive il medesimo di S. Angelo, mostra prima di credere, che 'I monte prese il nome di Gargano dall'uomo, e poi soggiunge, o secondo alcuni libri, l'uomo lo prese dal monte. Dice di più, che 'I trovator del toro serito dalla propria saetta non su Gargano, ma un de'suoi samigli; e che non un semplice sacerdote, ma il Vescovo della Città su quello che se digiunare, e orare il popolo, e dopo avuta la visione dell' Angelo, andò in processione a quel luogo, ch'è appunto quello che si legge nel

Breviario Romano.

Ne'quali dispareri ci piace di metter qui per soddisfazione di chi legge, quel che ne dice Fra Leandro Alberti nella sua Italia. Contro a chi crede che il monte prendesse il nome dall' uomo dimostra egli molto tempo innanzi essere stato da gravissimi scrittori addimandato Gargano. Niega, che il trovator del toro e serito dalla saetta sosse Gargano stesso, affermando che sui servo, di che non adduce ragion veruna in contrario, e di più dice, ch'era Arcivescovo di Siponto Lorenzo. Ond' io credo, che o Vescovo, o Arcivescovo sosse costui, e si dimandasse Lorenzo, come anche lo chiama il Pontano, ma non semplice Sacerdote. Il medelimo Fra Leandro vuol chiarire il

tempo, the fu la detta apparazione, gerei li confende, perchi dopo aver detto, che ser nel 586. in telispo di Rapa ... adduce due altre opinioni, l'una dei 536, o l'altra dell'aga. e vuol che in quelle del 336 fin wrond dicende che allem erz Papa Giovenni II., e fenze falver la prime del 1867 et fua. ed è dal vero più lontana, se ne passa entrando in altro propofito. Ma credo bene che quella del 402. la qual è di Sigisberto, citato altresì da Giovanni Lucido, fia la più vera, o almeno la più proffima al vero, poichè il Panvinio vuol che Gelafio non fosse prima del 494, onde non ci sarebbe differenza di più, che due anni. Or credano altri ciò che meglio li parerà, posciache tanto incerto è appresso degli Autori il novero, e l'offervanza de tempi.

Mutato configlio fece rifoluzione il Re di paffar nei Sanniti, nocho, ma avvilato effer quei passi difficili presi da nimici, al fine se ne andò a Barletta, dove ripofando il Re, i luoi dandogli agio che vendeffero la ricca preda, fu sopraggiunto dal Piccinino con groffo elercito, e fu il Re bialimato che si avesse così quivi lalciato cogliere, e molti furono che differo che ve lo fece restare l'amore che prese a una donna. Era veramente per farla il Re male in quel luogo affediato, se Giorgio Castriota chiamato Scanderbegh non foffe venuto di Macedonia a soccorrerlo con un' armata, che altrimenti era il Re sforzato, o disperatamente con dilavantaggio combattere, o per mare vituperolamente fuggirsene. Costui mise in terra settecento cavalli greci con molti pedoni, e passata Adria impedì a nemici il cammino, rompendogli il dilegno.

Il Roseo dopo il capitolo della presa di Monte S. Angelo segue con quest'altro. Mutato consiglio sece risoluzione il Re di paffar nei Sanniti, ma avvisato effer quei passi difficili preli da nemici, al fine se n'andò a Barletta. Or veggali quel mutato configlio, fenz'aver detto prima che il Re avesse propollo di far altro, che vuol egli inferire? Ma dice il Pontano, che avendo il Re determinato di partirfi da S. Angelo con l'elercito carico di preda, temendo di non effer quivi rinchiulo e da Giovanni, e dal Piccinino, della cui venuta fi era già sparla la fama, le n'ando a Siponto, dove ripole in ficuro la preda, e

COSTO.

rinfresco l'esercito. Quindi poi volendosene ritornar nel Sannio si consiglio co'suoi, se la strada di Foggia, o quella di Barletta si aveva a tenere; ed in questo rapportatogli (benchè faltamente) il Piecinino esser su i consini di Lucera, su risolutto d'andar per Barletta. Messoli dunque con l'esercito in cammino, e passato l'Osanto, come su poco più oltre di Canne per andare a Canosa, mentre marciava di notte su dagli straccorritori avvisato l'esercito nemico esser vicino, e già messoli in ordine per assattarli. Per la qual cosa non senza molta paura di tutti si ridussero chetamente e frettolosamente a Barletta, ove poi fattane diligente ricerca s' intese cotal paura esser stata messa da una gran moltitudine di cervi usciti per quella campagna a pascolare, onde nel bujo della notte erano facilmente paruri a coloro la cavalleria nemica.

ROSEO.

L'egregia virtà, e predicata gratitudine di quello Giorgio Scanderbegh richiede dover effer in quelto luogo recitata . I fuoi antichi poffederono in Macedonia gran Signoria, ma avendo al padre Amuratto Imperador de' Turchi mossa gran guerra, venne a certe convenzioni di accordo feco, e gli diede questo Giorgio Castriota suo figliuolo giovanetto per ostaggio, e su tale la virtu che così giovanetto mostrò nell'armi, e la liberalifa, e cortelia, così quando era presso Turchi, come quando tornò poi nel suo stato, che su chiamato da Turchi Scanderbegh che vuol dir nella lor lingua Alessandro, ond'è da loro Alesfandria chiamata Scanderia . Egli fece gran guerra di continuo a Maometto figliuolo di Amuratto, nella quale Alfonio Re di Napoli padre di quelto Fernando con danari , e genti lempre amicissimamente lo soccorse, e satte con essi Turchi maravigliose fazioni, su per opera di Alfonso, oltre la gran vietù sua vittoriolo ipello de fuoi nemici, e nella fua Signoria valorolamente difefo . Or questo nobile, e degno Principe avendo dopo la morte d' Alfonfo, udita la guerra moffa a Fernando luo ilgliuolo, ricordevole dei benefici ricevuti determino di loccorrerlo, e-avendo udito che fi ritrovava nella Puglia, tolte a pigione alcune navi , s'imbarcò con queste genti , e pervenuto in Puglia non pur con la grandezza del fuo nome turbò i difegni del nemico arrivando in foccorlo del Re in tempo di tanto bifogno, ma riemps l'Italia tutta della fue fema, e buon opinione. -

Les nells disciplins militage de saimo ; e de fortente femolo, o per le liani gran facti in menti prollo eli senici, netwici amato, e teninte. Il Re dojo l'aver solo gran graci a questo valoroso Principe di un tanto saccople saccomendatendi le cose di Puglia, se ne tornò verso i Sanniti, ovi attati di il fantro Sforza, e Roberto Orfinovcen le les genti, con qual effendels conguento, e personnto da campagua nello deputatas le primavera, trovo le cole îne puto fieure, perele Pria eg di Aversa, e Giovanni Loreite ell'aput dentro di Ennie can seguiando il more saceva a Napoli non piccioli denni :

Congiuntoli il Re Fernando con lo Sforza, e con l'Orlino, costo, andarono ad affediar Flumari, e fattovi condurre le artiglierie da campagna, costrinsero dopo alcuni giorni gli assediati a renderfi , come anco fecero alcuni altri luoghi del contorno .

Mentre il Re Fernando era in Puglia, Bartolomeo Cardinale ch' era in Benevento per il Papa, tramò pe I mezzo di un suo fidato rivocare alla devozione del Re Orlo, per ordine del Pontefice, confidatofi di poter farlo, fapendo che apparteneva a Orfo Nola, e che col fargliela restituire e confermar dal Re, si farebbe indotto a riconciliarli seco. Ne vi su gran difficultà, perciocche effendo Orio spogliato de suoi beni paterni, mentre era giovanetto, non vedendo egli modo di ricuperargli col feguire Gio: Antonio d'anni, e d'infermità gravato, e le cole della guerra dal luo canto dubbiole, determinò di non lasciarsi uscie di mano una tale occasione. Concluse il Cardinale al comparie del Re ch'egli dovesse restituire a Orso, Nola, Lauro, la Tripalda, Forino, e Aicoli con suoi territori entrandone il Pontefice licurtà, ed effendo il Re pervenuto a Napoli, Orlo andò a inginocchiarleli, e a giurargli fedeltà, ed omaggio fecondo il costume de Re Napolitani.

Il modo del giurar fedeltà a gueffi Re, e la forma delle pas role che si offerva è questa. Si pone il Re in mezzo de suoi Baroni principali sopra una sedia Regale in luogo eminente sedendo i fuoi officiali vestiti di porpora cialcuno al luo luogo.

A piedi del Re sta inginocchiato alla man destra il Secretario, e dalla finistra il principal Prelato della Città, tenendo nel grembo del Re il libro degli Evangeli, e nel mezzo di lor due, fla inginocchiato il vaffallo che ha da giurar fedeltà tenendo il libro aperto con l'una, e l'altra mano. Quivi ula il secretario di dir prima alcune parole fopra quel che ha da giurare. Condottofi Orfo a piedi di Fernando, dopò l'aver il Secretario dette quelle parole, stele le mani su il libro, così disse. Io Orso Orfino Conte di Nola, e della Tripalda, Signor di Afcoli, di Lauro, di Forino, e suoi territori, a te Fernando Re, e suoi figliuoli, e successori nel Regno di Napoli, prometto per me, miei figliuoli, e successori în queste Città, terre, e cofini miei, effer sedele, e che faran fedeli a tuoi comandamenti, e de'tuoi eredi, i miei fuccessori aver a ubbidire in ciascun tempo, ed in cialcun luogo, e con quelta Città, Terre, Caltelle, Popoli, e confini dover effer sempre verso di te, e di loro collante in fedeltà, e in amore. E se mai in alcun tempo intenderò, o laprò che alcuno contra di te , e de' tuoi eredi trami inganni , infidie , o tradimento alcuno , aver a manifeltarlo a te , o a loro, e finalmente tutti quegli uffici dover sempre verso di te, e di esti operare in cala, e suori in pace, e in guerra contra cialcun tuo nemico o ribelle, e per utile del tuo Regno, quelle cole fare che per legge di natura , e ragioni di valallaggio è obbligato il buono, e fedel Vaffallo . Ed in quelte cols chiamo in testimonio Iddio, e per questi santi Evangeli, scientemente volendo, e non affretto, con l'animo, e con parole lo giuro. Questo detto levò le mani dal libro, e il Re prese all'ora le lue mani, e unitele alle lue, avvinchiate le dita di amendue infieme, ripofero le mani al libro, e quivi dopò aver dette alcune belle parole il Secretario, ricominciò Orfo. Io con i mici figliuoli, e successori a Fernando mio Re, e Signore, e fuoi eredi, e successori mi constituisco, e dono. Dopo l'aver queste cose tre volte dette, baciò le mani al Re, il quale baciò lui graziolamente in faccia.

Questo è il costume di giurar fedeltà a' Re di Napoli da coloro che si fanno Ligi loro, e chiamansi Ligi, perchè collegando il Re le dita del giurante con le sue, lo viene a ligare alla sua fede, e sua ubbidienza. Fin Orlo sedele al Ro sempre, a utile molto in questa guerra per esser uomo di grande ingegno, di maturo consiglio, vasomio in guerra, coltante, son simulatore, non cupido, nè ambizisso.

A proposito della riconciliazione di Orso Orsino cel Re Feg. COSTO I nando è da sapersi, ch' egli era indebitamente rimaso privo dello stato, perchè Ramondo Orsino Principe di Salerno, Conte di Nola, e di quegli altri luoghi lasciò eredi (; come si diffiquei tre figliuoli bastardi in pregiudizio di Orso e delle gittimamente nato d'un fratello d'essa Ramondo.

Pochi giorni dopo la riconciliazione d'Orlo, Daniello Orlos Conte di Saggo, come c'ha nel Pontano, si rese a patti al Re Fernando.

Fu dopo date ordine di riprimere l'audecia di Giovanni Torella, che teneva occupata l'Ifola d'Ischia, e perchè il Castel dell'Uovo si teneva per i Frapoeti, egli spesso veniva con Gales trascorrendo, e aveva quel Castello di ogni cosa spogliato, che vi teneva Fernanda, a taltone anco il corpo del Re"Alfonso 2" che quivi era ciptilo in una Cappella con animo di trasportatle in Spagna, perche aveva lasciato per tellemento mehe fosse portato in Catalogna, e seppellito con i suoi padri nella Chiesa di Populeto, secondo il coltume de' Re d'Amgons, ed era quiyi in tanto religiolamente confervato, ma dopò il **lin della** guetra, Fernando ve la fece riportar in esso Castel di Napoli da lichia, e oggigli è anco quivi spesso visitato, e mirato per la memoria de luoi gras fatti, Diede il Re assunto di espui gnar Ischia ad Alessandro Stacza, il quale fi adoperò tanto e depò molte contese ne scaccio Il Torella ." In quella mu mostfiron molti Capitani Spagnuoli creati di Alfonso, poco deli, e amoreveli a Fernando suo figliuolo nelle guardie, e fortezze, che da Alfonso gli suror date in mustadia, che sa pre denari corretto GiorGuicento in gli altri in dare il castel dell'Ud a' Franceli. Questa poca fedeltà, e amore di Spagnunli. wassi di lui fu attribuita da alceri , perchè giudicavano che quel Reano non appartenesse legittimamente a Fernando, ma a Giorna ni lup zio, effendo stimato Fernando nato di adultario, e me ti quande lo volcan antimere dicayan non effer and flato ca Tom.I.

nerato d'Alfonso, ma da un moro, come son molti contadini di Valenza.

Fra gli-altri infidi fu anco questo Giovan Torella, in quale per essere marito di Antonia una delle sorelle di quella samosa. Lucrezia sì cara ad Alfonso l'aveva posto alla custodia del Castello d'Ischia.

Questa su quella Lucrezia. Napolitana, che'l vecchio Alsonso. ch' era molto nell'amor delle donne inclinato, aveva tanto amata, che l'aveva posta in gran favor suo, e sattala ricchie sima, e tanto se le mostrò inclinato, che su giudicio, che se fosse morta la Regina Maria sua moglie, l'avrebbe sposata. Morto Alfonso si ritirò costei nella Rocca di Vesuvio col suo tesoro, temendo che per la guerra non divenisse così esausto Fernando, che glielo togliesse, e doppo veduti i gran tumulti della guerra contra di lui, si aderì con gli avversari suoi, seguendo l'amicizia del Piccinino, che capitò con le genti in quel pacfe ov'ella abitava.

COSTO. La Lucrezia cara ad Alfonio I. fu Lucrezia d'Alagno, delle quale dice il Riccio, confermandolo anche il Zurita negli asnali d'Aragona, che Alfonso comportò ch'ella supplicasse per ami basciadori il Papa, che concedendo ad Alsonso il poter far divorzio della Reina Maria, come sterile, si prendesse essa Lucrezia per moglie. I fratelli di costei ebbero dal Re titoli, e ricchezze, e perchè l'uno su satto Conte di Borrello, e Grano cancelliere del Regno, e l'altro Conte di Bucchianico.

\* Sovvienmi a questo proposito d'uno errore, ch'è nell'imprese del Giovio, il qual dice, che Alsonso primo usava l'impresa del libro aperto, per dinotar lo stato suo libero, perchè

non prese mai moglie, e pur qui si vede il contrario.

ROSEO.

In questo tempo avendo Roberto Sanseverino essediato Salerno, doppo molti travagli l'ebbe in mano, e ricuperò piati piano tutti quei luoghi fino a Napoli, avendo fatto aperto quel passo.

Giacomo Piccinino all' incontro entrato nella Puglia, se ne venne nel distretto di Trani, e assediatolo, tutto il territorio con spesse correrie travagliava, e con Giorgio Castriota; che era alla guardia di Barletta fece molte fearamuccie, nelle quali,

ber-

perciocche gli nomini d'armi Italiani usavano nel combattere modo molto diverso da' Macedoni affinesatti all'uso del guero reggiar con Turchi, ch' era di affaitar con cavalli più egili il nemico, e non come gl'Italiani, che angeti con armi hravi se ne stanno sermi senza trascorrere, ricevè il Piccining molte botte.

Il Piccinino prima che andaffe a Trani, dice il Pontano che costo. faccheggiò una parte de' monti della Littania, ed accoltatoli coll'artiglierie ad Acqueviya temp di Francesco del Balzo Duca d'Andri, l'ottenne al fine, e facchi fielle tutte, uses. dovi al' insolenti vincitori appri sorti di crudettà, reggine .

Si dimentito medelmamento Mambrino di dir che Trant fi refe al Piccinino rimasento al Re solutione la Fortes-22, ove il Piccinine, altre Maffedio di terra pose anco le galee dalla parte del mare, e perchè il Castellano inclinava al Tarentino, Scanderberg tiratolo con bel modo fuori a parlamento, lo fè prigione.

Di più la rotta data in una selva nel contado di Cosenza alla cavalleria di Luca Sanseverino da una moltitudine di contadini adunati da' Capitani dell' Angiò, dalla qual fazione ritornandofene i vincitori carichi dell'acquistate spoglie, secero di se a'riguardanti ridicoloso spettacolo; perchè vestitisi di quell' armi fe l'avevano messe al contrario ; cioè quelle delle gambe alle braceia, e quelle delle braccia alle gambe.

Era tutto il Regno in gran confusione, che in ogni parte di esso erano scoperti amici, e nemici del Re, le cose del quale andavano tuttavia prosperando, perchè in questo medelimo tempo Malio luo condottiere uomo fidato, e valorolo molto avea data una gran rotta al Centiglia, e un'altra ad Alfonso sotto Catanzaro, e avendo Giovan Traverso, Antonio Turrio, Stetano Maleno, e Giannetto Morano, Capitani di Marino da Marzano, dato un gran gualto ne confini di S. Severina, riporsando addietro gran preda di bestiame con molti prigioni , perciocche nel tornare s'eran diffribuiti in piu luoghi, Giacomo Balestra Capitano di Antonello Caibano, uomo del Re, che stava full'avvilo per nuocergli, datone al suo Signore avviso che il Tur-III 2 rio.

rio, e il Traversa si erano ridotti con questa preda in Rocea, luogo nel territorio Netese, posti gli agguati lungo il fiume Neto, mezzo miglio o poco più dalla terra, essendo stati il Torrio, e il Traversa provocati a uscire, suron tirati nell'im-

boscata, e tutti due uccisi.

Non era altresì da lasciare addietro l'assalto dato da Maso Barrese, dopo la presa di Cosenza, alla terra d'Acri, dov'era in presidio per l'Angso Battista Grimaldo, che la disese valorosamente: ed essendo la battaglia durata dalla mattina insino alla sera, su costretto Maso con suo gran danno a ritrarsene, e si ridusse a Bisignano. Ma indi a poco una notte andatovi all'improviso, e trovate le scorte a dormire, prese la terra, salvandosi il Grimaldo con la suga per beneficio della notte, e così preso Acri vi si usarono grandissime crudeltà da soldati di Maso, il quale sea l'altre cole sete segar vivo per mezzo Nicolò Chiaceosso.

Segui poi la rotta data dal detto Maso ad Alsonso Centiglia stratello del Marchese di Cotrone, presso Catanzaro, la quale perchè su notabile, e da Mambrino è appena accennata, sia bene che si narri brevemente da noi consorme a quel che ne dice il medelimo Pontano. Aveva il Centiglia tre squadre di cavalli, e pedoni da due mila, con cui erano di persone di conto Luigi di Sangro, Luigi Longabucco; Luigi Gentile, Ottaviano Montessorio, e Coletta Castello. Siccome col Centiglia venivano Antonio, e Giancola Caraccioli, a'quali fatto delle sue genti tre schiere, ne diede due, e l'altra tenne per se. Vennero alle mani a piè d'un colle detto Pergello, dove si combatatè dall'una, e l'altra parte sieramente non senza molta uccissone: ed alla fine rotto e preso il Centiglia, dopo aver fatto gran pruove, se ne ritornò il Barrese vittorioso, e trionsante a Catanzaro.

In tanto su dal Re mandato in Calabria Giovanni Ventimiglia, uomo illustre, il quale venuto a parlamento con Antonio Centiglia Marchese di Cotrone, lo indusse ad accordarsi col Re, con condizione che se gli restituissero tutte le terre ereditate dalla moglie, pur ch'ei dasse Giovanna sua figliuola per moglie a Maso, il quale sosse dichiarato Duca di Castrovillare, con quel

tera

territorio che allora possoda per ragion di guerra. Il che conchiuso e stabilitosi per iscrittura pubblica, divenne Maso vie with dell'usate sermidabile : ed audatosene à Terranuova la prese, come anco se di Oppider e della terralisti S. Giergio, sone con prrendo e fiero spettacolo de da un'alta rocat buttar abbal. io Ruggiero Origlia Cavaliere Napolitano, e due altri nobili:

dipoi si riduste a svernare in Terranuova.

Dall' altra banda Mafio scorrendo per la Calabria faceva con le sue genti gran cose in savore del Re. Era Masio uno degli eccellenti Capitani ch' avesse Fernando, soldato vigilantissimo liberale, e magnanimo, e era con tutto ciò avido di poffedere non tanto per le, quanto per dare ad altri, Era di natura crudele, e efecutivo, e nell' ira precipitofo, tanto che dopo la guerra venendo in Napoli, e incontratoli un giorno in Giovanni Spatafora fuo nemico, il quale andava per visitare il Re in Castello, mosso da grande ira, trasse la spada e l'uccise, di che sdegnatosi molto il Re, lo fece metter prigione, ove dopo molti anni squallido e macilento fini la sua vita; uomo veramente degno di più dolce, e quieto animo, e d' aver avuto il

Principe se non più grato, almanco men severo.

Nel fin di questo anno 1461, su veduta una crudel battaglia fra Corvi, e Nibbj nella campagna, ch'è tra l'Apicio, e Benevento, o per pronostico della futura giornata di Troja, ovvero che fosse natural contesa fra lor nel mangiar la moltitudine delle locuste, delle quali era stata in quel paese gran copia quell'anno. Nella prima baruffa ( perciocchè fra loro due volte combattuto ) restarono i Nibbj per aver l'unghie da rapina più acute, vincitori, ma i Corvi indi a molti giorni, come fe fossero iti a domandar soccorso ritornarono con seguito di altri Corvi alla pugna, nella quale i Corvi, come fe con umana industria si fossero consigliati, usarono quest' arte. Si polero in certe vigne fopra le viti, o fopra i più alti rami degli alberi, e alzando in su il becco ferivano i Nibbj, che fopra di loro volando passavano, che come se di pugnali feriti fossero, cadevano in terra, nella caduta de quali fi fentivano per allegrezza della vittorià crocitare i Corvi, come le volessero i combattenti inanimare alla pugna . Dopo la quale effendo la campagna

to, affinche in quella spelonca manisestata loro per mezzo dello smarrito giovenco se gli edificasse una Chiesa. Il che da Lorenzo manisestatosi la mattina al popolo, vi andarono con tutto il clero in processione, e con le dovute cerimonie consagra-

rono quel luogo ad onor di Dio, e di S. Michele.

Crebbe poi ne' Sipontini maggiormente la divozione inverso quel benedetto antro, perchè andato una volta contra di loro un' esercito di Napolitani, che veniva da rovinar Benevento, ricorsi essi all'orazione, e al digiuno, apparse l'Angelo in somo al sant'uomo Lorenzo, e l'ammoni che la seguente mattina facesse uscire il popolo contro a'nemici, ch'ei sarebbe in suo ajuto. Ubbidirono i Sipontini, e venuti a battaglia cadde in un subito dal Cielo così satta tempesta, con solgori e tuoni addosso a'nemici, che con grandissima strage su il loro esercito dissipato: di che anche sa menzione la Cronica di Giovan Villani il Nap.

Il Voragine, che nel Leggendario de' Santi scrive il medesimo di S. Angelo, mostra prima di credere, che 'l monte prese il nome di Gargano dall'uomo, e poi soggiunge, o secondo alcuni libri, l'uomo lo prese dal monte. Dice di più, che 'l trovator del toro serito dalla propria saetta non su Gargano, ma un de'suoi samigli; e che non un semplice sacerdote, ma il Vescovo della Città su quello che se digiunare, e orare il popolo, e dopo avuta la visione dell' Angelo, andò in processione a quel luogo, ch'è appunto quello che si legge nel

Breviario Romano.

Ne'quali dispareri ci piace di metter qui per soddissazione di chi legge, quel che ne dice Fra Leandro Alberti nella sua Italia. Contro a chi crede che il monte prendesse il nome dall' uomo dimostra egli molto tempo innanzi essere stato da gravisimi scrittori addimandato Gargano. Niega, che il trovator del toro e serito dalla saetta sosse Gargano stesso, affermando che sui l servo, di che non adduce ragion veruna in contrario, e di più dice, ch' era Arcivescovo di Siponto Lorenzo. Ond' io credo, che o Vescovo, o Arcivescovo sosse costui, e si dimandasse Lorenzo, come anche lo chiama il Pontano, ma non semplice Sacerdote. Il medesimo Fra Leandro vuol chiarire il

tem•

tempo, che su la setta apparizione, gerri si consende, perchi dopo aver detto, che su sel 586, in tempo di Rapa dislatio. L adduce due altre opinium, l'une del 336, o l'elira del 402. e vuol che in quelle del 336 dis percept dicendo che alless ess Papa Giovanni II., e fenza falvar la prime del 1867 este fun ed è dal vero più lontana, se ne passa entrando in altro propofito. Ma credo bene che quella del 492. la qual'è di Sigisberto, citato altresi da Giovanni Lucido, fia la più vera, o almeno la più proffima al vero, poichè il Panvinio vuol che Gelafio non foste prima del 494. onde non ci farebbe differenza di più, che due anni . Or credano altri ciò che meglio li parerà, posciache tanto incerto è appresso degli Autori il novero, e l'offervanza de tempi.

Mutato configlio fece rifoluzione il Re di paffar nei Sanniti, ROSBO. ma avvilato effer quei passi difficili presi da nimici, al fine se ne andò a Barletta, dove ripolando il Re, i suoi dandogli agio che vendeffero la ricca preda, fu sopraggiunto dal Piccinino con groffo elercito, e fu il Re bialimato che si avesse così quivi lalciato cogliere, e molti furono che differo che ve lo fece restare l'amore che prese a una donna. Era veramente per farla il Re male in quel luogo affediato, fe Giorgio Caffriota chiamato Scanderbegh non soffe venuto di Macedonia a soccorrerlo con un' armata, che altrimenti era il Re sforzato, o disperatamente con difavantaggio combattere, o per mare vituperolamente fuggirfene. Costui mile in terra lettecento cavalli greci con molti pedoni, e passata Adria impedi a nemici il cammino, rompendogli il dilegno.

Il Roseo dopo il capitolo della presa di Monte S. Angelo fegue con quest'altro. Mutato configlio fece rifoluzione il Re di paffar nei Sanniti, ma avvifato effer quei paffi difficili preli da' nemici, al fine se n'andò a Barletta. Or veggasi quel mutato configlio, fenz'aver detto prima che il Re avesse proposto di far altro, che vuol egli inferire? Ma dice il Pontano, che avendo il Re determinato di partirfi da S. Angelo con l'elercito carico di preda, temendo di non effer quivi rinchiulo e da Giovanni, e dal Piccinino, della cui venuta fi era già sparia la fama, le n'andò a Siponto, dove ripole in ficuro la preda, e

rinfresco l'esercito. Quindi poi volendosene ritornar nel Sannio si consiglio co'suoi, se la strada di Foggia, o quella di Barletta si aveva a tenere; ed in questo rapportatogli (benche fallamente) il Piccinino esser su i confini di Lucera, su risoluto d'andar per Barletta. Messosi dunque con l'esercito in cammino, e passato s'Osanto, come su poco più ostre di Canne per andare a Canosa, mentre marciava di notte su dagli straccorritori avvisato s'esercito nemico esser vicino, e già messosi in ordine per assattarli. Per la qual cosa non senza molta paura di tutti si ridussero chetamente e frettolosamente a Barletta, ove poi sattane diligente ricerca s'intese cotal paura essere stata messa da una gran moltitudine di cervi usciti per quella campagna a pascolare, onde nel bujo della notte erano sacilmente paruti a coloro la cavalleria nemica.

ROSEO.

L'egregia virtà, e predicata gratitudine di quello Giorgio Scanderbegh richiede dover effer in questo luogo recitata . I fuoi antichi possederono in Macedonia gran Signoria, ma avendo al padre Amuratto Imperador de' Tarchi molla gran guerra, venne a certe convenzioni di accordo feco, e gli diede queflo Giorgio Castriota suo figliuolo giovanetto per ostaggio, e su tale la virtù che così giovanetto mostrò nell'armi, e la liberalità, e cortelia, così quando era presso Turchi, come quando tornò poi nel fuo flato, che fu chiamato da Turchi Scanderbegh che vuol dir nella lor lingua Aleffandro, ond'è da loro Aleffandria chiamata Scanderia . Egli fece gran guerra di continuo a Maometto figliuolo di Amuratto, nella quale Alfonfo Re di Napoli padre di questo Fernando con danari , e genti lempre amicifimamente lo soccorse, e fatte con esti Turchi maravigliofe fazioni, fu per opera di Alfonfo, oltre la gran virto fun vittoriolo spesso de suoi nemici, e nella sua Signoria valorolamente difefo . Or questo nobile, e degno Principe avendo dopo la morte d' Alfonfo, udita la guerra moffa a Fernando luo tigliuolo, ricordevole dei benefici ricevuti determinò di loccorrerlo, e avendo udito che si ritrovava nella Puglia, tolte a pigione alcune navi , s'imbarcò con quelle genti , e pervenuto in Puglia non pur con la grandezza del fuo nome turbò i difegni del nemico arrivando in foccorio del Re in tempo di tanto hilogno, ma riemps l'Italia tutta della lus fema, e buona opinione.

Ere nella disciplina militare de animo per de fortezan malto famolo, o per il Juni gran satti su mente presso gli amich, de mentei amato, e tenime. Il Re dojio l'aver voto gran grante a questo valonoso Principe di un tanno soccosso saccomandatogli le cosè di Puglia, se ne tornò verso i Sanniti, ov atti idilifendo Siorza, a Roberto Orfino con le lor genti, e con quali essendesi congiunto, e principanto in campagna nello spinatori della primavera, trovò le cose sur mator seure perche Principali de con continuove correrie travagliami il territorio di Mapali, le di Aversa, e Siovanni Torella cii que dentro di Ennis con seggiando il mere faceva a Napoli non piccioli danni:

Congiunteli il Re Ferniado con lo Slorat e illa l'Orfine, andarono ad affediar Flumari, e fattovi condurre le artiglierie da campagna, costrinsero dopo alcuni giorni gli affediati a rendersi, come anco secero alcuni altri luoghi del contorno.

Mentre il Re Fernando era in Puglia, Bartolomeo Cardinale. ch' era in Benevento per il Papa, tramò pe'l mezzo di un suo fidato rivocare alla devozione del Re Orlo, per ordine del Pontefice, confidatofi di poter farlo, fapendo che apparteneva a Orfo Nola, e che col fargliela restituire e confermar dal Re, si farebbe indotto a riconciliarli leco. Ne vi fu gran difficultà, percioechè effendo Orio spogliato de suoi beni paterni, mentre era giovanetto, non vedendo egli modo di ricuperargli col feguire Gio: Antonio d'anni , e d'infermità gravato , e le cole della guerra dal suo canto dubbiole, determinò di non lasciarsi uscie di mano una tale occasione. Conclute il Cardinale al comparir del Re ch'egli dovelle restituire a Orso, Nola, Lauro, la Tripalda, Forino, e Alcoli con suoi territori entrandone il Pontefice ficurtà, ed effendo il Re pervenuto a Napoli, Orlo andò a inginocchiarfeli, e a giurargli fedeltà, ed omaggio fecondo il costume de Re Napolitani.

Il modo del giurar fedeltà a guesti Re, e la forma delle parole che si offerva è questa. Si pone il Re in mezzo de' suoi Baroni principali sopra una sedia Regale in luogo eminente sedendo i suoi officiali vestiti di porpora ciascuno al suo luogo. COSTO.

ROSEO.

A piedi del Re sta inginocchiato alla man destra il Secretario, e dalla finistra il principal Prelato della Città, tenendo nel grembo del Re il libro degli Evangelj, e nel mezzo di lor due, sta inginocchiato il vassallo che ha da giurar sedeltà tenendo il libro aperto con l'una, e l'altra mano. Quivi usa il secretario di dir prima alcune parole sopra quel che ha da giurare. Condottosi Orso a piedi di Fernando, dopò l'aver il Secretario dete te quelle parole, stese le mani su il libro, così disse. Io Orso Orsino Conte di Nola, e della Tripalda, Signor di Ascoli, di Lauro, di Forino, e suoi territori, a te Fernando Re, e tuoi figliuoli, e successori nel Regno di Napoli, prometto per me, miei figliuoli, e successori in queste Città, terre, e cofini miei. effer sedele, e che saran sedeli a tuoi comandamenti, e de tuoi eredi, i mioi successori aver a ubbidire in ciascun tempo, ed in ciascun luogo, e con questa Città, Terre, Castelle, Popoli, e confini dover esser sempre verso di te, e di loro costante in fedeltà, e in amore. E se mai in alcun tempo intenderò, o saprò che alcuno contra di te, e de' tuoi eredi trami ingunni, infidie, o tradimento alcuno, aver a manifestarlo a te, o a loro, e finalmente tutti quegli ufficj dover sempre verso di te, e di esti operare in casa, e suori in pace, e in guerra contra cialcun tuo nemico o ribelle, e per utile del tuo Regno. quelle cole fare che per legge di natura, e ragioni di vafallaggio è obbligato il buono, e fedel Vassallo. Ed in queste cols chiamo in teltimonio Iddio, e per quelti fanti Evangeli, scientemente volendo, e non astretto, con l'animo, e con parole lo giuro. Questo detto levò le mani dal libro, e il Re prese all'ora le sue mani, e unitele alle sue, avvinchiate le dita di amendue insieme, riposero le mani al libro, e quivi depò aver dette alcune belle parole il Secretario, ricominciò Orso. Io con i miei figliuoli, e successori a Fernando mio Re, e Signore, e suoi eredi, e successori mi constituisco, e dono. Dopo l'ager queste cose tre volte dette, baciò le mani al Re, il quale baciò lui graziosamente in faccia.

Questo è il costume di giurar fedeltà a' Re di Napeli da coloro che si fanno Ligi loro, e chiamansi Ligi, perchè collegando il Re le dita del giurante con le sue, lo viene a ligare alla sua fede, e sua ubbidienza. Pa Orlo fedele al Ro lempre, a utile molto in quella guerra per effer uomo di grande ingegno, di maturo configlio, vasonoso in guerra, costante, son simulatore, son cupido, nè ambiziaso.

A proposito della riconciliazione di Orso Orsino cel Re Fen. COSTONI nando è da sapersi, ch' egli era indebitamente rimaso privo dello stato, perchè Ramondo Orsino Principe di Salerno, Conte di Nola, e di quegli altri luoghi lasciò eredi (scome si dispersi quei tre figliuoli bastardi sa pregiudizio di Orso sich, con legittimamente nato d'un fratellò d'essa Ramando.

Pochi giorni dopo la riconciliazione d'Orlo, Daniello Orlos Conte di Sargo, come c'ha nel Pontano, si rese a patti al Re Fernando.

Fu dopo date ordine di riprimere l'audecia di Giovanni Torella, che teneva occupitta l'Ifola d'Ischia, e perchè il Castel thell'Uoyo fi jengva per i Francesi, egli spesso veniva con Gales trascorrendo, e aveva quel Castello di ogni cosa spogliato, che vi teneva Fernanda, e teltone anco il corpo del Re Alfonso 💛 🧳 che quivi era cipello in una Cappella con animo di trasportat-Jo in Spagna, përchè aveva lasciato per testamento a che sosse portato in Catalogna, e seppellito con i suoi padri nella Chiesa di Populeto, secondo il costume de Re d'Amgons, ed era quiyi in tanto religiosamente conservato, ma dopo il fin de guerra. Fernando ve lo fece riportar in esso Castel di Napoli da Ischia, e oggidi è anco quivi spesso visitate, e mirato per la memoria de luoi gras fatti, Diede il Re affunto di esput gner Ischia ad Alessendro Sierza, il quale si adoport tanto che depò molte contese ne scaccio Il Torella ." In quelta moltfiron molti Capitani Spagnyoli creati di Alfonio, pacodeli , e amorevoli a Fernando suo figliuolo nelle guardie, o Tortezze, che da Alfonio gli furor date in quitadia, che fu per danari corrotto GiogGuicenso fin gli altri in dare il castel dell'Us a' Francesi. Questa poca sedeltà, ,e amore di Spagnundi. vini di lui fu attribuita da alceri, perchè giudicavano che quel Reano non appartenesse legittimamente a Feranzia, ma a Giovati ni luo zio, effendo stimato Fernando nato di adultario, e ma ti quando: lo volean billimere dicevan non effer ageil flato ca-Tom.I.

merato d'Alfonso, ma da un moro, come son molti contadini di Valenza.

Fra gli-altri infidi fu anco questo Giovan Torella, in quale per essere marito di Antonia una delle sorelle di quella samosa. Lucrezia sì cara ad Alfonso l'aveva posto alla custodia del Castello d'Ischia.

Questa su quella Lucrezia. Napolitana, che'l vecchio Alsonso, ch' era molto nell'amor delle donne inclinato, aveva tanto amata, che l'aveva posta in gran favor suo, e fattala ricchifima, e tanto se le mostro inclinato, che su giudicio, che se fosse morta la Regina Maria sua moglie, l'avrebbe sposata. Morto Alfonso si ritirò costei nella Rocca di Vesuvio col suo tesoro, temendo che per la guerra non divenisse così esausto Fernando, che glielo togliesse, e doppo veduti i gran tumulti della guerra contra di lui, si aderì con gli avversari suoi, seguendo l'amicizia del Piccinino, che sapitò con le genti in quel pacie ov'ella abitava.

COSTO. La Lucrezia cara ad Alfonio I. fu Lucrezia d'Alagno, delle quale dice il Riccio, confermandolo anche il Zurita negli asnali d'Aragona, che Alfonso comportò ch'ella supplicasse per antibasciadori il Papa, che concedendo ad Alsonso il poter far divorzio della Reina Maria, come sterile, si prendesse essa Lu-2 crezia per moglie. I fratelli di costei ebbero dal Re titoli, e ricchezze, e perchè l'uno su satto Conte di Borrello, e Grancancelliere del Regno, e l'altro Conte di Bucchianico.

\* Sovvienmi a questo proposito d'uno errore, ch' è nell'imprese del Giovio, il qual dice, che Alfonso primo usava l'impresa del libro aperto, per dinotar lo stato suo libero, perchè

non, prese mai moglie, e pur qui si vede il contrario.

In questo tempo avendo Roberto Sanseverino assediato Salerno, doppo molti travagli l'ebbe in mano, e ricuperò piati piano tutti quei luoghi fino a Napoli, avendo fatto aperto quel passo.

Giacomo Piccinino all' incontro entrato nella Puglia, se ne venne nel distretto di Trani, e affediatolo, tutto il territori con spesse correrie travagliava, e con Giorgio Castriota; che era alla guardia di Barletta fece molte fearamuccie, nelle quali,

ber-

perciocche gli nomini d' armi Italiani usavano nel combattere modo molto diverso da' Macedoni affuesatti all' uso del guerreggiar con Turchi, ch' eta di affastar con cavalli più agili il nemico, e non come gl'Italiani, che anggati con armi gravi se ne stanno sermi senza trascorrere, riceve il Piccinina molte botte.

Il Piccinino prima che andasse a Trani, dice il Pontano che COSTO. secheggiò una parte de monsi della Lictenia, ed accostatosi coll'artiglierie ad Acquavius' tema di Francesco del Balzo Duca d'Andri, l'ottenne all'asne, e sacchigiolia sutta, usandovi gl'infolenti vincitori agni sorti di crudestà, e di sello raggine.

Si dimentito medelmamente Mambino di dir che Traili fi refe al Piccinino rimanento al Re solumente la Fortes-za, ove il Piccinino, altre di affedio di terra pose anco le galee dalla parte del mare, e perchè il Castellano inclinava al Tarentino, Scanderberg tiratolo con bel modo suori a parlamento, lo se prigione.

Di più la rotta data in una felva nel contado di Cosensa alla cavalleria di Luca Sanseverino da una moltitudine di contadini adunati da' Capitani dell'Angiò, dalla qual fazione ritornandosene i vincitori carichi dell'acquistate spoglie, secero di se l'avevano messe al contrario; cioè quelle delle gambe alle braccia, e quelle delle braccia alle gambe.

Era tuno il Regno in gran confusione, che in ogni parte di usto erano scoperti amici, e nemici del Re, le cose del quale undavano tuttavia prosperando, perchè in questo medesimo tempsi Masso suo condottiere uomo fidato, e valoroso molto avea data una gran rotta al Centiglia, e un'altra ad Alfonso fotto Catanzaro, e estendo Giovan Traumso. Antonio Turnia. Stationo Maleno 700 Mannetto Monane Capitali di Massa Marsano, dato un'agran gualin at landari di Si Severina, alla cando additivo gran produtti dell'anticio con molti principali, poi diocche nel ternare e con attantici in piri attanti de si successiva dell'avente poi municipali, que diocche per representati dell'avente della contrata de si successiva della contrata della contrata

rio, e il Traversa si erano ridotti con questa preda in Rocea; luogo nel territorio Netese, posti gli agguati lungo il siume Neto, mezzo miglio o poco più dalla terra, essendo stati il Torrio, e il Traversa provocati a uscire, suron tirati nell'im-

boscata, e tutti due uccisi.

Non era altresì da lasciare addietro l'assalto dato da Maso Barrese, dopo la presa di Cosenza, alla terra d'Acri, dov'era in presidio per l'Angso Battista Grimaldo, che la disese valorosamente: ed essendo la battaglia durata dalla mattina insino alla sera, su costretto Maso con suo gran danno a ritrarsene, e si ridosse a Bisignano. Ma indi a poco una notte andatovi all'improviso, e trovate le scorte a dormire, prese la terra, salvandosi il Grimaldo con la suga per benesicio della notte, e così preso Acri vi si usarono grandissime crudestà da soldati di Maso, il quale fra l'altre cole sece segar vivo per mezzo Nitolò Chiaceosso.

Segui poi la rotta data dal detto Maso ad Alsonso Centiglia fratello del Marchese di Cotrone, presso Catanzaro, la quale perchè su notabile, e da Mambrino è appena accennata, sia bene che si narri brevemente da noi conforme a quel che ne dice il medesimo Pontano. Aveva il Centiglia tre squadre di cavalli, e pedoni da due mila, con cui erano di persone di conto Luigi di Sangro, Luigi Longabucco; Luigi Gentile, Ottaviano Montessorio, e Coletta Castello. Siccome col Centiglia venivano Antonio, e Giancola Caraccioli, a'quali satto delle sue genti tre schiere, ne diede due, e l'altra tenne per se. Vennero alle mani a piè d'un colle detto Pergello, dove si combattè dall'una, e l'altra parte sieramente non senza molta uccissone: ed alla fine rotto e preso il Centiglia, dopo aver satto gran pruove, se ne ritornò il Barrese vittorioso, e trionsante a Catanzaro.

In tanto su dal Re mandato in Calabria Giovanni Ventimiglia, uomo illustre, il quale venuto a parlamento con Antonio Centiglia Marchele di Cotrone, lo induste ad accordarsi col Re, con condizione che se gli restituissero tutte le terre ereditate dalla moglie, pur ch'ei dasse Giovanna sua figlinola per moglie a Maso, il quale sosse dichiarato Duca di Castrovillare con quel

LCE

territorio che allora possoda per ragion di guerra. Il che conceniuso e stabilitati per iscrittura pubblica, divenne Maso vie più dell'usato sirmidabile e di ambtosene à Terranuova la prese, come anco se di Oppider e della presentatione di sirrigio, dive consorrendo e siero spetencolo se da un'atte recasionali di la un'atte recasionali di la un'atte recasionali di la un'atte recasionali di di ridulle a sventare in Terrasuova.

Dall' altra banda Mallo scorrendo per la Calabria faceva con le sue genti gran cose in savore del Re. Era Masso uno degli eccellenti Capitani ch' avesse Fernando, soldato vigilantissimo, liberale, e magnanimo, e era con tutto ciò avido di possedere non tanto per le, quanto per dare ad altri, era di natura crudele, e escutivo, e nell' ira precipitoso, tanto che dopo la guerra venendo in Napoli, e incontratosi un giorno in Giovanni Spatasora suo nemico, il quale andava per visitare il Re in Castello, mosso da grande ira, trasse la spada e l'uccise, di che sdegnatosi molto il Re, lo sece metter prigione, ove dopo molti anni squallido e macilento sinì la sua vita; uomo veramente degno di più dolce, e quieto animo, e d' aver avuto il Principe se non più grato, almanco men severo.

Nel fin di questo anno 1461. fu veduta una crudel battaglia fra Corvi, e Nibbj nella campagna, ch'è tra l' Apicio, e Benevento, o per pronostico della futura giornata di Troja, ovvero che fosse natural contesa fra lor nel mangiar la moltitudine delle locuste, delle quali era stata in quel paese gran copia quell'anno. Nella prima baruffa ( perciocchè fra loro due volze combattuto ) restarono i Nibbj per aver l'unghie da rapina più acute, vincitori, ma i Corvi indi a molti giorni, come fe fossero iti a domandar soccorso ritornarono con seguito di altri Corvi alla pugna, nella quale i Corvi, come se con umana industria si fossero consigliati, usarono quest' arte. Si posero in certe vigne sopra le viti, o sopra i più alti rami degli alberi, e alzando in su il becco ferivano i Nibbi, che sopra di loro volando paffavano, che come fe di pugnali feriti foffero, cadevano in terra, nella caduta de quali fi fentivano per allegrezza della vittorià crocitare i Corvi, come se volessero i combattenti inanimare alla pugna. Dopo la quale effendo la campagna

Ų.

ROSEO

₹.

de' corpi morti de' Nibbj ripiena, essi come se avessero compreso essersigli ordite insidie, lasciaron la battaglia. Della qual
vittoria insuperbiti i Corvi, suggiti i Nibbj, surono uditi sopra la strage de' morti volare in segno di vittoria, e col becco
sinir di uccidere i seriti, nè pur fino alla morte perseguitarghi
ma dopo ancora, che a chi col becco cavavano il cervello dalla testa, a chi gli occhi, e a chi gl' interiori del corpo, nè
folamente quel giorno, ma ne' seguenti si videro sopra quella
campagna volare in segno di vittoria. Infiniti di quel paese
strettero presenti a quelta maravigliosa battaglia, la qual finita
corsero per veder poi quella strage, e molti di essi si milero a
mirar quelle serite con gran stupore, pronosticandosi dover quell'
anno gran crudeltà vedersi in quelle guerre.

Partorì in questo medesimo anno una mula nel territorio di Arena un cavallo di Pelo Falbo con crini rossi, e occhi lan-

guigni, il quale fu poi mandato a Fernando.

Sopravvenendo la state, del 1462. Masso, ch'era nella guerra vigilantissimo si mosse nel territorio di Planisana, e piantato il campo presso il siume Medima minacciava tutta quella regione, che aveva l'armi contra il Re, onde essendosi molti Capitani degli avversari ridotti insieme con Battista Grimaldo Legato di Giovanni (che si trovava in quel tempo in S. Agata) i quali erano Galeotto Baldassino, Luigi d'Arena, Francesco Geranda Presetto delle genti del Marzano, Francesco Caracciolo, e Giancola suo figliuolo, s'apparecchiarono di comun parere di uscire suori a combatter con Masso, e seco appiccarono un fatto d'armi maraviglioso, nel quale resto Masso perditore, e sempò con pochi.

Avvenne, ch'essendo fra morti ritrovato Luigi Gentile un Capitano di Masso mortalmente serito, perciocche all'armi, e al pennacchio che portava nella celata s'assomigliava molto a Masso, su da contadini e gente del paese tagliato a membro, a membro, pensando che sosse Masso, tanto era lo sdegno, e l'odio

che avevano concetto contra di lui.

Avendo dopo il Res presentito, che le cose sue andavano male nel paese dei Bruzi per le discordie nate fra suoi Capitani, per quietarle e dare a tutti un capo di autorità, vi mando

Alfonfo suo figliuolo già gradicallo, accioche gli dovessero tuati ubbidire, e gli diede Antonio Centiglit, già tornato alla dirozione del Re, e Luca Sanfeverino che una avellaro a governare, e configliare per effer egli giovanetto , d fenzi esperients. alcuna, col quale per mezzo di Alefandici Telo famigliare vecchio del Re si conciliò Luigi d'Arena Wenendo a prestarp obbédienza ad Alfonse, il quale scacciò il Baldessino dalla Rocchema, e lungo pulto, ful mage Jonia molta faste nov' era egli entrato dopo la rotta di Militi i vol. fall alempio se gli en sero tutte l'altreggere e limbir cirilloricini.

Tornando al Centiglia dilavilles de Cotrois punchi: si sup costo.

pia il suo sinter dopo d'esserti tante e volta esta mino avverto, diatoli col Re, tornò di nuovo a militarelia. ed il Re fattofelo aache quel ditre volta amico e vallage per obbligarielo, più 🕇 ovvoie, per affigurario 🔒 far leco, peren perche si contente the D. Errico spe figlicale min, legitimo prendelle una lighiolis die Marchole 2 per meglion, q dond di pite laussitet di Sousennian, illiga in Calabrib e per l'antichità , e per la fortezza del fito affai riputato e celebre . Ma venuti di là molti de miglior Cittadini col Vicario a dolerli col Re, che di Città regia, chi alla era, l'avesse fatta suggetta a Barone, egli, che l'occaficne; attendeva s'avvalle di quelta, perchè dette loro in publico alcune parole a favor del Marchefe, in fecreto poi li chiari, ch'et non aveva ciò fatto per altro, che per aver col mezzo loro quel malvagio uomo nelle mani. S'offeriero esti, e principalmente il Vicario di ciò metter ad effetto, e tornati a S. Severiga fece il Vicario in pubblico intendere al popolo la volontà regia effere, ch' eglino accettaffero per vero padrone il Marchele i Dipoi chiamatone alcuni in privato, de quali pareva poterfr fidate, manifestò loro la vera e non fimulata intenzione del Re, dando con molta fegretezza ordine ad efeguirla. Impenocche una Domenica mattina, che su quella dell'Olivo, il Marcheie non solito a fidarfi, ingannato dalle parole pubblicate dal Vicario s'afficurò, benchè accompagnato, a gire per l'Olivo benedetto al Duomo: il che dato che gli ebbe il Vicario ( altra salerna de fu l'istesso Arcivescovo ) l'invitò ad entrar seco in

#

**6**12 i

MOSEO!

sacristia, per una finta cagione allegatagli da lui. Ma entratevi, da una frotta di Cittadini armati, satti quivi nascondere a questo essetto, su preso, e dato nelle mani agli uomini del Re, che lo condussero a Napoli, ove messo in una strettissima prigione in Castel Nuovo, quivi in poco tempo miseramente la sua vita sinì. Scrive quasi il medesimo il Costanzo, e da quei di S. Severina è tenuto per verissimo, in consermazione di che mostrano essi e privilegi, ed altre autentiche scritture, comechè dal Pontano venga ciò scritto diversamente.

Dopo la Rocchetta mentovata dal Roseo, e l'altre terre già tenute dal Baldassimo, chbe Alsonso (ma per sorza) Pontadattilo, e lo saccheggiò. Ebbe poi la Mottanomeria, i disensori della quale ebbero tanto ardire, che due volte usciti suoraabbruciarono i bastioni d'Alsonso, ma per le patimento dell' acqua furono alla fine costretti a rendersi. E così dalla Mottanomeria andò Alfonso ad accampare la Mottarossa, ove successe quanto ne scrive il Rosco, cavato però dal Pontano, il quale dice di più, che Alfonso avuta la Mottarossa, tentò di prender ( ma in vano ) S. Agata, onde se ne ritornò senz' aver fatto nulla a Cosenza. Rese vano il disegno di Alsonso a S.A. ta, oltre alla divozione di quei cittadini in verso l'Angiò, l' esservi dentro con grosso presidio, e con assai dovizia di vetto vaglie, Battista Grimaldo Genovese, che ( come si disse ) era in nome dell'Angiò Governadore di Calabria. Quest'uomo non meno intrepido e fedele, che valoroso, finita che su quella guerra stette ancora due anni in quel luogo travagliando spesso quel del contorno in varj modi. E non soffrì mai, che S. Agata & rendesse al Re Fernando, se prima dall' Angiò non gli venne scritto da Marsiglia, ch' ci confortasse il popolo a rendersi, il ché poi sece egli con patto, che la terra dovesse rimanère sotto il governo del Cardinale Bartolomeo Rovarella, ed in suo luogo del fratello Florio, di che volle anspia e pubblica fede da Alfonso, con la quale se n' andò in Francia a troyar l'Angiò.

ROSEO.

Pervenuto con l'esercito alla Mottarossa, nel voler apparecchiarsi a combatteria, vegnero dal ciclo tanti solgori, e saette, che abbruciata parte delle munizioni uccisero quattordici nomini, ch'eran rimasi alla guardia di essa, e Sanzio Agerba pressente.

setto delle munizioni rimase così spaventato, che passarono più giorni prima che ritornasse nell'esser suo. Reintegrate le munizioni non senza gran satica, e spesa, stando ancora quei di dentro ostinati, un' Antonio che di Monaco stratato era divenuto solidato, ed era dentro questo luogo chiamato da tutti Gabbadeo per l'atto che aveva satto, osserse a' terrazzani di voles inchiodare l'artiglieria ad Alsonso, e avendogsi essi prestato orecchia lo lasciarono uscir suori, e egli che era di natura perversa, e maligna, venne a trovare il Centiglia e gli promise di dargli la Città in mano, e tornato dentro avendo il Centiglia avvisato, che mostrasse che sossero l'artiglierie inchiodate, diede poi per un luogo ch'avea in guardia agio alle genti di Alsonso a poter entrar dentro, e su la presa di questo luogo non sensa gran mortalità di quei Terrazzani, e quei che ne scamparono suron da lui consinati in Reggio.

Gian Antonio Tarantino in questo tempo andò con groffo campo ad assediare Andria luogo forte, e ben munito di Francesco Baucio uomo valorolo, e savio, nel quale assedio, perciocche Francelco con la sua grirtà si manteneva gagliardamente, consumò A Tarentino quaranta nove giorni. Franceica scrisse al Re il pericolo in che si trovava Andria, domandia dogli soccorso presto, e notificandogli che se quella terra si perdeva una volta non era per racquistarla per gran tempo. Il Re sentì dolor molto. di quelta nuova, e non avendo egli modo da mandar là gente di Napoli, perciocchè i soldati del Papa, e dello Ssorza avean avuti danari ancora, i quali aspettavano in breve da Roma, scrisse ad Alfonso che si spingesse con le sue genti a quella volta. In tanto battendoli giorno, e notte la terra incellantemente, Gian Antonio avendole fatta una mina fu da Francesco contraminata, e dogendosi abbruciar i nimici nella contramina con polvere apparecchiata, non volle Francaice, che era di lua natura benigno veder la morte di tanti, ma bene gli fece pigliar tutti prigioni, e toltegli l'armi, altro male non gli sece, anzi gli diffribul per le cale facendegli far bueni ttattamenti, e poi gli rimandò fuori.

Fu la benignità del Balzo da quei soldati predicata suori molto, e volendo rendergliene gratitudine, sapendo la gran care.

Tom.L. K.k.

stia del viver dentro, in ogni occasione cercavano di buttarvi qualche cosa da vivere, e spesso ne' sossi della terra si ritrova-va qualche sacco di grano che vi eran la notte, da quei solda-

ti gittato.

Battendosi la Città una notte e andando Francesco con una Torcia accesa rivedendo le guardie, e la muraglia, gli su tirats una colobrina di fuori, che lo colse nell'arcion del cavallo, me per esser la palla stracca non gli sece altro male, se non che lo gittò tramortito da cavallo. Si tenne con grand'animo Francesco, e quando vide non gli venir ajuto, nè esser più dentro che mangiare, tramò di darsi al Tarentino, e su con condizione ch'egli non fosse astretto a giurar contro il suo Re sedeltà, nè a Renato, nè a Giovanni suo figliuolo, dandosi solamente in poter del Tarentino. Ma la notte innanzi Pirro suo figliuolo, che estremamente odiava esso Prencipe di Taranto, non potendo comportare di veder la sua Presenza, se ne suggi con molti cavalli, della qual fuga sdegnato Gion Antonio andò con gran collera allo assedio da Minervino, ov'era Maria moglie di Pirro gravida, e in tempo di partorir di di in di, nè volendo ella con niuna condizione, che le sosse offerta rendersi, sece il Tarentino batterla con cento e nove cannonate, con le quali fu la muraglia in molti luoghi spezzata, e il medesimo Torrione anco dove ella giaceva con le doglie del parto. Con tutto ciò nulla stimando la bravura di Gian Antonio che era suo Zio, con tutte le angustie del parto ( siccome era di animo invitto e generoso) provvedeva tutte le cose, che le fosser possibili, il che era cagione di accender più quel vecchio inumano, e crudele a far di, e notte batter quel luogo, ma veduto al fine il valor della nipote, e saputo com' era in letto gravata non pur dalla gravidanza, ma da altra infermità, non potè fare che il langue non lo commovesse alquanto ad aver pietà di lei, e sece soprasseder di batter il luogo mandando a lei ogni di dentro la provvisione del suo vitto qual suol mandarsi agl' infermì, ricordatosi esser quelta nipote sua figliuola del suo fratel carnale che egli avea tanto in vita amato.

\* Fu costei Maria Orsina figliuola di Gabriello Duca di Venosa fratello del Tarentino, ed era moglie di Pirro del Balzo figliuo

COSTO.

figliuolo di Francesco Duca d' Andri. Vedi il Pontano, e'l Costanzo.

Queste cose essendo state nunciate al Re si commosse molto, ROSEO, non tanto per la perdita dei luoghi, quanto per dubbio che a Francesco suo tanto sidato non sosse avvenuto qualche male, e sentendo la fedeltà di Maria come per esser costante nella sede che a lui doveva, sopportava tanto, e così arditamente si manteneva contro al suo Zio, ne lagrimò di tenerezza con la Reina.

Maria dopo aver sopportato quest'affedio quanto un'uomo coflante in guerra avesse potuto sopportare, quando vide vana ogni speranza di soccorso, si diede in poter del zio insieme con la terra, il quale la mando con i figliuoli a Spinazzola, avendo i soldati di dentro usata ogni sorte di crudeltà. Questi luoghi presi, si spinse l'elercito di Giovanni verso Canola con difegno, che se quel luogo avesse preso, avrebbe facilmente potuto conseguir Barletta, e ciò che è di là dell' Aufido. Il Re Fernando intanto usci con le genti fuori, e fatta rassegna di effe a Sveffola, pervenuto nei Sanniti, fermò l' elercito preffo il fiume Lavella, ove stette venti giorni aspettando, che il resto della Cavalleria in diversi luoghi alloggiata quivi si mise, e fpiati in questo tempo gli andamenti de' nimici andava pensando quel che dovesse, e potesse fare, e molti popoli, e Principi, che gli erano ribellati tentava ridurre alla fua divozione, quai con promesse, e quai con minacce, ordinando ai suoi Capitani quel che dovessero fare ne' Peligni, ne' Bruzi, e ne'

Dopo che furon tutti gli suoi uomini d'armi venuti, satto consiglio di quello che dovesse farsi, su risoluto di muover il campo nella Puglia, e pel viaggio venir ripigliando i luoghi ribellati, che eran da'nimici sortificati, e che avrebbon potuto nuocergli, massimamente quei che erano posti alle radici dell'Apennino. E giunto il primo giorno ad Acquaviva, suogo posso in sito alto, e che ha dalla parte di Ponente molto stretta la salita, tentandolo, che se gli rendesse, non vollero quei di dentro darsegli, udita la venuta del Tarentino, che a gran giornate veniva contra il Re, il quale avendo anch'egli di ciò nuo-

Kkk 2 va,

va, e che il nimico era già giunto a Focaccia non più ché cinque miglia lontano, sollecitò di far marciar l'artiglieria, perchè veniva per via traversale, ove poteva esser assaltata dal Tarentino, vi mandò buona scorta di cavalli, de'quali era egla superiore a' nemici, benchè di fanteria inseriore, che avevan gli Angioint settemila pedoni, e più di buona gente. Cercava il Tarentino assaltare in qualche modo l'artiglieria, della qual temeva, non avendo per il frettolofo suo cammino condotta seco artigiieria grossa, onde si mosse con gran presezza per veder di combattere coi cavalli, che erano dal Re stati mandati a farle scorta, ma il Re raccolto il campo in armi, e mandata maggior scorta, accostavasi anco egli per disenderla bisognando, ma non tardò essergli portata nuova, che l'artiglieria arrivava salva, e il Tarentino si ritirò addietro.

COSTO.

Dice il Costanzo, che avvicinatisi gli eserciti Aragonesi, ed Angioino presso Arcadia, il Tarentino mostrò apertamente di non aver voglia di combattere, e vincere: perchè confortato dal Piccinino ad affalire il campo del Re, che era senza le artiglierie, si lasciò con la soverchia tardanza uscir di mano

l'occasione d'una certa vittoria.

Fu questo castello poi battuto, preso, e saccheggiato, e intimoriti gli altri luogi vicini se gli resero, e spinse dopo il Re il campo all'Orsara, parendogli, che se l'avesse potuta ottenere sarebbe stato padrone di tutto quel contorno di quà, e di là dall' Apennino. Quei d'Orsara veduto approssimarsi il campo. e temendo che il medesimo non gli avvenisse, che era avvenuto ad Acquaviva, voleano rendersi, ma saputo esser vicino il campo degli Angioini, non sapean risolversi nel rispondere ai Trombetti del Re, che eran venuti a domandargli la terra, e fu al fine accordato, che se in quattro di non veniva lor soccorlo si sarebbono resi; con che si contentò il Re, a cui venne nuova, che Marino da Marzano congregate molte squadre di cavalli veniva contra di lui, onde cominciò a temere di non esser da lui, e dal Tarentino accolto in mezzo, e perciò sece prendere i passi vicini.

Il campo del Tarentino si condusse all'assedio di Troja con difegno di poter pigliarla, o di quà poter in qualche modo dar **SOC**  foccorso all'Orsara, e perciocchè il Re col suo esercito non gli era molto lontano, per sicurezza sece pigliare il colle, che so prastava, non molto distante dal campo del Re, acciocchè quivi non potessero gli Angioini vietargli l'acqua, e si ordino di prenderlo col mandar a quattr'ore di notte, molta fanteria con alcuni cavalli, seguito poi dal rimanente dell'esercito con tutte le bagaglie.

\* Questo capitolo di sopra facciasi stima, che non vi sia, perchè è tutto salso. Il Tarentino era di fazione Angioino, e così Troja, come dunque vi si conduste all'assedio? e come procurava che gli Angioini non gli vietassero l'acqua? La verità è ( come scrive ) il Pontano, che il Tarentino essendo indisposto se n'andò a Spinazzola, e non si trovò alla giornata di Troja, come vuole questo buon seguace del Gollenucccio.

Il Re che desiderava sommamente di venire a giornata con nemici, veduto esser ridotte le cose in termine che conveniva di sarla, satte una orazione a' suoi Gapitani, e soldati, e inanimatigli al combattere, saputo il disegno de' nimici in pigliar quel colle, mandò alle tre ore di notte, o poco più con gente da cavallo, e da piè Roberto Orsino, e Roberto Calatlno, i quali dopo molto contrasto, nel quale moriron molti da una banda, e l'altra, veduto dalle genti del Piccinino venir tutto il campo del Re insieme alla volta loro, abbandonando il colle si diedero a suggire.

L'Angioini, e il Piccinino dall'altra banda movendo le loro schiere, a poco a poco si venne attaccando il fatto d'armi, che il primo a muoversi con buona squadra di cavalli, e fanti in soccorso dei due Roberti, su Alessandro Ssorza.

I pedoni da una banda, e l'altra combattevano in luogo erto, e i cavalli al piano, e fu la battaglia sì dura, e fanguinofa, che da ogni parte si vedeano cader morti, e feriti, si portò in essa maravigliosamente il Piccinino, ed Ercole da Este
con gli uomini d'armi Francesi, dall'altra banda erano Alessandro Ssorza, e Orso entrati con grossi squadroni, facendo gran
pruove, e dopo molto variare, e molti cenni della fortuna,
cominciarono a piegare gli Angioini, di che avvedutosi il Re
con tanto impeto entrò nella battaglia, che pose ogni cosa in

COSTO.

ROSEO.

va, e che il nimico era già giunto a Foracci-1 Piccinino cinque miglia lontano, follecitò di far marci- roja che guarperchè veniva per via traverlale, ove poter .ndosi cavalli, e Tarentino, vi mandò buona scorta di co per la presenza superiore a nemici, benche di fanteria olo loro, fi rimifero Angioini lettemila pedoni, e più e ributtarono più volte Tarentino affaltare in qualche me quivi trascorle per commeva, non avendo per il frett ndo le genti di Giovanni, artiglieria groffa, onde fi me gran danno. combattere coi cavalli, el to temeyano le affuzie del Picfcorta, ma il Re racce' voler proceder più oltre , dicendo , gior fcorta, accostava affai , ma egli diffe , che poiche la

non tardo effergli il cammino di compita vittoria, voleva

va, e il Tarent' e finir di fracassare i nimici posti in scompiDice il Co", però pregò tutti a voler seguirlo, e satto veAngioino per panguardia alcune squadre di cavalli, e fanti, che
non aver prano anco combattuto, che'l Re le avea serbate per i
dal Pi prano anco combattuto, che'l Re le avea serbate per i arti e con quelle ch' avean fatto la battaglia restando addiedopo l'aver mandati corridori a fcoprir, se dietro il colle imbolcata alcuna , trovate le cole sicure sece assaltare i nemici, i quali combatterono valorofamente gran pezza, ma non potendo al fine softener l'impeto de soldati Regi freschi, c ch'avean pigliato animo per la vittoria, si misero in rotta.

Fu quivi una strage di cavalli , e fanti orribile , e spaventofa, ma la mortalità grand' era de' fanti fracaffati, e calpeffati da' cavalli, e fu la vittoria profeguita con tanto animo, e valore, che'l Duca Giovanni, e il Piccinino ebbero gran fatica a salvarsi dentro la Città, dove appena introdotti, fu la porta ferrata, restando tutti gli altri uccisi, e rotti, eccetto alcuni, che con funi furon dalla muraglia falvati dentro, e altri che fi salvarono tenendo il cammino di Lucera.

Furon prigioni molti Capitani della fazione Angioina, e doppo aver il Re presi gli alloggiamenti , e le tende de nemici, piantò i padiglioni fotto Troja, e fu per nafcer gran danno nel campo del Re, perchè i foldati maffimamente i pedoni carichi di preda, effendo molto oltre trafcorfi, avean per portarla agli alloggiamenti , lasciate l'armi , di che essendosi

COSTO.

i di dentro avveduti uscirono in gran numero per affaltargli, nodo che se il Re non se ne sosse avveduto, e non gli mandata buona squadra di gente d'armi a soccorrergli, bono stati morti infiniti.

di Troja, e se ne suggirono a Lucera, e appal' Re l'altro di di combatter la terra, si resero i
lando al Re le chiavi per mezzo de' Lombardi
sata, che seguiva la parte del Re, e nimico
Governadore in Troja, il quale si era ritirato
ove si rese al sine, e non solo non su della sua
dal Re cassigato, ma lo pose in libertà, e dopò l'alodato molto lo invitò a restarsene nella sua patria, usò
gran gratitudine ne' cittadini di Troja, onorando di molte dignità i Lombardi, e in oltre sece porre in libertà tutt' i prigioni, e alcuni Cavalieri Francesi parenti di Giovanni licenziò
con molti onori.

Il Re dopo feguendo la vittoria andava ripigliando le terre, ch' erano in poter de' nemici, e si mosse per l'accciar Giovanni Caracciolo, che guardava Melsi. Costui considerato niun' altro elercito esser restato al Tarentino, pel qual potesse sperar socorso alcuno si rese con la terra, e le fortezze, e presentatosi al Re lo ricevè con molta gratitudine, ammonendolo a dover esser sedele, e costante verso di lui, e dopo giurandogli sedeltà su rimesso da Fernando al governo del medesimo luogo per lui.

E' Melfi luogo di Montagna in Puglia, la quale (fecondo che dicono alcuni Annali) edificò Guglielmo detto Fortebraccio Capitano di Normandi; altri dicono (il che è più verifimile) che questo Guglielmo la fondò come una fortezza contra i Greci, che tenevano in Puglia il lido di Mesapia, ma che Drogo, e Ompido lor fratelli la finirono senza muraglia, e che Roberto Guiscardo poi la circondò di mura, e vi edificò la rocca.

Per la nuova sparsa della vittoria del Re, cominciarono a perdersi di animo i popoli, e Principi della fazione Angioina, e molti da loro istessi cominciarono a prender nel savor del Re.

g(914)

In

fracasso, e gli avversari ridusse in manisesta suga. Il Piccinino cercava di sar sar testa a suoi sotto la porta di Troja che guarda verso l'Apennino, dove consusamente adducendosi cavalli, e santi dal satto d'armi scampati, preso animo per la presenza del Piccinino, e dalla paura del gran pericolo loro, si rimisero in battaglia, sacendo di necessità virtù, e ributtarono più volve indietro le genti del Re, ch' erano quivi trascorse per combattergli, nel quale assalto soprastando le genti di Giovanni,

riceverono i soldati di Fernando gran danno,

I Capitani del Re, che molto temevano le astuzie del Riccinino lo persualero a non voler proceder più oltre, dicendo, che per allora era satto assai, ma egli disse, che poiche la sortuna gli mostrava il cammino di compita vittoria, voleva spingere oltre, e finir di fracassare i nimici posti in scompiglio, e terrore, però pregò tutti a voler seguirlo, e satto venir nella vanguardia alcune squadre di cavalli, e santi, che non aveano anco combattuto, che'l Re le avea serbate per i bisogni, e con quelle ch'avean satto la battaglia restando addietro, dopo l'aver mandati corridori a scoprir, se dietro il colle era imboscata alcuna, trovate le cose sicure sece assaltare i nemici, i quali combatterono valorosamente gran pezza, ma sion potendo al fine sostener l'impeto de'soldati Regi freschi, e ch'avean pigliato animo per la vittoria, si misero in rotta.

Fu quivi una strage di cavalli, e fanti orribile, e spaventosa, ma la mortalità grand' era de' fanti fracassati, e calpestati
da' cavalli, e su la vittoria proseguita con tanto animo, e valore, che'l Duca Giovanni, e il Piccinino ebbero gran satica
a salvarsi dentro la Città, dove appena introdotti, su la porta
serrata, restando tutti gli altri uccisi, e rotti, eccetto akuni,
che con suni suron dalla muraglia salvati dentro, e altri che si

falvarono tenendo il cammino di Lucera.

Furon prigioni molti Capitani della fazione Angioina, e doppo aver il Re presi gli alloggiamenti, e le tende de nemici, piantò i padiglioni sotto Troja, e su per nascer gran danno nel campo del Re, perchè i soldati massimamente i pedoni carichi di preda, essendo molto oltre trascorsi, avean per portarla agli alloggiamenti, lasciate l'armi, di che essendos quei

quei di dentro avveduti uscirono in gran numero per affaltargli, in modo che se il Re non se ne sosse avveduto, e non gli avesse mandata buona squadra di gente d'armi a soccorrergli, ne sarebbono stati morti infiniti.

La seguente notte il Duca Giovanni, e il Piccinino usciron secretamente di Troja, e se ne suggirono a Lucera, e apparecchiandosi il Re l'altro di di combatter la terra, si resero i cittadini mandando al Re le chiavi per mezzo de' Lombardi ch' erano una casata, che seguiva la parte del Re, e nimico del Cossa ch' era Governadore in Troja, il quale si era ritirato nella Rocca, ove si rese al sine, e non solo non su della sua ribellione dal Re cassigato, ma lo pose in libertà, e dopò l'averlo lodato molto lo invitò a restarsene nella sua patria, usò gran gratitudine ne' cittadini di Troja, onorando di molte dignità i Lombardi, e in oltre sece porre in libertà tutt' i prigioni, e alcuni Cavalieri Francesi parenti di Giovanni licenziò con molti onori.

Il Re dopo seguendo la vittoria andava ripigliando le terre, ch' erano in poter de' nemici, e si mosse per leacciar Giovanni Caracciolo, che guardava Melsi. Costui considerato niun' altro esercito esser restato al Tarentino, pel qual potesse sperar soccorso alcuno si rese con la terra, e le sortezze, e presentatosi al Re lo ricevè con molta gratitudine, ammonendolo a dover esser sedele, e costante verso di lui, e dopò giurandogli sedeltà su rimesso da Fernando al governo del medesimo luogo per lui.

E' Melfi luogo di Montagna in Puglia, la quale (fecondo che dicono alcuni Annali) edificò Guglielmo detto Fortebraccio Capitano di Normandi; altri dicono (il che è più verifimile) che questo Guglielmo la fondò come una fortezza contra i Greci, che tenevano in Puglia il lido di Mesapia, mà che Drogo, e Ompido lor fratelli la finirono senza muraglia, e che Roberto Guiscardo poi la eircondò di mura, e vi edificò la rocca.

Per la nuova sparsa della vittoria del Re, cominciarono a perdersi di animo i popoli, e Principi della fazione Angioina, e molti da loro istessi cominciarono a prender nel favor del Re. In questo tempo medesimo Federico di Urbino aveva fracassato Sigismondo Malatesta, ch'era seguace del Tarentino, e suggitosi della battaglia in una nave era venuto a chiedergli soccorso in tempo, ch'egli avrebbe avuto bisogno del suo ajuto.

Quantunque vedesse il Re da tante necessità oppresso il Tarentino, considerava nondimeno aver egli anco i suoi Tesori intieri, e che all' incontro l'erario suo era esausto affatto per la lunga guerra, è per questa cagione non si assicurava di provocarlo molto, considerando massimamente esser di età decrepa ta, e così mal sano, che poco tempo gli avrebbe potuto far guerra, nè tardarono poi a venir gli Ambasciadori da lui per trattar pace, e riconciliazione seco, nella quale s' interpose Bartolomeo Rovarella Cardinale, ch'era pel Papa Legato in Benevento, e suron le convenzioni accordate fra loro, che tutte le cole, che in quella guerra fossero state occupate dall' una parte, e l'altra fossero ben tolte, nè si potessero da niuna del le parti ridomandare, e che tutte le Città, Terre, Castella, Ville, e confini che Gio: Antonio signoreggiava innanzi la guerra, gli fossero nello avvenire col medesimo titolo confermate, restandosi inviolati i privilegi, che ne aveva, e potesso osservar le leggi tutte, con le quali era vivuto sotto Alfonio. e che solsero a suoi popoli le medesime esenzioni osservate. mantenute. Che se gli consermalse il medesimo officio che aveva sotto Alsonso del Gran Mastro della sua milizia, con le stipendio di cento mila ducati ogni anno, da pagarsigli come prima o dell'erario del Re, o delle gabelle ordinarie. Che il Tarentino restituisse subitamente al Re Trani, e la Rocca di Salerno, e che dovesse a Siovanni d'Angiò, e al Piccinino sar sgombrar in termine di quaranta giorni la Puglia, e suoi confini, e che nè in secreto, nè in palese, nè per se, nè per altri, con danari, o altre cose dovesse dar loro ajuto, o favore alcuno, concedendogli però il Re ampio, e libero salvo condotto di poter partirsene, o per terra, o per mare. E che se Fernando movesse guerra contr'alcuno di quei Prencipi mai non fosse da lui col soccorrergli disturbato.

Questa concordia fatta, si moss il Re Fernando con l'esereito dall' Ausido, e venne ne' consini de' Dauni verso i Ferentani, tani, ponendo il campo alla riuz del fiume Frontone, nella cui giunta i Lefitani, Serrani, e Protinch, prefe le guardie, ch' eran dentro, gli aprirono le pomis, e con l'elempio logo molti altri popoli circanvicini se gli refere, con Monterio, e S. Giuliano.

Dopo, perciocche era il fine dell'Autunno sopravvenendo gran piogge, il Re se ne passò con l'esercito nei Sanaiti dovi eta l'aere più temperato, quivi lo pose in guernigione.

Fra questo mezzo Giovanni, ed il Piccinino, dene l' do fatto fra il Re, ed il Principe di Taranto, grane, furbiti a a Caldori per mare nei Maruccini, e Ferenteni, e mentre guini raceoglievano le reliquie delle lor genti rotte, furon chiamete da Marino da Marzano, e lu fra lero accordato, che il Piccinino dovesse con parte dell'esercito giorno, e notte camminane do congiungerli col Marzano, e Giovanni col relto rimanesse ne Peligni per la guerra, che augeno animo di rellaurare, ed in un tempo medelimo fecero de luoi lautori in Roma lar melte pratiche col Papa, cho fi avelle a far trienus allegando. che in contelle nata fra due Principi sopra la possessione di una Regno li appartenera a un joingno Pontefice, rettor del Mondo, padre di tutti, vestirsi la persona di mezzo in comporgli, e ch'era cosa indegna del Collegio, ch'effendo Sacrosanto istimato, si fosse messo a difender con Parmi la causa privata di Fernando contra Giovanni, ch' era un provocare il Re di Francia, e gli altri Principi fuoi aderenti ubbidienti alla Chiefa Romana all'ira, all'odio, ed inobbedienzar e ch'era l'erario della Chiela Inervato per aver lua Santità prefa guerra poco alla Chiefa negestaria, per cagion della quale era la Flamminea, e la Sabina tutte lotto sopra, oltre il pericolo in che era stata Roma, le quali cole recitate da alcuni e considerate dal Pontefice, cominciò a prestar orecchie alla proposta della triegua, onde convennero in Roma Ambalciadori de tutte le parti, e fu la cola agitata in conciltoro. Ma mentre era l'animo del Pontefice così sospeso gli vannero lettere del Re Fernando, per le quali gli faceva conolecte l'aspresso danno, che gli avrebbe fatto a non si poter proseguir la vittoria allora che erano in piega i nemisi, ne più potean far lungo contrasto, e che il domandar de Tom.I.  $\mathbf{L}\Pi$ fuoi

suoi contrari la triegua non era altro che uno inganno, che usavano per poter ripigliar sorze per ristorar di nuovo la guerra. E che molti popoli, e Principi del Regno che di già avean mandati Ambasciadori per doversegli arrendere, udita la speranza di questa triegua, non pur tardavano a darsegli, ma lo ricusavano, e che non gli erano stati di tanto ajuto, e beneficio, il nome, esercito, ed il savor suo, quanto ora gli era di danno, e detrimento l'aver la Santità sua date orechie a questa triegua.

Da queste cose commosso il Papa, e saputo, il Duca Francesco star saldo a non voler triegua, finalmente la escluse

anch' egli.

٠,٠

Mentre si era questa triegua trattata in Roma, aveva II Piccinino uomo vigilantissimo raccolte le reliquie sparse de sotdati rotti sotto Troja, ed assoldata nuova gente, cominciava a zimetter la guerra in piedi contro il Re, e si mosse contro di Giovanna Celano, a cui essendo morto Leonello suo marito, e restatile due figliuoli, perchè il Contado di Celano era sua dote, il tutto amministrava, Ruggiero il suo figliuol maggiore, che avrebbe voluto amministrare, ed ella non glielo permetteva per essere di età anco tenera, sdegnato, si accostò col Piccinino seguendo la parte d'Angiò, persuadendo a muoversi contro la madre, la qual diceva esser ricca, e denarosa, onde essendosi mosso con il campo a suoi danni, l'assediò in Caliciano, ove ella sopportò l'assedio al meglio che poteva, e perduto il Castello su Giovanna assediata nella rocca, ne potendo il Piccinino indurla a doversegli rendere per esser di animo virile, e bravo, dopo esserle stata la rocca battuta, ed in molti luoghi fracassata, e desolata, su ultimamente presa, e toltegli le ricchezze, ed i Tesori da Lionello accumulati, e suoi antichi, e niuna misericordia su a lei in questo usata, nè dal sigliuolo raccolta con pietà alcuna, che rimale prigiona spogliata di ogni suo avere.

Con questi danari rifece il suo campo il Piccinino, ed ando ad assediar Sulmona, e dopo molti giorni la prese, usando

. .

gran crudeltà con Cittadini.

COSTO. \* La presa di Sulmona, che non fu poco notabile, è strangola-

golata da Mambrino con un verso solo. Scrive il Pontano. che stretta quella Città d'assedio del Piccipino, patitono tal mente gli assediati, che tento le donne, quento gli unmini caeciati dalla fame, usciron più volte faori, disprezzando om pericolo, a rubare i cavalli de nemici per cibarlene, e con istrana industria solevano altrest dalle interiora di quelli cave l'orzo, o'l grano divorato per mangiarfele. Avevan carico del l'efercito Aragonese Roberto Orsino, e Matteo di Capua, issueli son potendo altrimenti soccorrere gli affediati, mani loro ascosamente del grano per molti di portampi in sacchi de contadini sù le spalle, che come pratici del paels vi andayage dalla parte de monti per vie insolite, e non sapute da altri. Ma ciò venuto a notizia del Piccinino per tredimento d'un soldato di dentro, come dice Pjo II. ne suoi Comentari, suron presi quei contadini, e severamente puniti. Onde gli alssitti Cittadini, privi di quel beneficio, e d'ogni umana speranza, si relero al vincisore.

Dopo il successo di Sulmona, e prima della presa di Mose dragone, scrive Pio H. un particolare da non tacersi. Era Antonio Spinello, Signor di Roccaguglielma, gran seguace della parte Francese, tak che senza il suo parere in si eseguiva tra quelli cosa alcuna di momento. Fu costui per alcuni messi ricercato d'amicizia de Re Ferrante, di che, per sua inselite serte, si burlò, non avendo saputo conoscere la buona occasione. che la fortuna in quel momento gli mando dinanzi. Quando avuta in un tratto nuova, due suoi Castelli effere stati presi de Napoleone Orlino Capitano ecelelialtino, s'accord di forse, che cadde tramortito, ed in poco spazio di tale accidente sono poter parlare si morì.

Il Re aspettando che moglio si moturafioro le biade menue fir ROSRO. cendo pagar lo elercito per averlo pronto a finir di elerginer i nemici, e spienendo gli andementi di effi, senti che, il-Mocreto si era fortificato fra Albano, ed i monti Massei, ed andera gen curando como avelle potuto allaltere il tenitorio di dill avuto avvilo che il Papa svea fatto trafcerrere mel se Sora Federico di Urbino, e Mapeleone Octino esta inte posto in gran terrore di non esser cuito in ancuio a co

LII 2

ca Giovanni ragionando spesso, e consultandosi ( che era in quel tempo venuto dal paese dei Marsi) sentì che il Re si approffimava contro di lui, onde raccolle le sue genti con gran vigilanza, il Re dopo aver preli alcuni luoghi forti in quel conterno, determinò di pigliar la Rocca di Mondragone, la qual terra è posta nel fine de' monti Massici nella cima di uno alto monte da quella banda, che dal mezzo dì risguarda il mare, e che dal basso risguarda i Falerni, ed il paese de Stellati. Stette il Re molti giorni a questo assedio, e riserisce nelle sue istorie il Pontano scrittor di quei tempi molto famolo, che essendo quei di dentro in gran carestia d'acqua, per esser secche le cisterne che vi erano, e esser gran tempo, che non era piovuto, disperati i Cittadini nè più potendo i soldati resistere alla gran sete, entrarono a pensare per aver acqua in malie, e superstizioni esecrabili, onde cominciò ad annuvolarli l'aere topraggiungendo su il mezzo di oscurissime tenebre, e si vedea d'ogni intorno l'aere pieno di solgori, e di tuoni, e levarsi venti così furibondi, che svellean gli alberi dalla terra, aggirandogli per l'aere, e vennero le faette in tanta abbondanza lopra la terra, che spezzavan pel mezzo i sassi, e indi a poco fopravvennero piogge sì grandi, che non pur furon tutte le cisterne ripiene di acqua, ma era per tutto allagato, e da torrenti grandissimi sassi ruinati al basso. Onde il Re, che folo con la speranza della gran sete loro sperava ottenere il luogo, si tolse da quello assedio, ma che Dio sdegnato debba render per opera così scelerata giammai beneficio, non è cola da esfer creduta, nè proprio da uomo Cattolico, nè pur di Filosofo investigator delle cause

\* Tra l'altre cose, che allora secero quegli empi soldati, alcuni d'essi nel bujo della notte per le rovinose balze di quel luogo portaron con esso loro al lido del mare la immagine del Crocesisso, e quivi dopo averla con esecrabili incanti maledetta, la tussavano nell'acqua, chiamando la tempesta di Cielo sopra il mare, e la terra, con altre simili ribalderie scritte dal Pon-

tano, che qui per buon rispetto si tacciono.

Ridottosi Fernando con l'esercito al Savone, ov'era stato prima alloggiato, su che cominciò a ragionare, e poi praticar

la pace fra il Re, e Marino, dal quale effendovi date orecchie, temendo l'ire di quei popeli per la fame yehe fi dubitava nell' anno avvenire, fu dopo lungo maneggio , conclula , alla quale fu aggiunto un vincolo di perentado she la Beatsiet falinale di Fernando, la quale per dispensa del Papa su que maricate al Re di Ungheria, effendo questi consobrini al figliani di Mirino la cendosi di questa riconciliazione grande allegressa.

\* Costui parla a caso, e vuol dire, che Beatrice-figlinoja di COSTO. Fernando su promessa al figliuolo di Manino, ma di volentà poi del Papa su maritata al Re di Unghanja, perchè imetrice, e 1 figliuolo di Marino crano chegini nati di fratelle, e forella , essendo la meglie di Marino sorella di Fernando. Vedi il Fontano.

Ciò fatto, fu al Duca Giovanni concesso libero salvo condot- ROSEO. to dal Re di poter sicuramente andare a trovere in Ischia il Torella con qualunque altre che avallamoluto de' suoi.

Il Re su il sine della state se ne peled mella Puglia, e assediò Lucera, ma dopo l'effervi stato molti di a campo, le ne levo. e andatolene a Manfredonia, e-la cominció a battere, e effendo in speranza di ottenerla, macque una improvisa caressia nel campo del Re-pronde su sonato sevar los sediciones. a Barletta l'ebbe nelle mani, e Gian Antonio gravato del male, e dagli anni venne a morte nel fine di Dicembre, la qual morte non su però sensa sospetto, che sosse violenta di che avutone il Re avvilo mandò incontinente Marino Tomacello suo fidato con molta gente in Altamura dov era merto per impadronirlene, il quale andò e riportò al Re addietto dodici mila ducati, che vi aveva trovato con melto altr' esp , e argento, col quale pagò l'elercito, e se ne passò nell'Ausido, donde movendoli venne ad alloggiar con l'elercita nel territorio di Trani, ove trattenendosi aspettando che in Bari si secesse qualche ruptore, not neueneth poi, fip verhito una mattina nel levar del Sole, che si era da certi paludi vicine levata gran quantità di storni, sopra i quali sopraggiunto uno sparviero gli mile tutti in totta, e fu il terpor tanto che nacque in questi uccelli, che vennero a fusgire nelle squaire delle genti d'armi del Re che marchiavano, est quale angurio spingendosi il Re,

ebbe avviso che tutte le Città quasi di terra di Otranto, e di Bai ri, chiamavan Fernando, e lo salutavan per Re, e molte ve ne furon che gli mandaron nel campo Ambalciadori, e in questo modo venne egli pian piano a racquistare tutta la Puglia, avendo trovato in Bari quarantamila ducati del Tarentino, con che pagò i soldati tutti, e con allegrezza visitò tutti quei luoghi. lasciandovi guardia fidata, ma non molta per non molestar gli

gli abitatori.

COSTO.

\* Gli autori sospetti della morte del Principe di Taranto surono Antonio Guidano da S. Pietro in Galatina, ed Antonio d' Aiello da Salerno ambi suoi servidori. Il Pontano, e'l Costanzo, e'l libro del Monteleone, i quali tutti dicono, che sa creduto avervi tenuto mano il Re, Il medesimo scrive Michele Riccio, e mi fa credere, che così sia quel, che se ne legge ne' Comentari di Pio II. il quale non restando di dar molte gran tacce all' Orfino, come uomo di cattiva condizione, va dicendo altresì, ch' ei fingeva nell' amicizia col Re, dove in secreto gli era nimico, non restando tuttavia di macchinar cose nuove: onde non è maraglia, che'l Re procurasse di levarselo dinanzi.

ROSEO-

Pacificate che furon tutte le cose, Fernando se ne venne a Napoli nel principio della primavera vincitore, ove fu visitato da tutti quasi i Principi d'Italia per Ambasciadori, rallegrandosi della sua vittoria, e dopo molte seste, e gran liberalità usate con tutti, e mostratoli umano, e generoso con tutti i popoli, riposate le genti alquanto si mile a voler pigliar il Castel dell' Uovo, il quale dopo lungo affedio ottenne, e dicono che quando i soldati che eran dentro si resero, nello entrar che il Re fece dentro, non vi fu altro trovato da mangiare, che alcuni pochi cavoli, e alquanto di fale in una pignatta, tant' era stata l'ostinazion di coloro che lo guardavano.

Standosene in Ischia Giovanni, furono intercette le lettere del Marzano, per le quali s'intendeva, che con esso lui tramava nuovi trattati contro il Re, aspettandosi di venire agli effetti di effi dopo che sosse satto la raccolta in Ischia, non essendo anco maturo il grano, acciocchè nel rinovar la guerra non patissero di fame quei popoli. Di che avuta chiara notizia Fernando, se ne

stette su l'avviso, senza mostrar al Marsand, che di ciù avesse avuto informazione alcuna, nè che si difficiale di lui a E pes ciocche in Napoli venne s cominciare un principio di pete, sotto specie di evacuar la Città ando a stanzissime militariane rio dei Lebori piantate le tende in campagna; e il ne landava trascorrendo quando cacciando, e quando secellando figa a Gapua, e talora in Aversa, e saputo esser ance i Calderi con l'armi in mano non Forentani, lece relleguer l'elercito, e pagarlo, e dopo che vide eller deschinde mature con gran celerità lo spinse a suvence secondo untendere di Marwano, che lo dovelle venir à talique in campe con tutte le genti , e che se non sosse subles venues l'avrebbe dichiames suo nimico entrando al guasto del suo pueste. Suprimito il Marzano determinò di volor prima agni altra via tentare, chi averli a condutre alla presenza del Revista finalmente ammonito da fuei, e dubitando la shellione de fuei popoli contro di dais che tento temento la finite, vi sulla fatto buon enjum, e la gli presento in craspo con gran socialisticae, over su dal Re 180nignamente ricevuto, é feco di molte cole regionande, e perticolarmente di Aufer riconciliarit un Antogit : e gli elui Caldori, ovvere addité ad espagnati quando son fosser rentet. A pace. Se ne stette col Re nelle inc tende matti giorni allengiato, e essendo uma mateina falles a cavallo va palleggiar con alquanti de fuoi pe i campo, fu voduto the alcumi che offiretavano il luo andere flar tulto penicio, e talem alpar gli sechi al Ciclo, e qualche volte tepuli fiffe in terres e se de inte banda, e or dall'altre ander guardando, di che avvertito il Re, fece guardare il pallo del fiume, pel qual poteva fuggirlene a Carinola, ch' era da quel finme due miglia distante. Il Marzano , che di ciò nulla fapeva dopo effer stato così gran pezzo folpelo, dato di iperati al cavallo ando per paffar quel guado, dove escendo riturate, se dal Re mandato prigione a Capua, e inch a Napoli, avendo il Re toltegli tutte le fue fortezze, Città, · Caftella; e perciocchè di già per l'accordo fatto insieme di dat Bestrice sue figliuola per moglie al figliuolo di effo Marzano, il Re gli aveva già mandata, che non effende anco metà di congiungera, la tonelle Elonnem moglis del Mar Marzano, ch'era al Re forella, egli la ritolse pigliando anco Eleonora, e i figliuoli, che tutti sece condur in Aversa.

Ciò fatto, si condusse ne' Sanniti, e paesi de' Ferentani, avendo pel cammino ridott' in poter suo tutte le Terre, e Castella de' Caldori, e posto il campo al Vasto, che si dice anticamente esser chiamato Istonio lo strinse con duro assedio; aveva Antonio Caldora lasciato alla guardia di esso con buon presidio Raniere Lignino Napolitano, ch' era fratello della moglie,
giovane d'ingegno, e suo molto sidato, il quale si disese con
tanta bravura, che su il Re sorzato di levarsi da quell'assedio
ritirandosi però lontano, per averlo a pigliar per same, e
fece attorno attorno serrare i passi, acciocchè non gli sosse

portata vettovaglia alcuna,

In questo tempo Antonio Caldora, che partitosi da Riparella s'era ridotto in Istonio dopo la partita del Re, veduto che i suoi sudditi per paura del guasto, e della same tumultuavano, e che non volevano star saldi, mandò Restanio suo figliuolo al Re in campagna per trattare accordo, e riconciliazione seco. ma Giacomo Carrafa, che aveva il Re lasciato in quei confini con buon presidio, sollecitando i popoli or con minacce, or con elortazioni a ribellarsi ad Antonio, con l'ajuto di Tommaso, Pietro, e Francesco della casata de' Santi, sece levar quelle terre in armi, e pigliare Antonio, di che avuto il Re avviso lo fece condurre prigione in Aversa, ma per sollecitudine di Restanio suo figliuolo, su indi a pochi di liberato, allegando, ch' era stato preso in tempo ch' era egli venuto a voler rendersa al Re, avendo prima in poter del Re data Riparella, e gli altri luoghi. Ed il Re fece a lui, e alla moglie, e figliuolo ordinare una provvisione in Napoli, con che potesse onestamente vivere, ma egli dopo alcuni mesi sotto specie di voler ire a medicarsi a' bagni di Baja se ne suggi a Roma, e di la a Viterbo, poi andò nella Marca ad abitare in Fermo, e ultimatamente a Jesi dove ultimamente morì, uomo veramente dotato non solo di bellezza di corpo, ma di altri doni, co' quali se fossero state accompagnate le doti dell'animo, non sarebbe a tanta calamità pervenuto.

Alessandro Storza, che s'era con le sue genti invernato in

ro di accordo.

Questa Città crebbe dalle rovine d'Amiterno, che su, già terra de' Sabini molto celebrata, nel qual tempo il fiumo Aterno mon anche dagli altri rivi accresciuto le passiva pe i menso. Erai non molto distante da esso Amiterno, una pieciola villettachiamata Aquila da un fonte ch'avea quello nome, il qual mome riferba anch' oggi quella parte della Città di Aquila nuova-Distrutto Amiterno ne' tempi, ch' essendo l'Imperio Romanodeclinato era l'Italia occupata, ed abitata da musioni berbere. venuti diversi cittadini l'un dopo l'altra ad abitar quella villa, si venne ad accrescere, e aggrandire pian mieno in circuito, e ricchezze, fu per il concorlo delle genti cominciato a farri il mercato, e finalmente per effer luego comodo per la fertilità de pascoli, a comodità dell'acqua per le molte fontane, dis venne il principal suogo, e principal Città di tutta la regione, e per più aggrandirsi se le aggiunse la rovina di Farconio serra vicina a quella.

\* Giovò molto allora agli Aquilani il Besto Iscope della COSTO. Marca frate Minore di S. Francesto, e con le prediche, e con le sue esortazioni appresso al Re Fernando, come serive il Cirillo . Il corpo di detto Bento è oggi in Santa Maria della

Nuova di Napoli

In quello medelimo anno mando il Re Fernando e maritas ROSBO. Beatrice sua figliuola s Mattia Re d'Ungheria per opera di Pari pa Pio, che dispensò il mescimonio fra lei fanto ed il figliati del Marzano, diffolvendolo si perchè non ciano in età c le si anco per effere Consobrini. Quello fu quel Mattie glarios de tante vittorie contre i Turchi, de quali fu un terroge, che la più battaglie tanti ne nouse che par lempre ne testità mesmoria.

" Qui chierisce quel , che poso innanzi non seppe dire circa coorci il... parentado di Fernando esi Marzand y e poi vel Re d'Uni Fom.L M m m

gheria: ma tal parentado non su satto prima dell'anno 1475. vedi appresso al suo luogo.

ROSEO.

Fu quella Beatrice di tanta prudenza, e di tanto faper dotata, che su annoverata nel numero delle Illustri donne samole. solo mancò alla selicità sua, che non ebbe il Re Mattia di lei figliuolo alcuno.

Quietate le turbolenze della guerra di questo Regno, e spinti totalmente i ribelli in tutte le provincie, e già sotto le devozione del Re Fernando essendo tutte le cose ridotte in ficurezza, restava solo ad espugnarsi l' Isola d' Ischia, dove essendo Carlo fratello del Torella con otto galce, e altre sorti di navilj, andava in modo corleggiando il mare, che niuna mercanzia nè vettovaglia lasciava approssimare a Napoli, nè solo predava in mare, ma imontava nella riviera di campagna, nella quale faceva gran danno, ed era da tutto quel paele fatto formidabile. Temevasi in oltre, che il Torella yomo di pessima; e seroce natura non facesse una ragunata di corsali di mate di diverse nazioni, e che con loro congiungendosi si fosse fatto in modo padron del mare, che non si sosse potuto mai più liberar dai pirati il mare, nè riavere Ischia Isola in faccia a Napoli.

In quest' Isola d'Ischia già detta Enaria, in più luoghi è la terra cavernosa, e pel movimento di essa terra sollevata dalla banda di terra ferma. E' di sua natura calda, e di essa scaturiscono fonti caldi, e mantiene ne' suoi territori gl'incendi, eni d' è molto copiola di Alume. Di prima che queste guerre nascessero, qualche 163. anni, vi si aprirono improvisamente le viscere della terra, e venne suori una sì fatta vampa di fuoco. che abbruciò gran parte dell'Isola, e questa apertura si divorò una villa, che fu da quel fuoco abbruciata, il qual fueco de quella banda che rifguarda il lido Cumano abbruciati . e rivoltati i sassi di molta grandezza col sumo e la siamma, rivoltò e confumò gran parte dell' Ilola.

Bartolomeo Perdice Genovese, che di qui passò, satto preva di alcuni di quelli sassi sottosopra rivolti nel lido, cotti nella fornace gli vide dileguati in alume.

\* Bartolomeo Pernice mercatante Genovele, come quelle, COSTO. che aveva negoziato molti anni in Soria, e particolarmente pel-

La Città di Rocco, dov'egli aveva impresa l'arte del sar l'alume, navigando intorno ad Ilchia, vi conobbe alcuni mafii alaminofi, e così fattane l'esperienza, e riuscitogli il pensiera, lo mise talmente in opera, ch'ei rivocò ( dice il Pontono, e il Mescovo di Nebbia ) di Seria in Italia quell'aste, che uta per gran ipazio di tempo era stata dismessa, e morta.

. Genera questa fertilissema Isola nobilissema forte di srumento, ROSBO. produce generosissimo vino, ed è sertile di bellissima ortaglia. E' di spesse ville abitata. Vi è uno altissimo monte, e di molta difficil salita, nella sommità del quale scatarifer un fonte, chiamato come il monte, Aboceto, che il reflo dell' Hola ha cal restia di sreschi sonti. Sono i lidi di questa Isola più presto curvi che dritti, ha aria falutifera, e amona, fi congiunge al monte, al quale è la Città posta un'astra mole manualmente tabbricata. Gira l'Isola diciotto miglia di circuito, è lontana dicci miglia da terra ferma, ed è divisa da Procida di non gran brac-cio di mare.

Di quell'Ilois, avendone il Re Alfonso scacciati gli scientes ri, ne fece Colonia di foldati mattimamente Spagnuoli, vi elle ficò un fortiffimo Castello, il qual reneva con buoba quardina E avendo quest Isola data in poverso e Lutrezia sua favorita, ella con volontà del Re vi sofituì, come si diffe Giovan Torella marito di Antonia fua forella. Coftui depo la morte di Alfonfo mosso dall'avidità del dominare, non si-contentando di quel che avea ( che non pensò forse di confeguir mai ) disprezzato il restituirla a Lucrezia, e-violeta la sede verso il suo Re, avuto notizia ch' ella si cra rivolta alla parte Ampleina, domando l'Isola come confiscata al Re Férnando, promettendogli di tenerne il governo per lui, il che avendogli 'concesso so, siccome era di barbara insedeltà, di somma incottatia, e d' infaziabile avarizia, cominció indi a poco a tar amicisia cos Giovanni, del quale effendegli prometta Procida, prima con finzioni, poi si manifetto alla soporta contra Persando, che lendo in ella Ilola di Procida Rietto Coffa Capitano del Ale. affalth of mentif era in altre maggiori chire il Re décipleto; e diede a quell' Isola il gunto, affedhade Pletro'. H Re rifens tendos di un tale saltite, gli feritti a deter defilter da quell' Mmm 2

impresa, ma egli che era di sua natura malvaggio, nulla stimando il suo dire, attendeva a far il satto suo, onde su il Re
forzato di armar contra di lui, che soccosse Pietro, e perseguitò il Torella, il quale perciò si rivolse a seguitare la sazione
Angioina, ed essendosi posto in suga Giovanni, e ridottosi in
quest' Isola, come si è detto, non solo gli diede ricetto, ma a
sue spese l'ajutò, e se non sosse sopravvenuta la morte del Principe di Taranto, era per rinovarsi nel seguente anno un'altra
guerra contro il Re più cruda, e pericolosa che la passata.

Venutolene in Ischia Giovanni, considerata la fortezza del luogo, perciocchè era quivi il presidio del Re, volendo scacciarnelo, cominciò a provocare i soldati del Re con continova scaramuccia suor dei ripari, e a travagliargli di e notte senza dargli agio di riposare. I quali quantunque si disendessero bene; stettero in gran satiche, non sapendo a che termine sossero le cole del Re, ne come poterlo avvisare del lor bisogno. Pervenuta finalmente all'orecchie del Re la calamità loro, volendo provedergli, nè nel configlio che perciò tenne potendo ritrovarsi modo di dargli soccorso, non si trovando il Re più di una Galea nel Porto, Gio: Poo suo Ammiraglio di mare si offerse di poter per buona quantità di gente in quell' Isola dall'altra parte di essa e pigliando il Monte che soprastava il mare, poter trascorrere non solo ne' ripari de' nemici, ma passar con l'armi in mano nel mezzo di loro, e vettovagliar la fortezza, liberando da quello assedio i suoi. E perchè a tutti parve difficile quel che l'Ammiraglio diceva, egli soggiunse che non dovessero star sospesi in risolversi a quell'impresa, poichè col tentarla poco si veniva a perdere che era la sua vita, la qual egli in servigio del Re poco stimava e tanto coragio mostrò in questa impresa quasi disperata, che il Re determinò che si sacesse, e fattagli armare quella Galea con due fuste, e due picciole navi, vi mile egli trecento eletti foldati, mettendo nelle navi buona quantità di vettovaglia. L'Ammiraglio Poo si mosse di notte con quelto apparecchio con gran silenzio e pervenuto al lido fotto il monte, sbarcati i fanti, fece ritirar le navi, e la galea al porto di Gaeta, e con le genti ascele il monte senza esser da niuno impedito. Era nella sommità del monte una pic-

ciola Chiefa di S. Nicolò, dalla quale era non molto lontane un bastione vecchio satto per ricovèro delle genti negli assalta de Colari Mori, chiameto, (con membelo Barbaro), la Bultia. L'Ammiraglio mando due nescolamente che dovellaro suvilar gli effediati di quello soccosso, e a determinar esin esse un legno di venir tutti in un tempo con nemici e battaglia. Questi due messi non potendo entrar dentro i bastioni ch' eran d'ogni intorno affediari, tennero fospelo Poo due giorni con la zispo-Ra. Il terzo di avendo a caso satto appressar Giovanni en steccati di nimici nna bocca di fueco, e titatala, non avendo accertato dove egli aveva: dilegnato, per quel gran fumo, a per il rumore giudicò Poo che i nimici abbruciaffero i baltioni delle genti del Re, onde polli con proflezza i suoi in dedine, divisi in tre squadre de diede una a Fantagueze soldato brave, e di gran cuore con cento fanti, l'altra a, Oriola Capitano anch' egli valoroso con altri fanti, ed il resto tenne per se, e con quello prelinte scendendo al hasso assalto i minici, i quali spaventati di un così improvisa allalu, secventico gran danno, ma veduto al fine che teran perla fatta tella, fi milero al contrefto, però lemprericon doffictioniche imaggirir gente non comparisse. E su fatta una berruste sanguinose molto fra loro che erano i 300 uomini del Re gener eletta a sebbene i minicì gli eran di numero superiori, i foldati affediati stettero un pezzo fospesi vedendo questa bettaglia, temendo di qualche sunzione, ed inganoo di mimici, ma quendo videro cader, gente morta\_dall'una bandu, u l'altra, a malti refler feriti, si avvila rono esser la cola com era e e esciti flueri feseno di grand empito ne minici, che gli sberuttanon tutti e di chi le que lale varon melti nelle gales, e molti che per peurs fi aran gistati in mare furon falvați ne battelli , fra quali il Duca Giovanni lor Capitano Generale allendo fino al masso coperto dell'acque; fu da luci non finnes grande effanno faivato nelle gales. Pro dopo la vittoria mando a, Genta una navicella facendo conducto le navi con: la vettovaglia, son che le confertarono que foldati, poi tornatolene nella medelina banchetta a Gaeta a trovar la lua galea, con la quale afeito della spiaggia di Formiano se n'andò a Ilya, dove avea intelo aspettatio fre galec del Re, e tutte

tutte quattro insieme navigando verso Napoli incontrarono quattro galee, e quattro suste di Mori, con le quali avuta battaglia le posero in suga avendogli preso una susta, e la cagione che mosse questo Ammiraglio a non seguitarle su la tema che ebbe delle galee d'Angiò, che non eran molto lontane, dubitando di non esser nel ritorno colto da loro in mezzo.

Non molto dopo veduto da Giovanni essere per lui disperate le cose della guerra, ed esser di già morto il Tarentino, in che aveva egli avuto sempre gran speranza, si mise in mare per tornarsene in Francia, lasciando ne' popoli del Regno di Napoli che lo avean veduto, e praticato, gran desiderio di se, per esser uomo di moderati costumi, d'integra sede, e di somma costanza, timoroso d' Iddio, grato liberale, ed amador del giusto, e dell'onesto, contra la complession de' Francesi, grave, eirconspetto, e severo.

Fernando non avendo ad altro fermato l'animo che a nettar de' nemici l'Isola d' Ischia, trovandosi dieci galee armate, dieti navi, e sei suste, ne rece Capitano Galceraldo Corlale Spagnuolo, il quale assediò la Città in tal modo, che più non potendo sopportar la fame, il Torella avvisò il Fratello in Provenza, che le non avea soccorso era sorzato di arrendersi. Carlo Torella usata gran diligenza se ne venne a soccorrerlo con alcune galee e navi, cariche di frumento, e navigando di e notte, comparso al cospetto dell'Isola, sece andare innanzi la principal galea, chiamata per la sua gran leggierezza la Delfina, nella quale era munizione di vettovaglia, e ciò fece con disegno che spaventato Galceraldo per la sua improvisa giunta si tirasse con la sua armata alquanto indietro sopra di se, nel qual tempo avesse la galea potuto scaricar la vettovaglia agli assediati. Ma Sancio Samudio, al quale era la guardia deputata, veduta comparir questa galea andò senza dubitar di cosa veruna ad investirla e dopo l'averla gran pezza combattuta, la prese con con un'altra picciola nave carica di frumento. Carlo perduta poi ogni speranza di poter dar soccorso al fratello, si pose con l'altre in fuga, e Galceraldo di e notte seguitandolo, prese Carlo con un figliuolo di Giovanni, e tutta la sua armata, la qual condusse ad Ischia.

Di questa muova accertato il Re ando all'Isla, e depo aver molto ringraziato Galceraldo, e tutti quil Gepitato
ni, se ne tornò a Napoli, deve furon per questa ultique vittoria navale raddoppiate gran sesso, è sece il Re gran delinativi
a tutti. La Reina Isabella ad altro non era intenta che visitar Chiese, soddissar voti, e sare limosine grandi, ringraziando Dio di aver il Re suo marito da si pericolosa genera diberato.

₩,

Il Torella in tanto veduto in prigione il fratello, ed il segliuolo tramo di riconciliaria col Re, e se l'accorda satto, che pigliati dal Re cinquanta mila datati, reflituisse in pater suo l'Hola libera, ed egli con la moglie, e sigliuoli (liberato il fratello, ed il sigliuolo ) se ne potesse partire in due galee del Re di Sicilia. Fermato lo accordo, Giovan Torella con Carlo, ed i suoi se n'andò a Napoli, e su dal Re len mattato, e pregino a dover abitarsene quimi, promettendogli il Re di mai ricordaria delle case passite, ed egli dopa l'averlo bina graziato molto, si parti per Sicilia, e di là se ne passo poi in Catalogna, aomo insido, di possina nature, e degno di agni supplizio.

Il Duca Giovanni pertito del Regno di Napoli, fi vide privo d'ogni speranza di poter ricupenarlo, veduto massimamente che il Duca Francesco Ssonte che favoriva il Re Francesco Ssonte che favoriva il Re Francesco, si era impadronito della Città di Gances, nella quale ara per lui in Italia riposta ogni speranta di fautes, e che Luigi XIL suo cugino di nuovo assento al Ragno non l'aintava, di che fa dolse melto, nitornito in Francia non esto lui, che le autilio così di ajuta abbandonato in quella guerra, alla quale mei più applico l'animo, quantunque il Re più volte gli dicesse ven lerlo con genti, e denari sormenire, che veduto aver già quan fi quel Regno invuto in mano, in un metto afferni stata ributtato, partriagli difficultà grande il pater mai vonire a fimilitermine.

Stanco ils Ro Forentado de d'Intega, a pericolella grandi, atotefe a flabilir le cole del Regna, dando agio a libi popoli di ar
rifarsi da tanta same apatita, per le guerres passes, stando sempre su l'anviso, che non se gli movelle di anovo qualche altea
ribel-

ribellione, perchè giudicava che ancora negli animi di molti suoi Baroni nemici, e ribelli passati, sosse restato qualche ran-

core, e visse dopo molti anni in buona pace.

Eran in quelto tempo grandissima guerra accesa fra Maometto Imperador de' Turchi, e' Cristiani, perciocche Mattia salutato già Re degl' Ungheri per la morte del Re Ladislao, che morì senza figliuoli, faceva segnalate prodezze contra essi Turchi da quelle bande, e' Veneziani per il Peloponnelo. eran di continuvo con l'armi in mano. E Mattia, del quale non nacque, dal tempo della spedizione fatta pe'l racquifto di terra Santa da Goffredo Buglione in quà, il più bravo guerriere, e il più formidabile a Turchi, gli avea già in più battaglie date maravigliose, e sanguinose rotte. Papa Pio molto geloso in tanto delle cose della religion Cristiana, dopo il. Concilio che sece in Mantova, nel quale commosse molti Principi a pigliar l'armi contra gl'infedeli sollecitava di continuo questa santa spedizione, ma molto avean sturbato il suo dilegno di fare una universale crociata le gran guerre, che eranoaccele fra molti Principi di Cristianità, perciocchè in Inghilterra essendosi fatta gran sedizione de' popoli contra Arrigo lor. proprio Re, l'avean preso, e posto prigione, di che risentitali Margarita lua moglie nata della cala di Francia, e donna di grande animo, affoldato groffo efercito, venae a battaglia col-Duca Eboracense capo di quella congiura, e lo vinse gioriolamente, e preso gli troncò la testa, dopo rivoltatosi con mirabile valore, e prestezza contra um' altro esercito, che non era molto lontano da quello superato, lo fracasso, uccidendone la maggior parte, e racquistò il marito. Ma in un'altro fatto armi ch' ebbero con Edoardo, furono vinti in quei giorni, e prefero la maggior parte dell'esercito loro, e dicono esser quella giornata stata così languinosa, che è anco in quell' fsola memo-: rabile, perciocche da una banda e l'altra, in dodici ore che durò la battaglia, moriron più di trentamila combattenti con tutta la nobiltà d'Inghilterra. Il Papa tirò Filippo Duca di Borgogna a questa santa impresa, benchè egli non potesse girvi in periona, ma con il Re di Francia non fece grande illanza di ciò sapendo che non l'amava molto per aver dato siuto a Fernan-

nando Re di Napoli contro Giovanni suo cugino. Mandò questo degno Pontefice sollecitando con lettere tutta l'Europa, e andessene in Ancona, luogo deputato a far la massa delle genti, dove infiniti nobili Cavalieri concorlero di Spagna, d'Italia; di Francia e di Lamagna; che per la pietà della religione Cristiana senza soldo si muoveano a questa santa specizione. E fra gli altri vi arrivò Cristosaro Moro Doge di Venezia in persona con dieci galee bene armate, ma nel giunger che sece, travò qui vi morto il Papa, già indebolito per lunga infermità di una febbre lenta, per la cui morte su guasto ogni disegno di quella tella Impresa, e a'Veneziani nel mar Ionio, e al Re Mattia in Ungheria rimale tutto il carico di combatter contro gl'infedeli, i quali Veneziani avean creato lor generale di mare Niccolò Canale, che con l'armata ssorreva quel pacse, offendendo, e disendendo, contro il quale si mosse poi l'Imperador de'Turchi, come ditaffi.

Successe nel Papato a Pio, Paolo II. di nazione Veneziano, a tui avendo mandato a prestar 'ubbidienza il Re Fernando come vassallo e seudatario di S. Chiesa, il Papa mostrò verso di lui grande amore, nè dopo molto pessando Federico suo secondogenito per Roma, che andava a condurre a Napoli sa sigliuola di Francesco Ssorza maritata ad Alsonso suo fratello, il Papa gli diede la Rosa, che ogni anno è solita di donarsi a qualche Principe Gristiano.

Il Re Fernando avendo prepizio il Papa determinò di voler aver nelle mani Deifebo dall'Anguillara, che col pugnale avvelenato l' avea voluto uccidere nella congiura fattagli, dal Marzano, e il Papa a fua contemplazione, avendo mandate genti per prenderlo, egli fe ne fuggì, avendo avuto nelle mani Francesco suo fratello, il quale fece metter prigione in Cassiello, donde non uscì mai, sinchè per morte di Paolo su liberato da Callisto suo successore, e il Papa gli tolse, consiscandole alla Chiesa, nove castella.

Per la morte di Carlo VII., coronato come si disse, Luigi XI., del Regno di Francia, pacificatosi con Francesco Ssorza Duca di Milano, investendolo di Genova, alla qual Città
diede Savona Città fedele sempre a Francesi, siccome era di
Tom.I.

N n a natu-

natura inquieto, pensò di voler regnare diversamente de quel che aveva fatto il padre, che gli fu cagione di viver tutto il tenpo di sua vita in gran travagli e ansietà. Cominciò a sar paco conto dei cortigiani del padre, mutò gli ufficiali suoi tutti, e quel che più gli nocque è che cassò molti Capitani valorofi con tutte le genti. Essendo richiesto da Giovanni Re di Aragona di ajuto per riavere Barcellona, che se gli era ribellata, dandogli quel Re in pegno Ronciglione e il suo Contado per la spesa che era per sar in quella impresa per lui, egli l'ajutò gagliardemente. Ricuperò anco dal Duca Filippo di Borgogne quelle terre, presso il fiume Sona che gli avea suo padre come per pegno lasciate nella guerra di Arasse. Cercò di farsi amico il Papa, a cui mandò a fargli rinuncia di tutte le ragioni che avea nel conferir beneficj Ecclesiastici, con tutto quel che si avez attribuito il padre per virtù del decreto fatto nel Concilio di Basilea.

Cominciò poi a voler sottomettere ( pigliando una pericolosa impresa ) i Principi del suo Regno, e tenergli bassi, e prima intimò al Duca di Bertagna, che volca che si riscotesse una impolizione nel suo stato per lui, e che egli non s' impaccialie in cose di benefici, e che non dovesse scriversi Duca di Bertagna, e minacciò di muovergli guerra se ciò non saceva. Il Daca spaventato di questa richiesta, prese tempo a rispondere, di cendo che ne volca parlare con suoi popoli, e con somma prestezza scrisse al Re d'Inghilterra di voler trattar amicizia e consederazione seco, e mandò diversi ambasciadori travestiti a quali tutti i Principi di Francia a dolersi di questa tirannide, a queli non bisognò sar lunghe preghiere a disporsi contro il Re, che tutti erano offesi da kui; ma il Re che stava su l'avviso, seppe che si era questo Duca consederato subito con Carleccio Conte di Carcelli, figliuolo del Duca Filippo di Borgogna valoroso giovane, e preoccupando mando un suo Capitano con una galea. armata nel mar di Olanda per prender Carleccio, e uscito in terra in luogo ov' era Carleccio con pochi, essendo il Capitano avuto in sospetto, su da lui preso con i suoi, suggendofene la galea. Finalmente dopo molti andamenti fu fatta confederazione e congiura contro il Re, nella quale eran per principali questo Principe di Borgogna, il Duca di Bertagna, Giovanni Duca di Borbone, che avea per moglie la sorella del Ree figliuolo della sorella del Duca Filippo di Borgogna, e 4
Carleccio avea data una sna sorella, l'altro congiurato contra il Re era Carlo Duca d'Orliens suo fratello carnale che non si
comentava di aver da lui solamente il Ducato di Berrà. I soguaci di questi Principi eran poi il Duca di Nemora, il Conte di Armegniacca, e il Conte di Alabretto. In modo
che de' grandi solo eran restati al Re, Renato, e Carlo
suoi Zii, che Giovanni sigliuolo di Renato, era socie
tro il Re suo Cugino, come s'è detto, per non gli aver data
soccorso nelle guerre di Napoli.

. Nacquero per quelle guerre serocissime in Erancia, e ne su il Re che cercava travagliar altri, travagliato egli, in modo che per gran tempo non su mai in riposo, e su talora in dubbio di essere cacciato del Regno con non men pericolo, che si sosse stato il Re Fernando di Napoli nella ribellione de suoi Baroni.

In questa guerra su dal Duca Francesco Ssorza mandato in soccorso del Re Luigi Galeazzo suo figlinolo con buone quantis tà di gente, ma dopo l'aver fatti alcuni danni a' nimici se ne tornò indietro, sì perchè avea inteso, ch' era morto il Duca luo padre, come anco per aver avuto certa nuova che fra Prins cipi ed il Re si era satta pace, che su chiamata la pace di Confluenza, nella quale venne il Re a perder molte terre per non poter far dimeno, e su fra l'altre condizioni-delle puce che se mai il Re gli chiamasse come suoi sendatari sonon solo sero essi tenuti di comparire in persons, e che dovesse il Re dar al Duca di Lorena una quantità di danari, perchè potesse di nuovo tentare il racquisto del Regnor di Napoli, una avuto che ebbe il danaro in mano, non volle quello Duca entrase in sì faticola imprefa voduta la difficoltà grande del racquiftarles. e perciocché nelle convenzioni convenne al Re der di più at Duca di Berri suo fratello il Ducato di Normandia, nassonali dopo gara e questione fra esso Duca, e il Duca de Beitagna y ritolie la Normandia al fratello, dandogli poi per miovo accordo altri luoghi, e pessione.

Nnn · 2

Nell'

4 Nell' anno 1466. Papa Paolo II. privò Giorgio Poggio braccio Re di Boemia del Regno per eretico. Era stato questo Re altre volte compreso in questo peccato di eresia, ed essendo stato eletto Re di Boemia dopo la morte di Ladislao, gineo nelle mani di due Vescovi quando prese le insegne reali di ave a esser sedele dopo, e obbediente sempre alla S. Chiesa Romana, e su consermato Re da Federico Imperadore con le solite solennità. Ma essendo dopo relasso nel medesimo peccato, mantenendo la medesima setta di eretici, i suoi popoli cominciarono a negargli la ubbidienza, onde Papa Pio prima, e depo Paolo suo successore lo interdissero, dichiarandolo privato del Regno, e ne investi di esso il Re Mattia che su consermato da Federico Imperadore. Il qual Mattia a prieghi del Papa e dell' Imperadore sece con questi eretici di Boemia, guerra sette anni, computati gli anni precedenti che avea contrastato con esso Re privato e Vittorino suo figliuolo, e ridusse in poter suo la Moravia, la Slesia, e la Lusazia. Dopo questo Federico in persona, veduta la gran virtù del Re Mattia, venne in Roma al Papa per trattar leco la spedizione contro i Turchi, e far che di essa fosse costituito capo il Re Mattia, il quale contra i patti convenuti con l'Imperadore, si accordò con esso Re di Boemia, e ciò fece per quel che si potè giudicare per poter più sacilmente muover la guerra contro i Turchi.

Cominciarono a nascere gare fra il Papa e Fernando Re di Napoli, il quale avendo pacificato il suo Regno, e trovatosi apparentato col Duca di Ferrara e con Galeazzo Duca di Milano successo a Francesco suo padre, e veduto il Re di Francia, e Renato, che pretendevano ragioni nel suo Regno, esser intricati nelle lor guerre civili di Francia, cominciò a domandar al Papa, che li dovesse condonare i tributi non pagati per gli anni passati, mentre era stato travagliato in quelle gaerre da' suoi Baroni, e che per l'avvenire gli sosse di minuito quel che ne pagava, allegando, che le genti, che di continuo egli teneva, le teneva non men per sussidio e ajuto del Papa, che per lui, e che'l tributo ch'egli era obbligato a pagargli era per il Regno di Napoli, e quel di Sicilia (che dell'uno, e dell'altro su investito Carlo I. Re) e che in quel tempo egli non possesera

la Sicilia, ma l'avea il Re d'Aragona suo zio, e ridomandava anco alcune terre che possedeva la Chiesa, dicendo esser sue: negava il Papa voler farlo, e-allegava all'incontto il grande obbligo ch' aveva il Re alla Chiesa essendo per cassa di lei, e col suo ajuto restituito in quel Regno, e in queste alterescioni le ne viveano, sperando ciascun di loco che venisse il tempo di ridomandare il fuo.

Era Giacomo Piccinino fattoli genero di Francesco Sforza, e possedeva nel Regno di Napoli Sulmona, e altre terre ne' Mar-Li, e di esso tenieva molto il Re Fernando, sapendo quanto foise bravo, ed eccellente nelle cose dell'armi, e innanzi la morte del Duca Francesco era ito il Piccinino a Napoli, mandatovi da elso suo suocero, per quel che si diceva con ordine che lo mettelse prigione. Fu preso dal Re Fernando, il quale Lo tenne în stretta prigionia, ne su dopo mai piu veduto suori, e furon della morte fua varie epinioni, che alcuni diceano non elser morto, ma posto in prigione perpetua, altri chi era itato morto nella prigione, e il Re diceva, che volendo levarfi da una finestra, dove s' era affacciato per veder certe galce, che venivano da Ischia, incautamente era caduto, e s'aveva rotta una gamba, e di esso mal era morto.

\* Jacopo Piccinino ( secondo il Giovio negli Elogi ) fa dal COSTO. Re fatto ammazzare in prigione per man d'uno Schiavo, -che gli diede con una scure dietro alla testa. Così è nel sibro suddetto, ove anche si legge, che il Sestembre di quell'anno; che fu il 1465, venne a Napoli Ipolitameria Visconte sposa d'Alfonso Duca di Calabria, e che fu allora l'exclise del Sole. Il Simonetta per, che di tal morte creda il medelimo, 26fermando essere stata molestissima al Ducas Francesco Storza suocero del Piccinino. Ma il Corio parzialistimo di casa Sforza, liberamente dice, il Piccinino essere stato fatto morire dal Re per opera dello fielso Duca, il qual temeva, cha la troppo bellicofa natura di quello non avelte a nuocete. 2 le gliuoli di elio Duca dopo la lua morte. Sorive lo fluito Gorio, che a condurne la sposa predetta andò a Milano con seicento cavalli D. Federico figliuolo dele Re.

Moet in questo tempo Filippo Duca di Borgogna Principe Rosso,

valoroso e savio, e molto amato da' suoi Popoli, tanto stimato in pace, e in guerra, che molti Principi di remote regioni gli mandarono Ambasciadori per aver la sua amicizia, Carlo suo sigliuolo gli successe nel Ducato uomo di grando anisso e travaglioso, che perseverò gran tempo nell'antico odio contro il Re Luigi XI.

In Italia essendo potentissimo con l'armi Bartolomeo Coglione Bergamasco in questo tempo stato già Capitano de' Veneziani, chiamato da alcuni suorusciti Fiorentini, andò per rismettergli, e si disse con le sue proprie genti, benche si credesse, che ve l'avessero spinto i Veneziani. I Fiorentini se gliopposero con il lor campo, nel qual'era il soccosso del Re Fernando di Napoli, e di Galeazzo Duca di Milano, ma essendo il
successo di essa battaglia satta sul Bolognese riuscito di pari vittoria;
i Veneziani chiamarono il Coglione con le genti in Lombardia,
e su opinione di uomini giudiziosi, che quando esso Coglione
passo il Pò con le genti, singendo di voler venire a rimetter
quei suorusciti in Firenze, venisse per sar guerra al Re Fernando di Napoli ad istanza del Papa, così si era sidegnato contre
di lui.

La guerra tra Veneziani, e il Turco era maravigliosamente accela in questo tempo nella Morea, perciocchè i Veneziani per voler fermare il corfo di tante vittorie che avea egli avute contro i Cristiani, se gli erano opposti in quelle parti valorosamente e le Papa Pio non moriva, e che l'impresa destinata avesse avuto effetto, non è dubbio che i Veneziani gli avrebbon dato gran travaglio, ma erano in questo tempo essi soli, che sebben gli altri Principi Cristiani eran richiesti a contribuir le lor forze in questa guerra comune, si erano intrigati nelle lor guerre civili, e intenti a sfogar gli odi che eran fra loro, davano risposte di fare, e al fine a loro restava il carico, e Nicolò Canale avendo accresciuta l'armata in Negroponte espugnò Enò. avendo saccheggiata, e arsa gran parte della terra, e prese, e faccheggiò anche le nuove Foglie, ma ritiroffi avendo inteso che l'armata del Turco era a Tenedo in numero di presso 100 galee, nè egli trovandosene più di ventisei, si ritirò indietro, avendo con tre galee vettovagliato prima. Negroponte. Intanto l'armenta inimica andò sopra di Scio, e lo prese.

Venne in Italia a morte Sigismondo di Arimini unità velor solo, e-che i suoi glomi avea fattis gran cole in ariti, sila sa morato d'incostanza assa. E gli successe Roberto Malistra sugfigliuolo illegitimo, uomo di gran cuore, di gran prudenza, d'inagganimo.

si era mossa gnerra fra Galeszzo Duca di Milano, e il Duet di Savoja; e Galeszzo aveva prese-molte terre al neutros, ma il Papa ch'avea accomundate applat, paci fra Friedini d' Ralia con animo che si movesse il guesta in comune al Tinto, operò tanto con Galeszzo che con l'intervento della Reina di Francia, e della moglie di esso Galeszza ch'eran sorelle al Duca di Savoja, si pacisicarono insieme, restituendo il tolto.

In questo anno era la guerra de nuovo in piedi nella Francia, perchè il Duca Carlo di Borgogna con l'ajuto di Edeardo suo cognato cercava di sare ogni mal possibile al Re Luigi, del quale era capitalissimo nemico, sapendo che dopo la pace di Consluenza sempre cercava il Re gon nuovi modi ordirgii qualche laccio, e in questo anno medismo ordinò il Re Luigi l'ordine de Cavalieri di S. Michele.

Nato poi accorde fra il Re Luigi, e Carlo Duca di Borgogna, nel quale il Re fi uni feco alla diffruzione della Gittà di Liege, fu la Gittà prefa, e faccheggiata con le forze communi, ma dopo effendoli rinovati gli edi fra il Re, e lui, fu per opera di esso Re liberato per forza d'armi Arrigo Re della prigione di Edoardo, il quale sa da lui cacciato di maove del Regno, ma Carlo di Borgogna affoldato un numerabile efercito in favor di Edoardo suo cognato, su di nuovo preso Arrigo, e crudelmente merto con grande uccisione di tutti i suoi fautari e

In quelto anno 1470. si cominciarond a quietano alquante ocole di Francia contro il Re, essendo antero il Buca di Ganscogna, ch'era uno de capi principali congiunati contro di lai,
e gli nacque con infinita aliegrezza sua, e di Carlotta sua glie un figliuol maschio. Dellista, e successor del Regno; a cal
pose nome Carlo.

Maometto Imperador di Turchi quelle sano adirate la do della puela di Enò luego di Tracia fattaf per L'amasta Ve-

neziana, e per l'aver udito ch' avean di più fortificato Lussi zanel golfo di Patrasso, si mosse con grossissima armata determinando di pigliare Negroponte, e satto un' esercito di cento venti mila Turchi, con un'armata di più di trecento vele, fra quali erano 110, galee, passato nell' Isola saccheggiò Scora, e Basilico, che son due Castelli dell' Isola: Maometto volendo alfaltar la Città, fece un ponte sopra il canale, e avendo piantata in diversi luoghi tutto a un tempo gran quantità d'artiglioria grossa, cominciò a batterla da tutte le bande, e in trenta di che la tenne assediata, gli diedero i Turchi tre serocissimi affalti, a furono sempre con grandiffima strage loro ributtati dalle mura, e si disse esservi morti meglio di 30000. Turchi, così valorosamente si portaron gli assediati. Comparse con grand allegrezza di quei di dentro nello stretto del canale l'armata Veneziana, ch'era di quaranta galee ben'armate, con molte altre navi da combattere, e sette navilj pieni di vettovaglia, ed essendo persuaso da Nicolò Canale generale di spinger oltre, e tentar la fortuna della guerra in combatter quell'armata vuota di genti, ch' erano imontate nell' Isola, non volle egli farlo, ma si fermò temendo il disvantaggio della quantità delle galce, le quali egli riputava esser lasciate da'nemici bene armate. Di che avvedutisi i nemici, dopo l'aver dentro le galee per più cautela rimessi 20000. uomini, col resto diede un' altro seroce assalto alla Città, che durò tutto un giorno, e una notte senza posarsi mai, perciocchè era l'ordine di Maometto, che per non dar ripolo agli assediati, a vicenda subentrassero le genti fresche. e riposate all'assalto. I soldati, e poveri cittadini di dentro stanchi dalla fame, dalla satica, e molti di loro seriti, non si potendo più sostentare, secero con panni neri cenno all'armata. ch'eran ridotti alla morte, nè vedendo da quell'armata soccorso alcuno, dissidatisi di più poter durare, e tenendosi morti, dopo aver anco fatto ogni lor sforzo, perdettero la difesa della muraglia, e con essa la Città, e le vite loro, e dicono, che un Nardone da Livorno, diede animo a Maometto di pigliar la Città, che già si era diffidato di poter prenderla, perciocchè ulcito costui fuori per uno sdegno, avvisò il Turco, che per prender la Città, doveva batterla, e dargli l'assalto da una banda più debole, la quale gli fu da lui mostrata, e che per questo avviso, e per consorto del Bassà di Romania egli si sermò. Fu la strage grande e sanguinosa tanto quanto impresa di altra Città, che sacessero i Turchi in terra di Cristiani sosse mai satta. Dicono che il Canale non volle combatter quel giorno aspettando altre Galce che dovevano arrivare.

Preso Negroponte, e presidiato di buone genti, e di quantità di vettovaglia da Maometto, avendo il Canale accresciuta
la sua armata di presso ottanta galee perseguitò l'armata inimica che si ritirava, fino a Scio, ma perciocchè aveva Maometto satto smontar l'esercito in terra, e rimandata l'armata spedita nello stretto di Gallipoli, non potè sarle danno il Canale, il quale tornato indietro pensò di racquistar Negroponte
col giungervi d'improviso, ma volendo darvi l'assalto, perchè su contra tempo la mossa delle gente, non sece cosa buona, anzi che uscendo i Turchi suora ammazzò de'loro molti,
ed in questo modo privi i Veneziani di ogni speranza di
riaverlo, se ne tornarono indietro, e sui l'Canale perciò disgradato del suo officio dalla Signoria di Venezia, e sbanndito in perpetuo, ed il generalato dato in suo cambio a Pietro
Mozzenigo.

Fu dopo trattata la pace fra il Turco e' Veneziani, e perciò mandati Ambasciadori in Constantinopoli, ma non piacendo a' Signori Veneziani le condizioni di essa, su tralasciato il maneggio.

Mandarono i Veneziani a domandar foccorso al Papa ed al Re Fernando di Napoli, contro il Turco comune nemico de' Christiani, i quali glielo mandarono con molto amore, il Papa venti galee, ed il Re di Napoli diciassette, e Pietro Mozzenigo generale avendone quarantasei; con le quali aveva già scorso l'Arcipelago, ed abbruciati e saccheggiati molti luoghi, e menatane gran preda, congiunte tutte queste galee ausiliarie, con quelle della Signoria s' ingagliardi molto su le riviere de' nemici, avendo anco avuto due altre galee in ajuto dalla Religion di Rodi.

Fece in questo tempo medesimo Usuncassano lega, e consederazione con Veneziani a danno de'Turchi, e su perciò da loro Tom.I. mandatogli Ambasciadori Catarino Zeno.

Venne a morte questo anno repentinamente Papa Paolo III. che su la mattina trovato in letto morto, essendo stato in Concestoro il giorno innanzi, e su in suo luogo assunto al Pontificato Sisto IV. di Savona, chiamato per innanzi Francesco Ministro generale dell' Ordine di Frati Minori, nel mese di Agosto, uomo dotato di molte virtu, e clementissimo molto, che nudrì molti nobili uomini poveri scacciati da' lor paesi, e particolarmente i figliuoli de' Paleologhi, e la Reina della Bosna scacciata da Turchi, sovvenendola di danari con molta generossità e cortesia, sovvenne anco i Cavalieri di Rodi, e il Refernando di Napoli molestati da Turchi.

Per la morte del Duca Borlo di Ferrara in questo medesimo anno su ammesso nel Ducato paterno Ercole suo fratello con l'appoggio, e favore de Veneziani, che l'ajutarono contro Nicolò, figliuolo di Leonello altro suo fratello, il quale Ercole abbandonando i Veneziani, li confederò con Fernando Re di Napoli suo suocero. Morì in questo tempo Carlo Duca di Lorena, e vivendo anco Renato zio del Re Luigi XI. Renato il giovane figliuolo della figliuola di esso Renato vecchio, successo nel Ducato di Lorena, venne a succeder nelle ragioni, che li cala d'Angiò pretende nel Regno di Napoli, per esser in que-Ro tempo morto Giovanni luo zio, e fratello della madre - e morto indi a poco Nicolò figliuolo di Giovanni, a quali appartenean queste ragioni, il qual Renato giovane essendo istigato dal Re di Francia mosse guerra in questo tempo al Duca di Borgogna, che guerreggiava con gli altri congiurati contro il Re, non ostante più paci ed accordi fatti fra loro.

Pietro Mozzenigo con quest' armata prese Smirne, già nobilissima Città della Ionia, la quale abbruciò, cavandone gran preda, e vi su satta grande uccisione di Turchi, che cercavano di disenderla; doppo passata l'Isola di Samo andò nella Satalia confine del paese del Caramano, e della Natolia, ove trovò che due figliuoli del Caramano consederato con Usuncassano Re di Persia col suo ajuto aveano assediata la sortezza di Sichino posseduta da' Turchi, col mezzo d'un fratel bastardo de' due giovani. Quivi il Mozzenigo avendo con dolcezza acquietate

le

le discordie de tre fratelli, gli ridusse amici, e sece quella fortezza tener per Ufuncaffano, e prese anco altri luoghi già usurpati dal Turco a questi fratelli, S. Teodoro, Cerco, e altre Castella, le qua'i rese a' tre tratelli ponendogli a devozione di Ulimcassano. Ciò fatto palsò con quest' armata nell' Ilola di Cipro, il seguente anno, dove avendo trovato il Re Giacomo foprappreso da una gravissima infermità, esser venuto a morte. Avea questo Re tolta per moglie Catarina figliuola di Marco Cornaro, che fu adottata per figliuola dalla Signoria di Venezia, dalla quale gli fu mandat'a marito con gran pompa, e folennità. L'arrivare d'effo Mozzenigo con l'armata quivi a tal tempo fu di gran profitto, perch'effendo restata la Reina vedova con un figliuolo postumo nato di lei allora ( il quale detto generale tenne a battefimo ) era pericolo, che in quel Regno nascesse qualche rivoluzione, o per sedizione de Popoli ( quantunque vi fosse amata la Reina molto ) o per incursione de' Turchi per impadronirsene, o d'altra nazione. Quivi avendo egli ben' ordinate le cole della Reina, e messo ordine circa il governo del Regno, se ne passò a Modone, ove fra pochi di fu dalla Reina avvisato effer nate differenze in esso Regno di Cipri dopò la sua partita, per la qual cosa vi spinse Vittor Soranzo proveditore allora con fei galee, per quietar le cose, e per difender la Reina da ogn' insulto. Il qual venuto, trovò effer la cola più grave ch' egli non si avea pensato, perciocchè alcuni fuorufciti nel tempo del Re Giacomo, invitati da un Velcovo di Cipri ch'era per quel Re Ambalciadore prelfo Fernando Re di Napoli, che difegnava, morto il fuo Re, impadronirsi del Regno, al tornare suo presero l'armi in mano per lui, il quale innanzi il partir fuo aveva tenuto maneggio, che il Re Fernando facesse sposare una figliuola bastarda del Re Giacomo a un fuo figliuolo bastardo; a che dato il Re orecchie, rimandò questo Vescovo in Cipri con due Galee, ed essendosi scoperta la congiura, questi congiurati con prestezza ammazzarono un Medico favorito della Reina, e un'altro Cipriotto suo domestico, e Andrea Cornaro, Zio della Reina quivi lalciato in governo di lei, infieme con Marco Bembo fuo nipote, mentre amendue fuggivan quel rumore. Questi congiu-O00 2

rati poi assaltato il Palagio Reale, siccom' era ordinato, secsi ro sposar la detta figliuola bastarda, già da marito al figliuolo bastardo del Re Fernando, senza sar però punto dispiacer alla Reina, se non in sorzarla a scriver al Mozzenigo Generale in Modone, che Andrea suo zio era stato morto da soldati, i quali per la sua avarizia non aveva egli voluti pagare, e che con tutto ciò ella aveva il governo come prima con l'obbedienza di tutt'i popoli. Giunto il Soranzo, temendo i congiurati il castigo di quelta sceleraggine, si andarono a scular molto con esso lui. dando di ciò pur la colpa all'avarizia del Cornaro:, mostrando essere fuggiti gli uccisori, ed egli perdonò loro con condizione che dovelsero continovar nella obbedienza di prima, per non dar lor causa di sar altra novità. Dall'altra banda, avendo scritto ogni cosa al Generale, egli veduto il caso di tanta importanza, con la maggior prestezza possibile prese molte navi di mercanti, e in esse postovi quantità de'soldati, con buon ordine fe n'andò in Cipri, ma non potè far con tanta secretezza che quei congiurati non ne avessero nuova, i quali, sentito un così grande apparato, si partiron di Cipri. E il Mozzenigo venne poi, e puniti, alcuni e altri sbanditi, ridusse quel Regno pacificò, e quieto, guastando ogni disegno a congiurati.

Di certi giorni prima, venne Uluncassano al satto d'armi con Turchi, e su la battaglia atroce molto, e ostinatamente combattuto da una parte e l'altra, in assenza di Usuncassano ch'era di dietro, guidando la prima battaglia · Zenail suo figliuolo, il quale come giovane valoroso, spingendosi innanzi con trentamila cavalli contro i Turchi, con la maggior furia del mondo, non dando lor agio a ordinar l'artiglierie, pose tutta la vanguardia in scompiglio con far di Turchi maravigliosa uca cisione. E non lasciando riposare la seconda battaglia di nimici le diede una mala stretta il medesimo giorno. Vennta la notte, e veduta da Maometto la gran mortalità de fuoi, sapendo averla ricevuta folo dal figlinolo del fuo nimico con non autto l'esercito Persiano, si turbò molto, e se Usuncassano solo se con tutto il resto dell'esercito stato quella sera in campo non è dubbio che per le genti perdute, e per quelle che eran ferite, e il timor entrato fra i suoi, era per ritrarsi addietre

il Turco, ma avendo intelo che avea anco il nimico fatta gran perdita de' suoi, pensò doverne riportar la vittoria, se l' altro giorno con tutto l'elercito che gli era restato intiero, in più di ottanta mila fra cavalli, e fanti, avesse assaltato il nimico, giovane e volonterolo di battaglia, e dato l' ordine per il combatter della mattina, aspettava l'assalto del giovane fingendo paura. Zenailo ficcome era giovane di gran cuore, non ricordandosi delle ammonizioni fattegli dal padre di non entrar in fatto d'armi senza lui; ma che solo dovesse trattenere i nimici fino alla fua venuta, baldanzolo della vittoria del primo di, si mosse con le sue schiere serrate con gran furia, ma i Turchi al venir suo avendo aperte le lor battaglie per dar agio di diferrarsi l'artiglierie, su il fracasso che secero ne' Persiani tale, che pole in essi gran terrore, e i cavalli non affuefatti a quel gran rimbombo, fpaventati non voleyano andar innanzi e finalmente effendo cinti da più lati, dopo l'aver esti fatta una maravigliofa difesa furon da Turchi fracassati e morti, con ugual perdita di quella che i Turchi avean ricevuta il giorno innanzi. Venuta la nuova a Ufuncaffano della morte del figliuolo, e di tanta gente, siccome si trovava aver le sue sorze spezzate, se ne ritirò per luoghi forti fino alle montagne di Armenia, e effendo nel suo paese entrato vittorioso Maometto, e fattogli molto danno, si ritornò poi su il fine della state in Costantinopoli con gran trionfo.

Nell' Italia erano in quelti tempi tumulti di guerra, imperocchè essendo ( come si è detto ) per la morte del Duca Borfo di Ferrara creato Duca Ercole fuo fratello, Niccolò fuo nipote ch' era ricorlo al Marchele di Mantova in vano, avendo affoldati alcuni fanti, penfando di avere il favore del popolo, entrato in Ferrara cominciò a far tumulto, ma effendo dalle genti del nuovo Duca ripresso il furor suo, e avendo Sigilmondo l'altro fratello del Duca prese l'armi, su rotto con tutt'i suoi, e preso, e indi a tre giorni su poi decapitato, e

onoratamente seppellito.

\* Quest'anno 1473. a' 16. di Maggio entrò in Napoli Si- costo. gilmondo da Este fratello d' Ercole Duca di Ferrara, che venne per D. Leonora figliuola del Re Ferrante data per moglie

ROSEO.

al prodetto Ercole: e a 24. dello stesso mese si partì con là medesima, così dice nel libro del Duca: Il Corio scrive minutamente la pompa grandissima, con che la detta Leonora su di professio ricevuta in Roma

passaggio ricevuta in Roma.

Dopo queste cose il Duca ch'era' stato ajutato, e sovvenuto da' Veneziani, si tolse dall' amicizia loro con gran maraviglia di ognuno, perciocchè era giudicato uomo prudente e savio. I Veneziani armaron contra di lui per terra, e per acqua, e Alfonso Duca di Calabria sigliuolo del Re Ferrante, lo venne a soccorrere con genti, essendo suo cognato, con tutto ciò era per succedergli male di quella guerra, se Papa Sisto coll'esortazioni, e censure sue non vi si sosse interposto che gli pose in accordo, restando in poter de' Veneziani Rovigo, e tutto il Polesne.

Il Turco intanto aspirando al Regno d'Italia, ando a combatter Scutari che è il capo dell' Albania, e chiamato il Bassà di Europa, e i Sangiacchi che dimoravano nel contorno di Gallipoli, sece uno esercito di ottanta mila persone e più, e fatto un ponte sulla Bojana, assediò quella Città, e cominciò con infiniti colpi di artiglieria a batter le mura. Il Mozzenigo che stava sull'avviso de' movimenti del nimico, se n' andò subito con l'armata a Corsu, e passò di là in terra ferma, e entrando nella foce della Bojana, vi trovò Triadano Gritti; suo successore, mandato da Venezia col Proveditore Luigi Bens. bo. Parve al Mozzenigo di non partirsi, ma di governare di comun configlio quella impresa, alla quale si trovava così vicino, e aveva già notizia delle cose di quella guerra. Tutti due operando adunque ogni diligenza, e industria loro vennero a poco a poco riducendo quivi tutte le forze della provincia, e avendo dopo fatto lega di guerra col Cernovicchio Duca di Lago di Schiavonia, tutti insieme mettevano ad effetto l'apparecchio necessario per quella guerra, cercando di liberar per tutte le vie Scutari da così grave assedio. I Turchi avtado con l'artiglieria gittate a terra quelle muraglie si misero a Mar l'as salto, nel quale suron vigorosamente ributtati con perdita di più di cinque mila persone, effendo al governo della Città Antonia Loredano che dì, e notte provedendo a tutti i bisogni confor-

tava,

tava, e manimava i fuoi a fostener l'empito de nemici, mostrandogli l'armata vicina ch'era per soccorrergli , e si operò tanto che costrinfe i Turchi a ritirarsi addietro, con animo di voler pigliarla per lungo affedio, e per fame, fenza più dar la battaglia. Ma avendo il Senato Veneziano fatta lega con Mattia Re degli Ungheri tanto tremendo a' Turchi, che in ogni imprefa gli superava, dandogli la paga di un'anno per l'esercito, uscito egli in campagna pose ne Barbari tanta paura che fi levò il Balsà Eunucho da quell'affedio.

Il Re Mattia intanto per la banda di Ungheria travagliando per tutte le vie le cose de Turchi riprese con gran battaglia Belgrado che era stato dianzi da loro con grande industria fortificato, gittandolo a terra con l'artiglierie, avendo in essa espu-

gnazione uccifi quindici mila Barbari.

In questo anno venne Cristerno Re di Dania, e di Norvegia in Italia per soddisfare un voto in Roma, e insieme con ciò ( ficcome era pien di carità, e di religione ) per invitare i Principi Cristiani alla pace, e unione per sar la guerra agl' infedeli, e fu dal Papa non grande amore abbracciato e onorato, e da tutto il Concistoro de Cardinali, e nel venire, e nel tornare da tutti i Principi d'Italia fu molto corteggiato, e festeggiato, e dal Papa gli su donata la Rosa d'oro, e su questo Re pieno di fantità, e di buona religione.

In questo anno medelimo fu commesso il gran peccato in Trento da Giudei nell'uccidere l' innocente figliuolo chiamato il Beato Simone, e fatto di tanta sceleraggine notabil ca-

fligo .

Bartolomeo Coglione morì in questo tempo, uomo di sommo valore, ch' era stato 21. anno Capitano de' Veneziani, su questo generolo uomo non solo in Italia, ma dai Principi soraftieri amato, e onorato che era spesso per Ambasciadori visitato, lasciò erede il Senato Veneziano, il quale per tanta gratitudine, e l'amore che gli avea mostrato in vita, e in morte, gli sece una statua a perpetua memoria.

Nel principio del 1475. Sisto IV. Pontefice, aprì l' Anno COSTO. Santo, e da 50. lo ridusse a' 25. anni, considerando la brevità della vita umana, per la quale infinite persone, che non arri-

vavano a 50. anni, venivano e effer privi d'un tanto bene; ficicome dal medelimo zelo fu mosso Clemente VI. che da 100. lo ridusse a' 50. come nel quinto libro s' è mostrato.

ROSEO.

Fu in questo anno presa la ricchissima Città di Cassa posta nell' Europa quali nell' Isola della Taurica Chersonese, e quantunque si dica a molti che n' han scritto ciò esser avvenuto per opera di Galeazzo Duca di Milane, nondimeno la cosa secondo altri che vi furon prelenti, e la cronica Genovele conforme alla verisimilitudine passò in questo modo. Era questa Città posseduta quietamente da Gonovesi, imperocchè i Tartari vicini, all' Imperador dei quali rendevano effi tributo, non la molestavano, anzi l'avevano, in venerazione, per la buona giustizia, che vi si manteneva dei Consoli Genovesi, nei quali andavano anco essi a comprometter le disserenze loro, che essendo essi di natura grossi, ammiravano e celebravano la prudenza loro, in decider le liti. Concessero i Genovesi nella capitolazione già nelle guerre passate all' Imperador de' Tartari, che potesse tener quivi un suo Capitano Tarfaro, il quale avesse da governare, e custodire la campagna di esso Imperadore circonvicina, e soleva questo Capitano, per toleranza degli Imperadori eleg-gersi il successore. Morto Mamac Tartaro Gapitano, e lasciato per teltamento successor suo Caimazz suo Cugino, su dall' Imperador con tutto ciò mandatogli un' altro l'uccessore chiamato Eminec, in vano richiamandoli Caimazz. Ma la vedova rimala di Mamac, avendo un suo figliuolo desideroso di quella dignità. e officio, chiamato Seitac, siccome era ella donna ricchissima. e denarosa, e avida di aver quello officio pel figliuolo corruppe con danari alcuni del magistrato de Genovesi che tacciando di qualche calunnia Eminec, operasse con il gran Tartaro a voler levarlo, e metter in suo luogo il figliuslo ... Costoro avendo proposto all' utile pubblico il privato scrissero a questo Imperador Tartaro chiamato Melincharei del fatto, dicendogli che Eminec era sospettoso a Cassas per aver pratiche con Turchi, e però temean molto, che un giorno non dasse a Maometto Imperador loro quella Città. Melincherei che amava molto i Genoveli, e cercava trattenersi amica quella Città, rispose che egli per levargli da qualunque sospetto TALCO

avrebbe rimofio Eminec, ma che quanto al porre in fuo luogo Seitac conosceva la cosa difficile, perchè Caimazz pretendeva dover effervi ammeflo egli. Effi per non mostrar che ciò si facelfe per voler in quel luogo Seitac, risposero che si levasse Eminec, che quanto allo elegger uno in fuo luogo farebbe in poter fuo, con animo di fubito pregar poi per Seitac, con questo l' Imperador operò ( chiamato a le Caimazz ) che egli con l'ajuto di Aidar suo parente, uomo bellicoso, e di gran potere levasse di là, per sua commissione Eminec, il quale intesi questi maneggi, si levò da partito per non contrastar con tanti, ritirandoli sdegnato col Tartaro nei cofini de' Turchi. Venne poi Melincherei in Caffa per dar il luogo a Caimazz ma contraffando quei consoli corrotti , perche vedean che venivano ad aver fatto nulla in util loro, sollecitarono il luogo per Seitac, e allegandogli Melincherei che l'aveva promesso a Caimazz, e mostrandogli egli le sue lettere, per le quali si contentavano essi che vi promovesse colui ch' egli avesse voluto, gridando essi e contrastando, al fine il Tartaro condiscese a prieghi loro, eleggendo Seitac. Onde Idegnato Caimazz, e con esso lui unendosi Aidor, richiamato Eminec, e tutti congiuratifi infieme, e ricorfi a Maometto Re de' Turchi, gli promifero l'acquifto di Caffa, e di tutti gli altri luoghi che avean nel paele, e confini de' Tartari, i Genoveli. Egli che avea già in pronto una armate per paffar allora in Candia, e nella Grecia, perduta quelta opportunità, la spinse a unirsi con questi congiurati a quella volta, i quali già avean cominciato a moleftar i Caffeli, e arrivò nel porto di Caffa l'armata Turchesca il primo di di Giugno, e cominciato con prestezza a batter la Città, e avendole spiantate le mura il di sesto di Giugno mandaron quei di dentro le chiavi della Città ad Acmet Bassa Capitano dell' armata, il quale entrato dentro, prele la possessione per Maometto Sultano, e fatti scrivere gli abitatori tutti, riscosse da loro una quantità di danari, e se ne portò da 1500. fanciulli scelti per il ferraglio, e tolfe agli abitatori la metà delle foftanze loro, falvò tutti gli fchiavi, e menò feco in Costantinopoli tutti i Latini, e Cristiani che quivi erano, e gli assegnò un luogo in Pera da edificarsi case per loro abitazione, e sece appica-Tom.I. Ppp

re Oberto Squarciafico Genovese, uno dei principali motori di questa rovina con un vocino sotto il mento, e dopo due anni Seitac su rimandato in Tartaria.

Questa Città di Cassa, detta anticamente Teodosia, così perduta con l'altre terre circonvicine che vi avtan i Genovesi, su a loro di grandissima rovina, così per rispetto dell'entrate che accavavano, e i trafsichi della mercatanzia, come anco perchito col reggimento d'essa, vi si arricchivano molti cittadini. Dicassi che questa su la patria di S. Clemente Papa successor di Piar

tro, dove egli su seppellito.

I Turchi affediarono Lepanto con uno esercito di trenta mila persone, il quale su da terrazzani, e il presidio che vi endidentro per i Veneziani gagsifardamente diseso, e essendo al sopcorso di detto luogo comparso Antonio Loredano con l'armante de Veneziani, sece molte scaramuccie in mare, e in terra con nemici. Durò questo assedio presso quattro mesi, ne quali sul'esercito Turchesco di continuo inquietato dal Loredano, che non gli dava agio di poter assaltar la terra, e per questa cagione si partirono i Turchi da quello assedio, nel quale molti ne restaron morti così da quei di dentro, come dall'armata di fuori.

Questa medesima armata de' Turchi partita da questo assedio di Lepanto andò a combattere Stalimene, dove dopo l'aver con l'artiglieria battuta la muraglia, sopraggiunto il Loredano con la sua armata gli diede, pizzicandolo con continue scaramuscie, il medesimo impedimento, pel quale suron i Barbari co-

stretti abbandonare anco quelta impresa.

Fu dopo da Mabet Sangiacco con dieci mila Turchi affaltata Troja terra forte in Albania, ove si era messo con buon presidio di soldati Italiani, Antonio Vetturi, in soccorso del quale avendo de'luoghi circonvicini mandati i Veneziani due mila
uomini valorosi venuti con nemici alle mani, su il valor tanto
de'pochi Cristiani che gli posero in rotta ena pigliar dii alleggiamenti loro, ma l'avarizia di questi soldati recò danto a'Veneziani, e a loro istessi la morte, perciocche mentre andavano
sparsi predando ogni cosa, i nemici che suggivano veduto il disordine, presero animo di vendicarsi, e rimessis insieme in gran

numero, per due bande divisi gli affaltaron in modo che non avendo mai voluto ubbidire a loro spitani che gli richiama-vano all'infegne, pagarra la pena della inobbedienza loro, perciacche effendo da ogni banda circondeti pieni di preda, da' nemici suroni frachstati e morti. Morirono da mille Cristiani fra Albanesi, e Italiani, insieme cel provveditor Francisco Contact.

ni. e fuoi Capitani.

Det medefimo anno 1475. essendosi tratale matrimonio Costo. fra il Re Mattia d'Umpheria e D. Beatrice figliucha del Re Ferrante, venne nel mele di Giugno a Napole un' amili sciadore di quel Re a giurarlo in suo name. E l'anno appresso di Settembra capitò un' altro ambasciadore del medesimo Reper conducti la sposa, la quale a 95. del idetto uscì di Castel Nuovo, e all'Incoronata foggit un palco fatto a quello effetto fu per mano di Oliviero Carrafa Cardinal di Mapoli solennemente coronata per Reina d'Ungheria. Comparve poscia il Re Ferrante in abito Regio, e satto gitter monte d'argento al popolo, cavalcarono tutt' insieme con perne grandissima per la Città. Dipoi all'entrer di Ottobre la sposa, e l'ambasciador Unghero le n'andaron per terra a Manfredonia, e quivi su quattro galec, e altri vascelli minori Eimbercaron per il si cava dal suddetto libro del Duca di Montel il

Non paffaron dopo molti giorni che fu da' Cristiani medeli- ROSPA mamente con inselicità combattuto in Italia, che avendo pessato dieci mila Turchi il fiume di Lifonzo, entrarono nel Frinli, avendo i Veneziani mandato contra di loro tre mila: far con tre mila cavalli per difender quelle fronterie dalle correction loro sotto il Capitanato del Conte Girolamo Novello Merostele con valorosi Capitani, affrontando egli i nemici in campagna, dopo l'effersi da una parte, e l'altra onoratamente combattuto, tornando addietro i Turchi con vista di fuggire, e correndo lor dietro incautamente i soldati Veneziani, diedero in una imbascata di Furchi freschi, che trovati i Cristiani stanche più il lungo combattatione il correre addolla selli altri furon circon ti, e rotti con dibidiffima uccilione, della primi fina ch'erano innanzi. L'altre due squadre si ritirarono, veduto non esser di spingerle innaggi, ma i Turchi seguitandoli posen Ppp 2

anco essi in volta, e suron in gran parte morti e presi, restandovi morto il proprio Capitano. I Turchi 'con questa vittoria abbruciaron tutto il paese fra il siume Lisoazo e il Tagliagnento, e con molti prigioni, e ricchissima preda se ne tormirono addietro, avendo inteso che i Veneziani atmavano contra di loro per mare, e per terra. Con tutto ciò avendo il Senato l'anno seguente di nuovo condotto allo stipendio loro il Gonte Carlo da Montone, so mandò in questi consini con buon presidio di gente, il quale sortisicò in modo quelle frontiere che per gran tempo stettero i Veneziani sicuri da quella banda.

Vicino a questi tempi, avendo Carlo Duca di Borgogne l dopo sì lunga guerra, e tante imprese per lui selicemente tratte a fine, ricevute alquante sbaffate dalla fortuns, che non la scia la felicità umana durar molto, massimamante una rotta mememorabile, che ricevè da'Svizzeri, stando ora all'assedio di Nansi nel mezzo dell'inverno con poche genti e male armati, i foldati mormoravano contra di lui, odiandolo così per il patire che saceano, come per esser general disgrazia degli oppressi, che sempre sono avuti in disprezzo non pur dagli estranei, me da' loro istessi. Ed essendosegli ribellato dianzi il Conte di Campobasso, prese occasione Renato Duca di Lorena, che si era tolto dall'amicizia sua, per avergli tolti certi luoghi d'assaltarlo ne padiglioni, e perciò sare secretamente richiese il Re di Francia di ajuto. Il Re senza scoprirsi gli pagò danari per affoldare un gran numero di Alamanni, e confortò alcuni Svizzeri a intravenir con esso lui, percciocche odiava il Re molto la potenza e braura di quell'uomo, il cui valore gli avea più volte posta paura d'aver un giorno a perder la Francia. Il Duca di Lorena ajutato e confortato, e avuto in favor suo i popoli vicini si apparecchiò ad affaltarlo.

COSTO.

\* Il Conte Nicola da Campobasso menzionato nel testo sa un valoroso e giudizioso Capitano, come che dall' Argentone, troppo divoto del suo Duca, sia molto infamato e maltrattato. Egli era costui suoruscito del Regno, per aver contro agli Aragonesi militato in prò degli Angioini. Trovandosi dunque a' servigi del Duca di Borgogna, e trattandosi di sar questa impresa, non pur la dissuale nel principio, ma nel progresso desse

Snez-

guerra configliò, che si lasciasse. Il qual savio e salutifero comsiglio dispiacque tanto a quel saperbissimo e estinato Duca, che in vece di ringraziar il Conte, se n'adirò si fieramente, che caricatolo di molte villanie, gli diede anche una guanciata. Della quale ingiuria non potendo allora il Conte contra un fi potente Principe vendicarsi, attese l'occasione della giornata, nella quale accostandosi alla parte avversa partetino, ssogando il suo sidegno, dell'ultima rovina del suo offensore de allora ( secondo il Giovio ) figuro quella bellissima impresa d'un gran pezzo di marino antico spezzato della forza del caprifico natori sù, col motto. Ingentia marmore findit caprificus. Vengali anche di questo satto Paolo Emilio, il qual sa menzione, che allora D. Fedèrico d'Aragona figlio del Re Ferdinando di Napoli si trovava appresso quel Duca, passatovi con isperanza d'aver l'unica sua figliuola per moglie, il che non ebbe effetto, e Federico se ne tornò in Italia.

Fra di molti mesi prima, e presso a nove, venuto il Re ROSBOLE di Portogallo in persona in Francia a trovare il Re Luigi per aver da lui ajuto contro Fernando Re d'Aragona, contro il quale era fieramente sdegnato, pertiocche essendo morto-Arrigo Re di Castiglia sao cognato, lasciata della sorella una unica figliuola, a cui pretendeva dover toccare il Regno, Fernando avez per moglie la Reina Isabella sorella di esse Errico, era entrato in quel Regno sotto pretesto che toccasse alla moglie, e non alla nipote, la qual diceva sulle nata di adulterio, e non esser figliuola d'Arrigo, il quale per cetta rispetti non era abile alla genarazione. E perciocche dopo l'essersi molto trattenuto con la speranza dell'ajuto del De Luigi ( al figliuolo del qual prometteva di dar quella fua nipote 🖼 Regno) ebbe nel fia risposta, di non poter farlo, stando la guerra del Duca di Borgogna con quel di Lorena in piedi, onde temeva che vincendo il Duca di Borgogna non avelle a correr sopra le sue terre. Queste Re di Portogalio an dò perciò a movar in persona il Duca di Borgagna che era luo cugino, per veder di fermar pece fra loro, medicate la qual avelle potuto ottoner quel loccorfo, ma dopo l'esse stato ricevuto benignamente da quel Duca, e stato seto due Siot-

giorni disperato di pace, se ne tornò a Parigi con animo d'atadar travestito a Roma, e mettersi in una religione abbandonando il suo Regno, avendo avuto avviso che le cose sue quanto al racquisto del Regno di Castiglia erano in mel termine, perciocche per la sua lunga assenza si crano perduti d'animo quali tuti i seguaci suoi di Castiglia, ed a poco a paco s'etano ades riti con il Fernando, e la Reina Isabella. Così stando questo afflitto Re in Parigi ebbe sospetto, the I Re Luigi lo facelle pigliare per darlo in mano del Re Ferdinando, onde affrettando la esecuzione del suo disegno, si parti travestito gon certi suo ma essendo conosciuto su preso da un Rubinetto Normanno. non senza dispiacer del Re Luigi, che si riputava a gran vergogna recarsi addosso l'infamia di quella cattura, e lo signi do accompagnato con molti navilj falvo in Portogallo, seppe esser rotto ogni disegno di racquistare il Regno alla sipe così di esso s'era affatto impadronito il Re Fernando.

Fu il Duca di Borgogna configliato a ritirarsi da quello assi sedio veduti i nemici così potenti, perchè gli dicevano i suci, che con molti danari, che egli aveva in Lucemburgo avrebebe alla primavera assoldata altra gente, e si sarebbe impadronite di Nansi, perchè il campo degli Alamanni si sarebbe in quel tempo dissatto, ma non volendo assentire a quel buon configlio, combattendo restò subito rotto, essendo i suoi pochi, ed egli morì gloriosamente combattendo, avendo lasciata una fua unica figliuola chiamata Maria, che fu poi moglie di Massimiliano Imperadore, della quale ebbe Filippo Arcidu-

ca d'Austria padre di Carlo V. Imperadore moderno.

Il Re dopo la morte del Duca venne a poco a poco estinguendo i Principi della Francia suoi ribelli e nemici, e pigliò gran parte delle Città di esso Duca ne' confini della Fiandra, ed anco in esta provincia, e prese l'una, e l'altra di Borgogna, racquie stando tutti i luoghi ch'aveva perduti in Piccardia, e con questa vittoria rimase così selice, ch'egli su quello che cavò i Re di Francia delle mani de' pedagoghi, ponendoli nel vero ed assoluto dominio della Francia, che per innanzi pareva, che i Re per le congiure di tanti Principi suoi vassalli non sossero liberi amministratori delle cose del Regno, Carlo VIII. suo sigliuolo poi, avendo per matrimonio che sece con Anna sigliuola unica del Duca di Bertagna (come dirsi) incorporato alla Coroma quel Ducato. E già essentia Signore assoluto di Normandia, venne ad Suntentare e dilatare i confini del Regno di Francia.

In questo anno medesimo nella Franconia, nobil parte della Germania, chiaman gili Francia Orientale, un terto Timpani-As bomo idiota, e semplice pastore dit bestiame, nella villa di Niclashusen, avendosi acquistati molti discepoli Tamaci, sulcitò na nuova dottina e legge, dicendo, che Iddio non voleva inella sua Chiesa sacerdoti, nè si doveva pagar tributi, ne taglioni a Principi, che avendo Cristo predicata la povertà, disaniliva le grandezze, e nobiltà de potentati, e che i boschi, e Fasque devevano esser comuni a tutti, con molte altre leggi bestiali, che egli andava seminando fra que popoli rozzi, a quali prediçava, ch' aveva di quelle cose avutane relazione dalla Madre di Dio avvocata nostrà; ed avendosi tirato dietro molta gente, della qual fu contato un giorno un numero di trenta smila persone, essendo perciò messe genti insieme dal Vescovo di Uvirtzburgh, lo sece nigliare, ed abbruciar pubblicamente; così fu questa nuova setta presto sopita, che non tlurò più di. due mesi.

IL FINE.

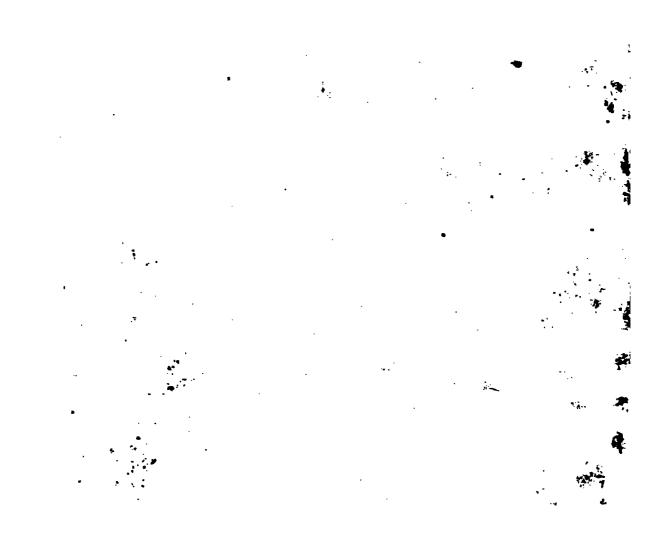

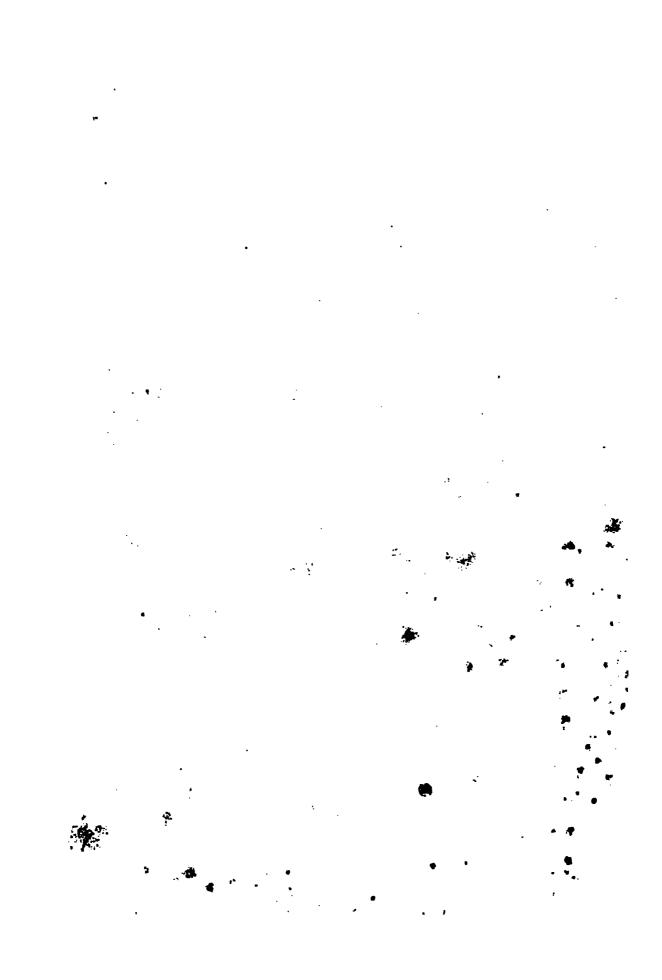

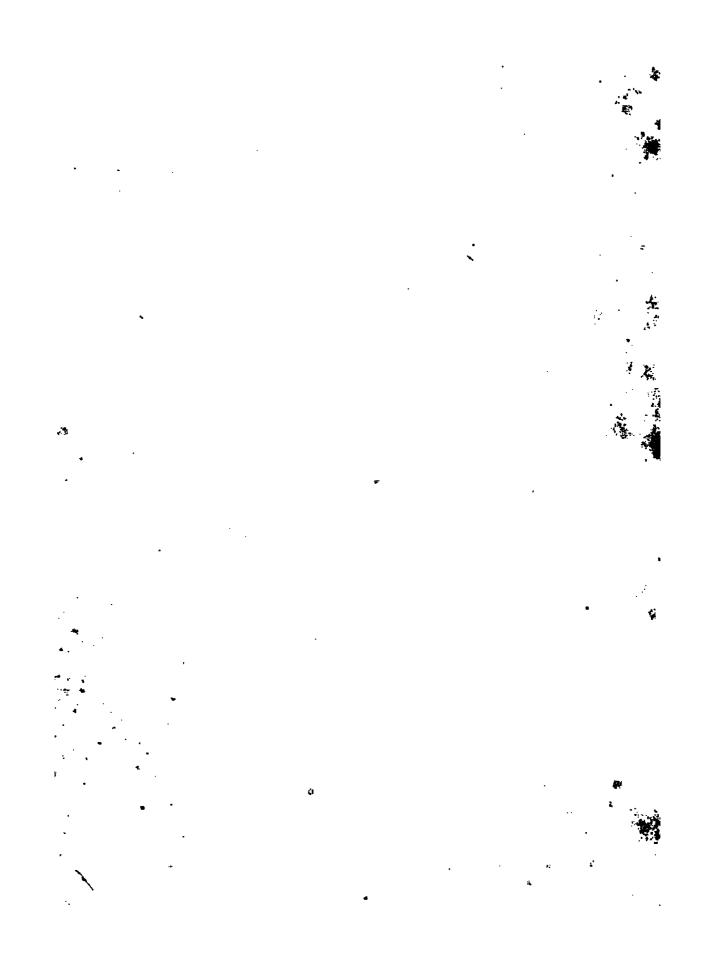

| •. |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | • |   |  |   |
|    |   |   |  |   |
|    |   |   |  |   |
|    |   |   |  |   |
|    |   |   |  |   |
|    |   |   |  | • |
|    |   |   |  |   |
|    |   | · |  |   |

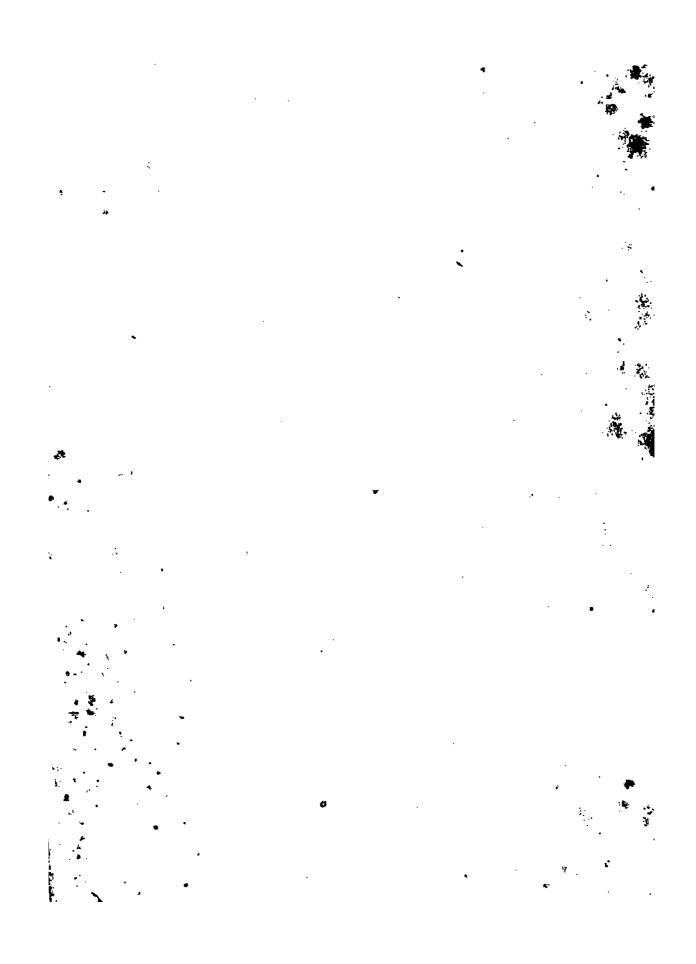

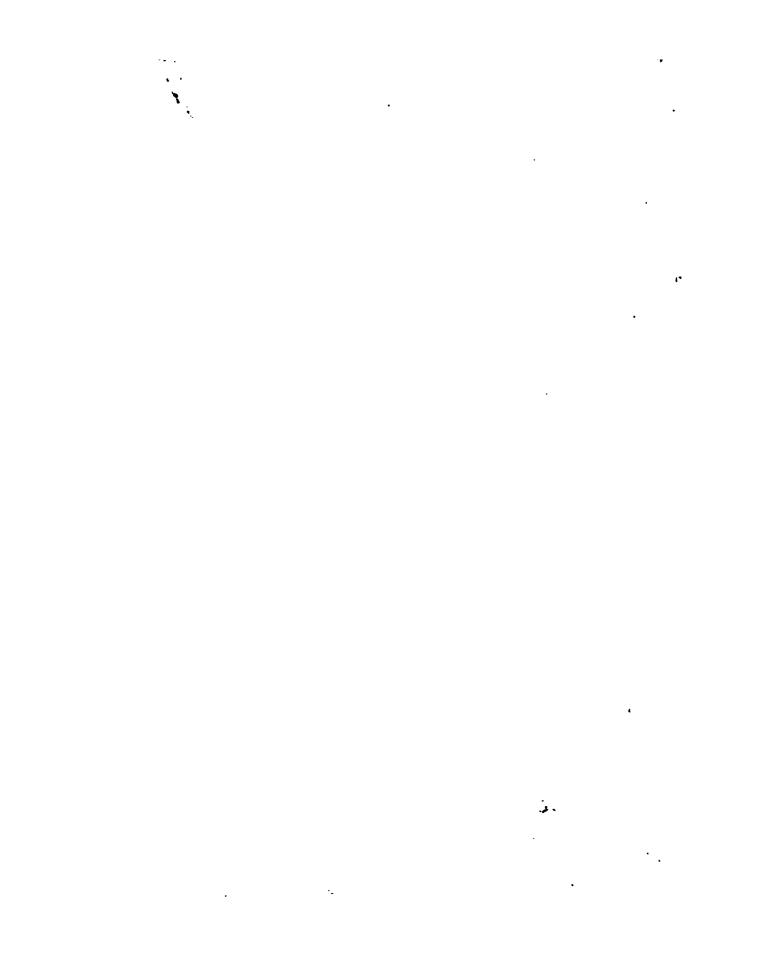